### SCRITTORI D'ITALIA

SALIMBENE DE ADAM

# CRONICA



BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI

1942 - XX



BIBLIOTECA
"ANGELO MONTEVERD

06 5 SALIMBENE 1/a

UNIVERSITÁ DI ROMA "LA SAPIENZA" Fac, Letters

H. 413/187.

21 SET. 1942

### SCRITTORI D'ITALIA

N. 187

SALIMBENE DE ADAM

CRONICA

I



#### SALIMBENE DE ADAM

## CRONICA

A CURA DI FERDINANDO BERNINI

VOLUME PRIMO





BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI
1942-XX

#### SALIMBENE DE ADAM

# CRONICA

A CURA DE PERDINANDO BERNINI



PROPRIETÁ LETTERARIA



BARI GIUS, LATERZA & FIGEI TIBOGRAFI-SDITORI-LIBRAI LO42 - XX

### corporate the material could be

jahluriönetä, tietenten ener un Piettinelto papa Miestalliani Voesvernig-Alij Clorathin sovant Papieoses verd Polessa ustur In Innheimus-Alien Appelänn, Vissaltm suudque anno Rundun Virte kennientek, Albernin vortagaavkriin et exponente toks

stemb definicies, la regioni postinocimo componitar esta fact ciera servora (par cumodio se maria fact Temperitarion, ad regio faccidad esta oblatia dur signalizatura) asmoli estad (XXII), beno desta destadores constituires estadores de la constituire del constituire de la consti

archiepiscopus, sub Artaldo rego Anglorum, subilt passionem

### CRONICA FRATRIS SALIMBENE DE ADAM

De blestinche Anchore.

Quod Manuel imperator Constantinopolitanus maximam Venetorum multitudinem cepit.

(Eodem anno imperator Manuel Con)stantinopolitanus maximam Venetorum multitudinem per totam Greciam dispersorum in unius diei spatio cepit, sicut aves ab absconso venatorio laqueo capiuntur, eo quod inter ceteros Latinos in imperatoris gratiam constitutos insultum zelo invidie fecerunt et plagis affectos reliquerant semivivos. Quocirca Veneti cum multitudine magna virorum et centum galeis Romanie insulas intrantes quasdam ceperunt. Sed apud Chio yemantes peste fere omnes mortui sunt. Qui autem superstites redierunt, ducem proprium occiderunt.

Quod Lombardi contra imperatorem novam civitatem edificaverunt, quam ab Alexandro papa Alexandriam vocaverunt.

Anno Domini MCLXVIII, ut adimpleretur quod in proverbiis dicitur: 'Non erit illa, cui casibus accidit una', Lom-

bardi contra imperatorem coloniam, id est novam colonorum habitationem, facientes eam ab Alexandro papa Alexandriam vocaverunt. Alii Civitatem-novam, Papienses vero Paleam usque in hodiernum diem appellant. Eodem quoque anno Romani, vires resumentes, Albanum expugnaverunt et expoliantes bonis omnibus incenderunt.

Quod MCLXXI beatus Thomas Cantuariensis sub Artaldo rege Anglie subiit passionem.

Anno Domini MCLXXI. Beatus Thomas Cantuariensis archiepiscopus, sub Artaldo rege Anglorum, subiit passionem in provincia Anglie ante altare, in festivitate Innocentum a militibus regis.

De obsidione Anchone.

Anno Domini MCLXXII Christianus archicancellarius, qui erat archiepiscopus Magontinus, Anchonam cum Venetis obsedit et in tantum obsessos artavit, ut inmundas carnes et coria condita ceteraque illicita vel inmunda comederent et caput asini centum quadraginta denarios venderent. Et tamen invicti viriliter restiterunt, et refocilatos a Manuele Constantinopolitano pecunie thesauris de manibus persecutoris liberavit eos Dominus.

Anno Domini MCLXXIIII rediens imperator in Ytaliam Segusiam destruxit, Paleam obsedit, nec messuit nec quicquam utile in horrea reportavit.

Anno Domini MCLXXV, cum Lombardi contra imperatorem apud Casteçium congregati fuissent, eos redditis gladiis subiugavit et in dedictione imperio digna recepit.

Quod marchio Montis-ferrati accepit filiam regis Ierusalem in uxorem,

Circa hec tempora victoriis gloriosis magnificus, quamvis leprosus, Balduinus rex Ierosolimitanus Guillielmo primogenito marchionis Guilielmi de Monte-ferrato filio sororem suam

Sybillam tradidit in uxorem. Erat enim spetie decorus, vir militaris, miles strenuus virtutibusque armatus, viribus approbatus. Cui cum rex infirmus et elefantiosus coronam vellet imponere, Guilielmus renuit, Iopensem tenens iure successorio comitatum. Sed in custodia regnum tenuit universum, et filium genuit elegantem nomine Balduinum. Qui, avunculo rege patreque defunctis, in regem postmodum coronatus est, licet etate minor. Qui quamdiu in tutela fuit Templariorum, ad regni tutelam Raymundus comes Tripolitanus a baronibus vocatus est.

Quod exercitus imperatoris vincitur a Lombardis.

Anno Domini MCLXXVI, apud Lagnianum dimicans, exercitus imperatoris a Lombardis vincitur. O rota fortune, que nunc humiliat, nunc exaltat! Immo non fortuna, sed Dominus est, qui mortificat et vivificat, deducit ad inferos et reducit. Dominus pauperem facit et ditat, humiliat et sublimat.

Quod imperator reconciliatus est Ecclesie et cum papa Alexandro pacem fecit.

Anno Domini MCLXXVII videns imperator quia non in fortitudine sua roborabitur vir, videns quia Deus exaltat humiles et deponit potentes, considerans quod Ecclesiam suam fundavit supra firmam petram, et porte inferi non prevalebunt adversus eam, humiliavit se sub potenti manu Dei et pacem composuit apud Venecias cum Alexandro pontifice; et cum segregatus fuisset a gremio matris Ecclesie, reconciliatus est Ecclesie universali; ubi et cum Lombardis ad sex annos et cum rege Siculo ad XV annos treuguam fecit. Et tunc fames in Ytalia fuit.

Quod Christiani Saracenos debellaverunt et ceperunt.

Quo anno Christiani cum Saracenis ultra mare pugnaverunt et obtinuerunt, quia septem milia Christianorum XXX

duo milia Saracenorum fugaverunt et superaverunt iuxta promissionem, quam Dominus facit Levit. XXVI: Si in preceptis meis ambulaveritis et mandata mea custodieritis et feceritis ea, persequemini inimicos vestros, et corruent coram vobis. Persequentur X de vestris centum alienos, et centum ex vobis decem milia. Cadent inimici vestri in conspectu vestro gladio. Imperator igitur in Alamania rediit, et apostolicus Romam adiit.

Quod Manuel imperator filio marchionis Montis-ferrati filiam dedit uxorem et regem Thessalonie fecit.

Circa tempora ista Constantinopolitanus imperator marchioni Guilielmo de Monte-ferrato mandavit, ut unum de filiis suis Constantinopolim mitteret, cui filiam in matrimonio copularet. Tunc temporis Conradus et Bonifacius uxores habebant, Fridericus clericali cingulo militabat, qui postmodum fuit Albensis episcopus; quem magnanimiorem effecit prosapia generis, quam ordo exigeret episcopalis. Misit ergo Constantinopolim etate minorem, adolescentem specie decorum et aspectu venustum. Cui Manuel filiam Kyramariam in uxorem tradidit, eumque in regem Thessalonie diademate coronavit.

Quod papa Alexander universale concilium celebravit.

Anno Domini MCLXXIX Alexander papa univer(sale con)cilium celebravit, in quo canones statuit et promulgavit.

Anno Domini MCLXXXI Lucius papa creatur; pro Tusculano Romanos acriter impugnavit.

De Andronico et de malitiis eius.

Successit Manueli Constantinopolitano puer Alexius, filius eius, quem post Almaton de principis filia genuit Antiocheni. Hunc, cum duobus regnaverit annis, occidit Andronicus et regnavit tribus annis. Qui quoque iniciata iniquitate et imperatricem, matrem pueri, et Raynerium imperatoris generum

cum uxore occidit. Denique multos Grecos nobiles interfecit, sed et plurimos excecavit.

Quod imperator pacem cum Lombardis fecit apud Constantiam civitatem.

Anno Domini MCLXXXIII imperator Fridericus cum Lombardis pacem composuit et fecit, apud Constantiam, in curia sollemni VII Kal. Iulii.

Anno Domini MCLXXXIIII Lucius papa Veronam venit, imperante Friderico. Et obiit predictus papa Verone.

Anno Domini MCLXXXV imperator, in Ytaliam veniens, Cremam in odium Cremonensium reedificavit. Eodem anno Urbanus papa creatur. Eodem anno terremotus non modicus fuit in Ytalia. Et exercitus Guilielmi regis Siculi contra nequitiam Andronici se armavit et Duratium et Thessalonicam cepit. Sed recepti capti sunt vel redierunt confusi.

(De nuptiis regis Hen)rici, que Mediolani celebrate fuerunt.

Eodem anno nuptie regis Henrici et Constantie, Rogerii condam Siculi regis filie, Mediolani celebrate fuere.

Eodem anno domnus Prendiparte potestas Bononie misit milites ad imperatorem Fridericum apud Cremam. Eodem anno obsesa fuit Faventia a Bertoldo cancellario imperatoris Friderici.

Anno Domini MCLXXXVI imperator Fridericus quoddam castrum Cremonensium, quod Manfredi nomine vocabatur, omnino destruxit. Eodem anno Andronicum ignominiosa morte Ysachius interfecit. Qui regni obtinuit principatum, et sororem suam Herinem. Conrado sepe dicti marchionis filio in matrimonio copulavit. Qui imperatoris et imperialis urbis Vrana impugnatori caput monomachus amputavit et ab hoste illo Greciam liberavit. Sed tamen invidiam et odium multorum incurrit. Quocirca, ut Grecorum versutias evitaret, navem ascendens sepulcrum Domini visitare proposuit.

Quod MCLXXXVII Ierusalem a Saladino in mense Iulio capta est et terra Domini ab infidelibus occupata.

Anno Domini MCLXXXVII Ierusalem a Saladino in mense Iulio capta est, et terra Domini ab infidelibus occupata. Causa huius invasionis fuit iniquitas Christianorum. Cum enim inter Saladinum et Ierosolimitanum regem pax firmata fuisset, eam Christiani iussu Rainaldi principis Montis-regalis et domini vallis Hebron caravannas Saracenorum capientes nequiter violarunt. Alia causa fuit discordia regis Guidonis et Raimundi comitis Tripolitani. Causa vero discordie fuit invidia vel indignatio, quia Sibilla regina, defuncto marito, Guidoni Pictaviensi nupserat et defuncto filio coronam dederat peregrino, preter ipsius comitis assensum et aliorum baronum. Modus occupationis hic fuit: Saladinus terram ingrediens primo Tabariam vel Tyberiadem obsedit. Rex Guido in Marscalia castrametatur. Audi presagium vicine cladis indicativum: cum ea nocte Heraclio patriarche sub tentorio in matutinis lectio legeretur, locus occurrit de archa federis, que olim capta fuit a Philisteis. Mane facto pugnant. Comes Tripolitanus aufugit. Rex et sancta crux et sepe dictus marchio Guilielmus senior de Monte ferrato, qui causa peregrinationis et pro nepotis supradicti custodia Terram Sanctam adierat, ceterique barones unanimiter et populus capiuntur; Christianorum acies superantur. Deinde Tabaria capitur. Rainaldus predictus, actor sceleris, Saladini gladio decollatur. Sed et multi alii capite detruncantur. Ad hec et Achon, Sydon et Beritus et Biblium capiuntur. Safatak (bara alik book anokasaana 34 amiliasa

Quod Conradus marchio Montis-ferrati factus est princeps in Tyro et viriliter contra Saladinum defensavit Christicolas.

Interea, nutu Dei, marchio de Monte-ferrato Conradus a Constantinopolim sepulcrum Domini visitaturus advenit. Et cognoscens Achon ab infidelibus occupatum secundo vento apud Tyrum applicuit. Quem cives velut acephali gratanter excipiunt, se et civitatem eius moderamini supponentes.

Quod Saladinus multas Christianorum terras occupavit et cepit. [Quod Christiani ultramarini vindicaverunt se de inimicis suis.]

Saladinus itaque de Beritho Tyrum accedens marchionem Guilielmum, Conradi patrem, quem bello ceperat, secum adduxit, ut pro redemptione patris redditionem filii pariter haberet et urbis; et per patrem filio significavit, ut pro ipsius et aliorum quorumdam liberatione redderet civitatem. Cui Conradus respondit, quod nec unum lapidem civitatis. Apropians igitur Saladinus minatus est patrem spiculis transfigendum, et Conradus se primum sagittam in patrem missurum respondet. O felix impietas, que pro Christianorum salute patrem telis barbarorum expositum, filiali omissa reverentia, se iactitat transfixurum! Sed o memoranda pia impietas, que amori patris amorem Dei iudicat preferendum! Sed et eiusdem patris hortatu patrem reputat contemptibilem et quasi senem nullo pretio redimendum.

Quod Saladinus multa mala intulit Christianis.

Tyro itaque septem diebus obsessa rediit Saladinus Achonem. Indeque subiugatis Neapoli et Nazareth, Caypha et Cesarea Palestina, lope et Azoto, Gaza simul et Ascalone aliisque locis Ierusalem agregatis, eam dedictione tributaria subiugavit; templum Domini, prius a Christianis irreverenter prophanatum, suo more sanctificans et sanctificatum custodiens, sepulcrum Domini et in Bethleem presepium custodie Surianorum commisit. Ad hec plus centum Christianorum milia subiugata Tyrensibus ante portas ostendit fecitque illos per vim usque Tripolim perduci. Sed, a Tripolitanis et Antiochenis expoliati penitus et abiecti, Armeniam intraverunt et usque ad Yconium dispersi fame, frigore et nuditate iusto Dei iudicio ad nichilum redacti sunt, luentes penas propter eam, quam polluerunt, Dei hereditatem.

Quod sub Heraclio crux fuit recuperata, et sub alio Eraclio fuit postea Ierusalem a Machometinis invasa.

Et vide quod per Eraclium imperatorem crux fuit recuperata, sed sub Eraclio eodem fuit postea Ierusalem a Machometinis invasa, et tunc sub patriarcha Eraclio rursus amissa; preterea sub Urbano papa recuperata, nunc sub Urbano per eosdem barbaros est subiugata.

De probitatibus Conradi marchionis Montis-ferrati, propter quas Saladinus ab obsidione Tyri recessit confusus, et caudam equo proprio, quem equitabat, fecit abscidi, volens suos ad vindicandam iniuriam animare.

Interea magnanimus de Monte-ferrato Conradus, Tyrensis dominus, navali bello bis victoriam obtinuerat, et galeas et naves nonnullas, etiam de Achonensi portu Pisanorum auxilio viriliter eductas et virilius obtentas, et victualia sufficienter civibus conquisierat. Sed et barbacanum fortius construxerat, expectans victoriosi impetus inimici. Igitur in mense Novembrio Saladinus ad Tyri obsidionem secundam accessit. Sed nocte prevenienti murorum barbacane XL cubiti corruere; memores atque Tyrii Iericho plurimum timuerunt. Sed marchio non dormitans, viris ac mulieribus arenam ac lapides in gremiis etiam asportantibus, die proxima per cementarios restauravit. Saladinus arcatores premisit. Marchio Pisanos Achonem direxit, faciens mulieres in specie virorum muros ascendere, ut civitas plena populo videretur. Redierunt Pisani cum victoria, duas naves deducentes onustas. Impugnavit itaque Saladinus urbem terra marique, presertim, cum crederet marchionem velle pariter et Pisanos aufugere, custodiam galeis indixit; ex quibus V captis, viris nobilibus et piratis, armis et victualibus onustis, Saladinus dolore commotus terrestri bello barbacanam invadit, impugnans eam petrariis et manganis, gattis, spiculis, sagittis et telis. Cumque nimium marchio gravaretur, suis a navali victoria revocatis, terrestri prelio dimicavit, afficiens Saracenos multiplici damno sine detrimento suorum. Videns itaque Saladinus, quod navali bello nequaquam proficeret,

iussit IX galeas deduci Berithum. Quas Christiani viriliter prosequentes usque adeo coartarunt, quod octo ex illis igne proprio Saladinus conburi fecit agresti, nona litore Sydoniensi confracta. Ergo stolio Saladini destructo, cernens quod in obsidione proficere non valeret, machinis universis conbustis, pridie Kal. Ianuarii ab obsidione recessit. Et in signum meroris caudam equo proprio, quem equitabat, fecit abscidi, ut sic suos ad vindicandum iniuriam incitaret.

Eodem anno Gregorius apud Ferariam papa creatur. Hic fuit vir religiosissimus, cuius mundus in maligno positus non fuit presentia dignus. Et ideo, cum sedisset vix duobus mensibus, substulit eum Deus. Hic hortabatus plurimum Christianos crucis signum assumere et ad recuperandum civitatem sanctam Ierusalem et sepulcrum Domini festinare.

Quod imperator F(ridericus) crucesignatus est volens cum suis Domino militare. Et quod eodem anno Saladinus Tripolim accedens in Antiochenum principatum convertit habenas, ubi multas Christianorum terras subiugavit, et in Galilea similia est patratus. Tunc imperator comitem Henricum ad Saladinum direxit monens et monitans, ut terram desereret, quam invaserat, Iesu Christi.

Imperator igitur victoriosus Ytaliam sibi et inter se pacatam relinquens in Alamaniam rediit, et zelo Dei accensus crucis se et suos, ut Domino militaret, signaculo communivit. Tunc temporis Gregorio Clemens in papatu successit. Obiit Rome.

Anno Domini MCLXXXVIII, cum Tyrenses lignatum vel herbulatum exire Saracenis occursantibus non auderent, fame valida coartati, iussu marchionis stolio navali, cui preerat Hugo Tyberiadis, Açotum invadunt; ubi admirandum, qui regem Guidonem ceperat, capiunt, Christianos XL de carcere liberantes et quingentos captivos milites et sergentes cum inmensa pecunia Tyrum et copiam victualium adducentes. Per huius admirandi commutationem recuperavit marchio patrem. Ad hec naves peregrinorum adventare ceperunt. Sed et Margaritus regis Siculi admiratus Tyro applicuit cum stolio suo. Cuius cum Tyrios pyrate male tractarent, Tyrum exire com-

pulsi Tripolim applicuerunt, ubi fame pereuntes penas pro meritis receperunt. Eodem anno Saladinus Tripolim accedens vidensque se nil proficere posse, in Antiochenum principatum vertit habenas, subiciens Gabulum et Laudiciam, Saonam et Guardiam, Trapessacum et Guasconum et alia plura. Postea reversus in Galileam, Belvedhere castrum munitissimum, quod fines Iordanis custodiebat, vias Tyberiadis, Neapolim et Nazareth angustabat, per inediam compulit ad dedictionem. Ad hec duo comites Guilielmi Siculi regis cum quingentis militibus et quinquaginta galeis Tyrum applicuerunt. Advenerunt et alii multi siquidem peregrini cum venerabili G(erardo) archipresule Ravennate, Romane sedis legato. Cum (his) itaque marchio Saracenorum Sydonis multitudinem forti manu prostravit. Eodem anno comitem Henricum de Deti magnanimus imperator consuetudine imperiali ad Saladinum direxit, monens et monitans, ut terram desereret, quam invaserat, Iesu Christi. Mos enim est imperii, ut inimicis bellum indicat, quia nullum occulte bello consuevit invadere. Nos autem, rogatu civium nostrorum, in Theotonicam ivimus, ut ab imperatore castrum Manfredi reedificandi licenciam impetraremus. Sed, spe cassata, redeuntes illo anno, Castrum Leonis inchoavimus. Verba sunt Sycardi Cremonensis episcopi.

Anno Domini MCLXXXIX Ubaldus Pisanus archiepiscopus, similiter apostolice sedis legatus, et de omni fere occidentali provincia peregrini Tyrum applicuerunt. Et cum eos Tyrus capere non valeret, inter diversos diversa fuere, usque adeo quod de introitu regis Guidonis a Tripoli venientis in urbem et prohibitione marchionis seditio peperit scandalum et civile bellum. Inter peregrinorum multiplicia vota Achon eligitur obsidenda. Invadunt igitur eam in mense Augusti et obsident. Sed et ipsi a Saladino similiter obsidentur et adeo impugnantur, quod nulla erat eis spes evadendi. Sed ex insperato XL exnacce applicuerunt et preter eos innumeri milites et barones. Saladinus itaque Christianos die noctuque sine intermissione affligebat; propterea marchio et archiepiscopus Ravennas, qui nec ad obsidionem venerant nec adveniendum

approbaverant, ab obsessis suppliciter per Veronensem episcopum et Turingie langravium, ut ad eorum succursum veniant, invitantur. Venerunt, sed invito marchione, qui Turchorum versutias cognoscebat. Francigene de se presumentes ad pugnam approbant exeundum. Pugnatur, et Templarii et peregrinorum circiter VII milia prosternuntur. Sequenti die Saladinus fecit corpora eviscerari et in fluvium, ad dolum exaggerandum et ad corruptionem aeris et aque, demergi. Post hec Lombardi marchiones et comites et plures quingentis milites applicuerunt. Inter quos buza Cremonensis applicuit, que Cremone fuit fabricata et ultra mare, pro Terre Sancte subventione, personis et rebus missa onerata. Ad hec peregrini consilia inierunt, ut Saracenis prohiberent civitatis ingressum pariter et egressum, qui libere a monte Muscardo patebat. Et cum non invenirentur qui vellent illic castrametari, marchio, ad omnia promtus et audax, ibi castrametatus est. Ideoque et a Saladino acrius impugnatus. Scopulos itaque iussit incidi marinos, ut portus ibi fieret vasa Tyrensia recepturus; qui usque in hodiernum diem portus dicitur Marchionis. Muniunt se peregrini fossatis abintus in circuitu et foris effossis, ut in medio constituti se ab alterutrius facilius tuerentur incursibus. Duces etiam sive rectores, ut omnis amoveretur controversia, prefecerunt, ut Francigene suis et qui de imperio imperialibus obedirent. Et ecce XLV galee, que veniunt ex Egypto, in festo sancti Stephani in portu applicant Achonensi. Stupefacti ergo peregrini, terra marive conclusi, elegerunt pugnando potius mori quam sine certamine subiugari. Quos marchio ad prelia doctus exanimes factos sermonibus animat universos, asserens quod galeas Saracenorum penitus conculcaret. Adiit itaque Tyrum in modico galeone, quamvis illa nocte centies ad mortem crutiatu ventorum afflictus. Cum itaque Tyriis necessitates exercitus apperuisset et eos ad armandum galeas animasset, dixerunt: 'Parati sumus tecum vivere et in mortem ire'. Et ecce marchio in exitu Februarii cum stolio viriliter in portu extitit Achonensi, exonerans Saracenorum vasa victualibus onusta pacifice in facie eorumdem. Ad hec, cum civitas castellis capienda procul dubio speraretur, econtrario castella igne a Saracenis conburuntur agresti. Sed et due Saracenorum galee navali certamine capiuntur.

[Quod felix imperator Fridericus primus cum maximo exercitu adiit partes orientis, in festo sancti Georgii aripuit iter contra Saladinum.]

Eodem anno felix imperator V habens filios, Henricum inter ceteros primogenitum, quem fecerat Cesarem, Fridericum Suevorum ducem, Octonem comitem, Conradum et Phylippum, ducem athletam Christo, sed cetera cum regno et regalibus Cesari commendavit, et occidentale relinquens imperium pacatissimum et ordinatum, partes his comitibus et hoc ordine et hoc, ut scribimus, omine adiit orientis. In festo sancti Georgii arripuit iter. Et exiens de Alamann(ia, a Ratispo)na descendit navigio (ad partes Au)strie, exercitu per terram cum equis et curribus comitante. Deinde per Pannoniam, hospitali pro pauperibus et infirmis instituto, et hospitalariis et necessariis assignatis, introivit Ungariam, ubi dicitur habuisse nonaginta milia pugnatorum. In quibus erant XII milia militum. Et a Bella Ungaro rege apud Strigonium honorifice receptus Ungariam pertransiit. Premisitque ad imperatorem Ysachium Constantinopolitanum episcopum Monasteriensem et comitem Robertum de Nashu; qui eos detinuit et tres exercitus ad introitum Bulgarie, ut transitum impedirent, premisit. Erat autem ibi nemus itineris IIII dierum, cuius viam artissimam preses Bulgarie dissippayit, et in exitu nemoris munitionem faciens preparavit se cum exercitibus Cesarem impugnare. Sed nemore magno cum labore et difficultate pertransito, dux Suevorum, qui exercitum precedebat, munitionem destruxit et magnam illorum multitudinem interfecit; cum Nisam civitatem apropinquaret, comites Servie gratanter subici affectarunt. Sed serenissimus imperator pacem affectans eos suscipere recusavit. Deinde, nono Kal. Septembris, civitatem que Philippis dicitur impugnantes eam ceperunt. Est autem hec civitas metropolis Macedonie. Alias nobis innotuit quod non Phy-

lippis, sed Phylippolim adierunt. Ibi certificatus est imperator de nuntiorum captione suorum. Ibique misit imperator Ysachius litteras imperatori fastu et arrogantia plenas, dicens: Ysachius a Deo constitutus imperator sanctissimus, excellentissimus, potentissimus, sublimis, Romanorum moderator augustus, heres corone Magni Constantini, dilecto fratri, imperii sui maximo principi Alamannie, gratiam suam et fraternam et puram dilectionem. Tunc erat continentia litterarum indignatio de presumptuoso imperatoris adventu in Greciam. Deinde Grecus imperator maximum Grecorum et Turchorum exercitum contra Romanum imperatorem direxit. Contra quos Suevorum dux, filius eius, acriter dimicans, eos superavit et fugavit et intra quedam menia se recipientes maxima vi cepit et omnes occidit. Duodecim vero Turchos in quadam munitione, ubi se receperant, viriliter resistentes igne cremavit. Postmodum Andrinopolim venientes, que civitas a virilitate vel a fundatore nomen accepit, eam obtinuerunt. Sicque factum est quod quedam oppida manu forti ceperunt et quasdam civitates in redditione receperunt, ut Temothicon, Archadiopolim et confines. Interea Kalopetrus dominus Blacorum ab imperatore nostro sibi diadema rogavit imponi. Cui serenissimus imperator amicabile dedit responsum. Ad hec Grecus imperator ad Romanum imperatorem misit honorabiles nuntios, cancellarios et alios, numero sedecim, promittens securum transitum et indemnem. Ad hec magnanimus imperator presentibus nuntiis Grecum redarguit imperatorem, quod tam arroganter scripserat ei, asserens se suosque predecessores a quadringentis annis Romanum tenuisse imperium; unde non se Romanorum, sed Romaniorum debuisset dicere imperatorem. Soldani quoque nuntii et Melich filii eius Andrinopolim venerunt, verba quidem pacis, sed dolo plena portantes.

Licet igitur invictissimus imperator in vindictam predictorum, que nequiter Grecus commiserat imperator, vellet Constantinopolim impugnare, victus tamen consilio principum suadentium, ut ad Terram Sanctam ad Christianorum festinaret auxilium, obsides petiit et obtinuit; qui eum Galiopolim

perducentes transitum navigio procuraverunt. Transivit igitur exercitus V diebus, dux prior, pater posterior. Cumque pertransissent, post multos labores et ardua multa urbem Tyachitum et urbem Licie, scilicet Egeam, ubi Cosmas et Damianus fuere martyrio coronati, deinde Sardis pervenerunt. Venerunt et postea Phyladelfiam. Dux autem Phyladelfie forum negans se ad pugnandum armavit. Sed demum videns non posse resistere, promisit forum et imperatori cum paucis concessit civitatis introitum. Postmodum, dum propter caristiam contentio fit inter Grecos et Theotonicos, bellum initur, et absque imperatoris voluntate per duos dies et noctes continuo decertatur. Demum victi Greci se in civitatis munitionibus recipientes pactum inierunt et forum tolerabile concesserunt. commercia cum funibus in sportis porrigentes et eodem modo pretium recipientes. Ad hec cum imperator Phyladelfinam civitatem exiret, dux ei nuntium pro ducatu concessit, qui exercitum per devia et invia, montana et nemorosa deduxit, ubi victualia per duos dies nullatenus invenerunt. Pertransitur quoque per Ierapolim civitatem, ubi passus est beatus Phylippus. In exitu vero nemoris Greci quidam et Armeni forum eis pro posse pacifice tribuerunt. Ad hec Turchomanni de Betia, qui et Debeduini vocantur, homines agrestes, qui nullius domantur imperio, qui non in menibus vel in municipiis, sed morantur in agris, infinitum et innumerabilem exercitum, plusquam centum milia, congregantes exercitum Christianum die noctuque per IIII ebdomadas impugnarunt, ita quod Christianus exercitus semper incedebat armatus. Sed tamen eorum multitudinem interfecit cum quodam admirando, militie sue magistro. Restanus vero dominus illorum cum magno exercitu in strictura montium transitum prohibebat dicens quod non transiret, nisi daret ei centum somarios auro et argento oneratos. Imperator autem respondit se libenter dare, sed non nisi menolatum unum. Interim nuntii soldani, qui fraudulenter ducebant eum, aiebant quod cito intraret terram soldani, in qua gens illa ulterius sibi non noceret. Tunc, quia Deus non dimittit sperantes in se, quidam admiratus celesti gratia inspi-

ratus, aut quia forte in nostrorum manus inciderat, metu mortis imperatorem adiit, fraudem detexit et prelium mane futurum predixit, eumque (faciens) planiciem, in qua tradi ceperat, devitare, eum per montana deduxit. Occurritur in montanis, hinc inde pugnatur. Sed cum relictis sarcinis et alimentis dux viriliter descendisset, descendit et imperator. Victoriose hostes impugnant et Dei superant inimicos. In qua pugna dux petra percussus duos dentes amisit. Abhinc ductores a soldano delegati fugerunt timentes, ne detecte fraudis imperator faceret ultionem, Christianus vero exercitus confisus in Domino, qui deduxit Israel per desertum, XV diebus per quandam planiciem progressus carnes comedit equinas. Agrestes vero Turchi, de quibus prediximus, eos fame defecisse penitus existimantes. rursus ad bellum insurgunt prope civitatem Phylomenam magna manu militum peditumve caterva, quos invictissimus imperator devicit. Et cum maxima multitudo se in quadam clausura coacta recepisset, conbusserunt Theotonici universos. Et ex tunc agrestes illi Turchomanni non fuerunt exercitum ulterius persecuti, sed defecerunt a facie imperatoris sicut pulvis. quem proicit ventus a facie terre.

Anno Domini MCXC Melicrinus soldani filius venit obviam cum exercitu quingentorum milium equorum et ad imperatorem misit nuntios dicens: 'Revertere! Quid enim facere putas, cum habeam plura vexilla quam tu milites? '. Et cum pervenisset imperator ad quendam pontem, Turchi fuerunt ante et retro. Sed dux anteriores devicit, et imperator posteriores in parte maxima interfecit; et sic pontem exercitus pertransiit universus. Deinde maxima et infinita multitudo Turchorum exercitus Christianorum ex omni parte circuivit, ita quod eundo per IIII ebdomadas die noctuque acriter impugnabant, et Christianis preter carnes equinas victualia deficiebant. Cumque non invenissent aquam per diem et noctem, Turchoquodam capto docente, aquam salsam sitibundi et famelici repererunt. Altera vero die castrametati sunt in viridiis Yconii, civitatis Ysaurie. Unde soldano imperator mandavit querens, si forum tribueret an non. Soldanus respondit se daturum; sed (cum) nimis carum offerret, Christiani se ad pugnandum armarunt. Et cum sexta feria IIII temporum inmineret, Gothfredus Herbipolensis episcopus asseverans se vidisse beatum Georgium contra hostes pro Christianis fortiter propugnantem, indicta penitentia et carnium edendarum data licentia, processerunt ad bellum. Et dux quidem civitatem expugnans eam viriliter obtinuit et ferro omnes rebelles occidit. Imperator quoque in filium soldani post terga pugnantem victrices aquilas dirigens predicta milia Turchorum et Turchomannorum exterminavit et innumerabilem ex eis multitudinem interfecit. Urbe capta potenter soldanus se in munitionem fortissimam, que erat in urbe, recipiens misit ad imperatorem, dicens se velle forum dare et quicquid vellet recipere. Imperator obsides petiit, et propter fetorem cadaverum - erant enim domus et vie cadaveribus plene — ab urbe discedens in pomeriis castrametatus est. Dedit itaque soldanus obsides, dedit et forum victualium et equorum. Sed (quoniam) equos pernimium caros vendere sattagebant, equum pro centum marchis videlicet offerentes, a Theotonicis econtra dolum dolo compensantibus pro marcha fertonem recipiebant. Quod audiens soldanus misit ad imperatorem conquerens, quod sui pretio deciperentur. Cui respondit imperator quod, si bonum forum darent, bonam marcham acciperent. Constituti sunt igitur hinc inde iustitiarii taxatores. Ad hec procedens Christianus exercitus a quibusdam agrestibus Turchomannis, qui non sunt de potestate soldani, molestias multas pertulit, quousque ad Laurendam civitatem, que dividit Armeniam a Lychaonia, et ad Armenie montana pervenit; ubi noctis conticinio auditus (est) ex improviso armorum strepitus et tumultus; qui cum nullus fuisset in re, coniecturatum est vicini augurium infortunii. In montibus autem Armenie Grecos et Armenos invenit forum alacriter exhibentes. Cum ad aures Saladini hee victorie pervenissent, expavit. Et die sancto Pentecostes Saladinus, cum tanta suorum multitudine montes et colles et planiciem operiente, quanta nusquam creditur apparuisse, Christianos potenter invasit, sperans omnia tentoria usurpare et Christianos miseros captivare. Sed evanuit cogitatio eius, quia Christiani viriliter resistentes ei lesionem per balistas non modicam intulerunt. Cedens itaque Saladinus magnam sui exercitus partem ad resistendum imperatori transmisit. Sed heu! paucis diebus elapsis et mors imperatoris innotuit, et rumor superveniens de morte Siculi regis exercitum Christianum plurimum conturbavit. De montibus imperator descendens Salephy flumen reperit, per cuius ripam duobus diebus progressus, tercia luce pausavit in locis amenis. Et cum esset estus magnus valde, imperator descendit in flumen cum duobus militibus se cupiens balneare. Cumque natare cepisset, impingens in scopulum natandi vires amisit. A militibus igitur apprehensus ad ripam semivivus ducitur. Et accepta penitentia et corpore Domini, eo die mortuus est, die sabati, VIII mensis Iulii. Pro dolor! humidum suffocat elementum, quem ignea bella vincere nequiverunt. Invictus duritia ferri, fluidi mollicie vincitur elementi. Adimpleta est eo die prophetia in turri circa flumen constructa Chaldaicis litteris exarata, scilicet: Melior hominibus et potentior omnibus in aquis Salephicis suffocabitur. Propter quam Manuel imperator Constantinopolitanus inde transiturus fecit inibi pontem edificari. Portantes igitur eum ad civitatem Salephym aromatibus condierunt; et duce super exercitu domino constituto, pervenerunt Tharsum Cilicie civitatem, ubi et imperatoris carnem condiderunt. Deinde Levoni de Montanis obviantes ab eo magnifice recepti et cum triumpho magno ad civitatem Mamistiam sunt deducti, ubi fluvius defluit, qui Geon ab incolis appellatur. Cuius fons aut potius scaturigo in quadragesima dumtaxat tanta per singulos annos repletur piscium multitudine, quod ea die religiosi sufficienter reficiantur Armeni, pisces ulterius in quadragesima non comessuri. Ubi cum dux infirmaretur, visitavit eum catolicus Arminiensis. Quo proinde Antiochiam navigio perveniente, Christianus exercitus per Portellam, ubi Darius dicitur esse sepultus et thesaurus Alexandri absconsus, deinde per quandam porte stricturam pervenit ad castrum quod Guasconum ab incolis nominatur. Quod cum a Saladino detineretur, Christianus exercitus a sagittariis impeditus est. Demum patriarcha et princeps et

populus Antiochenus ducem et exercitum cum triumpho Antiochiam deduxerunt, et carnem imperatoris honorifice sepelierunt. Ubi de consilio principis et patriarche moram fecit, quousque marchionem de Monte-ferrato ad se vocaret, qui tunc in Achonensi erat obsidione. Qua vocatione audita marchio, baronum communicato consilio, Antiochiam festinus adivit. In cuius absentia cum pedites exercitus Achonensis a nullo refrenarentur, in festo sancti Iacobi vagantium plusquam octo (milia) Saracenorum impetu occiduntur. Marchio vero, transiens per Tyrum, comitem Henricum de Campania tunc applicantem maximo suscepit honore. Qui ad exercitum veniens dux est ab omnibus approbatus. Transiensque marchio per Tripolim viduas et orphanos et nobiles auro et argento sustentavit egenos. Deinde applicuit ad portum Sancti Symeonis, qui quoque Soldinus ab incolis appellatur. Iuxta quem est montana Nigra, quam multitudo inhabitat heremitarum diversis linguis et moribus Deum laudantium. Unde (a) patriarcha, principe et duce magno cum triumpho receptus, ad civitatem usque deductus, ingressus est. Cui se et exercitum dux omnino commisit, ei ut paternis asseverans se obedire velle preceptis. Audiens Saladinus hec misit exercitum sub Tachahadino fratre et Mirahalmo filio militantem, ut districtum occuparet Byriti. Quod dux et marchio percipientes, cum ab Antiochia usque Tripolim pervenissent, a Saracenis Laudocras et aliis multipliciter infestati, a Tripoli Tyrum navigio pervenerunt, ubi ossa imperatoris arche tumulo commendarunt. Et in Septembrio mense in campo Achonis Theotonici castrametati sunt. Tuncque archiepiscopus Cantuariensis applicuit. Deinde Christiani castra exeuntes dimicare disposuerunt et Saladinum more Lombardorum vexillum in carrocia deducentem usque Saphoream et Recortanam, ubi Achonis fluvius oritur, insecuti sunt, cum de loco ad eorum insecutionem castra mutaverit; postmodum ad campum illesi reversi sunt. Adveniente Novembrio mense valida fames Christianos invasit, ut carnes equinas carissimis emptas commerciis (comedere) artarentur. Sicque per totam yemem fame, frigore, gladio

macerantur. Tuncque Ysabella condam regis Aymerici filia, regni hereditatem, sorore defuncta, iure successorio petens, a Sighifredo Turonensi, cui nupsit, episcoporum sententia separata est. Quam barones marchioni matrimonio copulantes, eum in regem et dominum elegerunt. Hic igitur, ut largus et magnanimus, et galeas in mari tenuit et exercitum frumento et ordeo refocillavit. Adveniente quadragesima navibus cum commerciis applicantibus modius (frumenti?) una die a centum bisanciis ad octo descendit et in contiguo declinavit usque ad annum.

Anno Domini MCXCI Phylippus comes Flandrie et postea rex Francorum dux Burgundie, comes de Nivers et comes de Baro venerunt. Rex igitur ante turrim Maledictam castra regalia fixit et palacium lapideum fabricavit, et Malivicinum rationabiliter appellatum, ut Maledicta turris mala vicinitate palatii lapidum ictibus verum sui nominis sortiretur effectum. Mangana erigi (fecit) gattos et cletas apparari et propter ignem agrestem laminis plumbeis operiri. Comite vero Frandiarum in brevi defuncto rex, a Frandensibus fidelitate recepta, turri Maledicte frequentius manganis maledixit et civitatem Acriam acrius impugnavit. Nam instrumentis eius conbustis omnibus, ad iussum regis vehementer irati peregrini scalis appositis ascendunt muros. Sed ab angustia caloris et fumi denique depelluntur. Albericus autem marescalcus regalis intra menia urbana descendens sicut leo rugiens seviebat. Et cum bipenni, que et acia nominatur, plurimos unus occidens et plures fodiens occisus est. Cuius capud a Saracenis ad collegas mangano pro saxo trahicitur. Maro perforato duo Saraceni civitatem egressi postularunt in Christi nomine baptizari. Qui renati fideles in operibus inventi sunt. Mangana marchione preside reparantur; qui regi tradidit Tyrum, observans quod promiserat, se scilicet coronato primitus venienti de ultra mare omnifarie redditurum. Rex autem suis hominibus communivit. Interea Ricardus rex Anglorum sibi Cyprum insulam subiugavit, Ysachium, qui se imperatorem nominabat, capiens et inmensas divitias et victualia et animalia deducens. Qui a

Cypro pelago sulcans navem Saracenorum a Beritho proficiscentem et Achonem properantem invenit. In qua erant septenginti viri ad bella fortissimi cum sufficientia stipendiorum et omni genere armorum et igne agresti et serpentibus et cocodrillis interemtioni nequiter deputatis. Hanc igitur cum XXIIII galeis, cum quibus in retroguardia suarum navium accedebat, impugnavit ter et quater cum magno detrimento suorum. Post hec regis improperiis et blandimentis, minis et premiis promissis armantur et navem impugnando perforant et submergunt, duobus e naufragio tantum superstitibus reservatis; quorum unum, cum venisset in campum, ad Saladinum, alterum misit in urbem. Ad hec rex Francorum, licet rege Anglie dissentiente, pugnam indixit. Pugnatur, et muri securi inciduntur, Saracenis Saladino ambasciantibus, ut in eorum studeat acellerare succursum. Adveniente nocte marchioni custodia delegatur; a quo Mostubus consensu regis Francie de colloquio dato, securitatem accepit. Adveniente die coram regibus aliisque baronibus colloquium celebratur. In quo Mostubus civitatem reddere cum omnibus rebus, dummodo persone abire permitterentur illese, promisit. Christiani vero sanctam crucem, captivos omnes et regnum repetunt universum. Mostubus Saladinum asserit consulendum. Obsidibus erga datis consulitur. Qui promisit crucem reddere pariter et Achonem, mille quingentos Christianos et centum milites et ducenta milia bicantiorum. Dum hec agerentur, rex Anglie murum agreditur; per dedictionem civitas obtinetur quarto Ydus Iulii, anno Domini MCXCI. Positisque a regibus in portis custodibus, solis Francigenis et Anglicis patebat ingressus, ceteris sive de Romano imperio sive aliunde, licet per biennium laborassent, obprobriose rejectis. Nam intrare volentes, colaphys et verberibus cedebantur. Sed et tredecim ex Polinis pede truncati sunt. Cum igitur prope quingenta milia hominum preter mulieres et parvulos et armorum multitudinem, que vix numerari poterant, et ampullas ignis agrestis V et galeas cum salandris et galeonibus LXX et ceteras divitias, quarum non est numerus, reges in suis manibus habuissent, inter se tantum omnia divi-

serunt. Iudicet Ecclesia et secutura posteritas, si, que sanguine ceterorum et yemalibus fuerant parta laboribus, decuerit culmen regalis honoris ad suas manus omnino devolvere, quas non erubescebant vix tribus mensibus insudasse. Non enim sibi victoriam, sed Domino ascribere debuerunt. Sed et cum sibi ascribere presumpsissent, reminisci debuerant aliorum, quorum ossa campus sanctus incinerat, vel presens vita libera tolerabat. Nam archiepiscopus Ravennas, langravius Toringie, Fridericus dux Suevorum et multi de imperio comites et barones in Domino mortui fuerunt, sed et universitatis defunctorum numerus, peste, fame, gladio pereuntium, est incertus; haud tantum dubium est quod in obsidione ferme preter principes ducenta milia de hoc seculo migraverunt. Ad hec rex Francie conabatur marchionem in regem promovere, rex Anglie Guidonem restituere. Demum interposita pactione Tyrus, Sydon et Baruth marchioni cum medietate Ascalonis et Ioppe iure successorio provenerunt, preterea medietas Achonis et totius regni acquisiti et acquirendi; alia Guidonis. Sic tamen, quod neuter in vita alterius dyademate uteretur. Post hec rex Francie, asoldatis pro se quingentis militibus, et armis, que sibi obvenerant, Tempio et Hospitali et marchioni distributis, repatriavit cum obprobrio tam inmenso, ubique sibi in faciem acclamato: 'Vah, qui fugis et terram Domini derelinquis!'. Rex autem Anglie, cum pecunia promissa non solveretur, captivos omnes contra fas et licitum interfecit — qui debuerant potius servari et in servitutem redigi -- preter Monostobium et Caracosam et quosdam alios milites, quos pro pecunia relaxavit. Verumtamen Saladinus Christianis captivis malum pro malo non reddidit. Rex Anglie exinde terra marique recuperat Caypham et Cesaream. Et cum accesisset Azotum, Iacobus de Avena occiditur. Deinde Ioppem proficiscentes, in Rama, Lydda, Turonemilitum et Bethenubilo yemantes, Ascalonem accedunt. Et videntes muros diruptos fleverunt super illam, muros et turres in brevi reedificantes. Interim inter regem Anglie et ducem Burgundie ceterosque barones Francie discordia vehemens orta est, eo quod vilipendit eos. Redeunt ergo Tyrum, progredientes ad marchionem, et cum eis quingenti electi milites, cum quibus Saracenorum casalia cursitando plurimum proficiebat.

Eodem anno, videlicet anno Domini MCXCI, Henricus Friderici primi filius regnavit apud Romanos annis VIII. Hunc Celestinus papa, qui Clementi successerat, unxit et imperiali dyademate coronavit. Et tunc imperator apostolico dedit Tusculanum, et apostolicus Romanis. Romani vero civitatem destruxerunt et arcem. Tusculanos exceçantes et alias deformiter mutilantes. Indeque imperator cum Augusta nomine Constantia, filia condam Rogerii Siculi regis et sorore Guillielmi regis, in Apuliam descendit, ut regnum, quod sibi iure successorio, fratre defuncto, debebatur, obtineret. Sed Tancredus iam substitutus apud Panormum fuerat coronatus. Cum itaque Salernum adierit imperatrix, eam Salernitani cives nequiter capientes Messanam ad Tancredum regem miserunt; qui eam in Panormitano palatio honestate augusta dignissima conservavit. Imperator vero Neapolim cum obsederit, pene suis omnibus pestilenti morte peremptis, spe sua propositove cassatus est. Eodem anno fuit infortunium, quod malamortha a Cremonensibus appellatur, eo quod apud Civitatem Pergamensium castrum contra Brixienses cum Pergamensibus congregati, divino iuditio in se ruentes aut in flumine Olei precipitantes, multi quidem capti, multique mortui sunt. Sed captos rediens de Apulia imperator e carcere liberavit, et eisdem Cremonensibus Cremam concessit et privilegio confirmavit. Ad hec in Alamanniam rediit. Cui Tancredus Augustam remisit.

In millesimo CXCII et tempore imperatoris Henrici tante pluvie cum tonitruis et fulminibus et tempestatibus facte sunt, quantas nulla memorat hominum antiquitas. Lapides vero, ad quantitatem ovorum quadranguli cum pluvia de celo cadentes, arbores et vineas et segetes destruxerunt et multos homines occiderunt. Corvi quoque et quam plures aves per aerea in hac tempestate volantes visi sunt carbones vivos in rostro portare et domos incendere. Circa Romanam Ecclesiam semper tyrannidem Henricus exercuit. Et ideo eo mortuo Innocentius

tercius, ne frater eius Phylippus promoveretur, se opposuit et Octoni filio ducis Saxonie adhesit, et eum Aquisgrani in regem Alamannie coronari fecit.

De captione urbis Constantinopolitane.

Eo tempore, dum plures barones Francie pro liberatione Terre Sancte ultra mare pergerent, Constantinopolim ceperunt.

Quod, procurante rege Anglie, marchio Montis-ferrati ab Asaxinis occiditur.

Anno Domini MCXCII rex Anglie, apud Ascalonem de reditu suo et regimine terre sollicitus, ab universo quesivit exercitu, cui terram committeret conquisitam securius et conquirendam. Post vota diversa - quidam namque Guidonem inunctum, quidam marchionem invictum, quidam comitem Campanie preferebant - marchio rex eligitur et in facie exercitus approbatur. Igitur a rege citatur, ut properet regales infulas accepturus et sceptra. Quarto Kal. Maii littere presentantur. Eodem die ab Asaxinis occiditur clamantibus: 'Non eris marchio, non eris rex! ' quorum unus conbustus est. Alius, cum decoriaretur, confessus est se a Sene domino suo transmissum hoc fecisse imperio regis Anglie. Tertia die comiti Henrico illuc venienti uxor gravida copulatur invita. Redit festinus Achon, civitatem obtinuit et ingressum Guidoni prohibuit. Itaque rex Guidoni Cypricum tradidit regnum, viginti biçantiorum milibus emptum.

De Saladino qui obsedit Ioppem.

Post hec Ioppem obsidet Saladinus; in qua patriarcha Rodulfus electus treuguas obtinuit a Saladino quod, si usque ad biduum non haberet succursum, redderet municipium. Et cum alium non haberet, seipsum pro ovibus obsidem dedit. Duobus diebus transactis rex navigio cum Pisanis applicuit et Saracenos castrum expugnantes viriliter exterminavit. Cui equus a castellano paratur. Hunc solum militem pedites commitantur, et extra civitatem in Turchorum faciem castrametantur. Stupent Turchi unius militis incursione fugati. Adducti Christiani tentoria figunt. Timuerunt plurimum Turchi, ne rex tam ferus invadere velit Egyptum. Quid igitur? Utroque exercitu fugato, ad triennium treugue pro desideriis componuntur, Ascalone destruenda et a parte neutra possidenda. Sed in hoc rex peccavit, quia patriarcham obsidem compeditum non liberavit. Adeunt igitur Christiani sepulcrum et inveniunt ibi Ethyopem nudum in Christianorum ignominiam oblationum libamina colligentem.

Quod rex Anglie, qui marchionem interfici fecerat, in quadam coquina fuit deprehensus et captus, dum in habitu scutiferi assaret gallinas.

Rex autem sub manu perfidi constitutum sepulcrum accedere noluit adoratum, sed festinavit ad reditum. Cumque de morte marchionis suspectus haberetur, sub habitu ministri Templariorum et Hospitalariorum usque in Austriam, suis aliunde remissis, pervenit incolumis. Ubi dum gallinas assaret, deprehenditur, capitur et duci Austrie presentatur. Audiens igitur imperator regem Anglie servili habitu redeuntem a duce Austrie captum, eum detinuit in custodia, eo quod contra eum presumpsisse quedam in regno Sicilie videretur et necem Conradi marchionis credebatur nequiter machinatus. Denique ipsum pactione sibi placita relaxavit.

Anno Domini MCXCIIII imperator Henricus in Ytaliam rediit et ad inferiora descendens Apuliam et Calabriam et Siciliam subiugavit, et omnia potenter obtinens, bona terre in Alamanniam thesaurosque regni portavit; reginam et filium eius, qui patri successerat, et quos voluit captivavit. O quam digna retributio Dei, que nullum malum preterit impunitum! Primates qui sederant in insidiis cum divitibus in occultis, mensura qua mensi fuerant metiuntur et iuditio quo iudicaverant iudicantur. Phylippus autem frater imperatoris filiam Ysachii

imperatoris Constantinopolitani, que Rogerio Tancredi filio nupserat primogenito, viduam viro defuncto in Panormitano invenit palatio et inventam sibi coniugio copulavit legitimo. Sed eumdem Ysachium imperatorem Alexius frater excecans et Alexium filium eiusdem incarcerans, imperium usurpavit.

Anno Domini MCXCVII rursus imperator in Ytaliam rediens, in Sicilia mortuus est et sepultus.

De abbate Ioachym, qui futura predixit.

His temporibus quidam extitit Ioachym Apulus abbas, qui spiritum habuit prophetandi, et prophetavit de morte imperatoris Henrici et futura desolatione Siculi regni et de defectu Romani imperii. Quod manifestissime declaratum est. Nam regnum Sicilie multipliciter est perturbatum et imperium propter scisma divisum.

De morte imperatoris Henrici sexti et de subrogatione Octonis quarti.

Anno Domini MCXCVIII obiit imperator Henricus, filius condam Friderici primi imperatoris, in festivitate sancti Michaelis in regno Sicilie. Et facta est in regno de imperatoris electione sedicio. Nam imperator Henricus pupillum de Augusta relinquens a princibus obtinuerat, quod pupillum eligerent. Etiamve pupillo quidam fecere fidelitatem. Inter Phylippum quoque Friderici filium, Henrici fratrem patruumque pupilli, necnon et Octonem ducis condam Henrici Saxonie filium ad imperium aspirantes, in Theotonica regione certatur; nam et uterque a princibus electus est. His temporibus Innocentius papa creatur, qui, ut pupillo esset adiutor et Ecclesie iura defenderet, adversus quendam Marcoaldum, qui se quoque pupilli iura tueri, nescio quo spiritu, fatebatur, utroque gladio dimicans eum viribus debilitavit. Apulia, Calabria et Sicilia vario voto vacillarunt. In Alamannia quoque varietas fuit votorum, sed concertantium nec equa iustitia nec equa potestas. bouries Christo Lests in ductous considue in Emans, in Pepro De papa Innocentio III et de multis commendationibus eius.

Iste supradictus Innocentius papa tercius fuit vir probus et fortis, dicens se habere utrumque gladium, scilicet spiritualem et temporalem; et defendit Fridericum puerum, regem Apulie et Sicilie. Et primo consecravit Octonem et eum postea deposuit propter eius malitiam et superbiam, et Fridericum pupillum imperatorem fecit, quem filium nominavit Ecclesie. Et Grecos subjugavit cum Constantinopolitana Ecclesia. Et hereses et hereticos destruxit cum H. abbate Cistercense et hominibus cruce signatis, adiutorio regis Francie et comitis Montis-fortis. Sane iste Innocentius fuit iuris professor et totum ius, tam canonicum quam civile, sub compendio emendavit in voluminibus tertiarum et quartarum Decretalium. Iste excitavit omnes Christianos ad servitium Terre Sancte. Iste fuit potens in opere et sermone in tantum (quod), si viveret magis per decennium, totum mundum subiugasset, et tota mundi natio fieret una fides. Sub isto autem imperator et Grecorum et Romanorum amici facti sunt propter unum caput, scilicet Romanum pontificem, cui serviunt in fide catholica. Nam Romanus pontifex habet utrumque gladium, quia tenet locum Dei viventis, a quo utraque potestas data est.

De Ordinibus fratrum Minorum et Predicatorum et de multis figuris, in quibus prefigurati fuerunt.

His temporibus duo Ordines orti sunt, scilicet fratrum Minorum et fratrum Predicatorum. De quibus abbas Ioachym sub multis figuris predixerat, que tam in veteri Testamento quam in novo evidentissime continentur, ut in corvo et columba, quia et ille totus niger, et illa tota varia. In duobus angelis vespere missis Sodomam subvertendam, in Esau et Iacob, in Ioseph et Beniamin; in Manasse et Effraym, in Moyse et Aaron, in Caleph et Iosue, in duobus exploratoribus Iericho missis a Iosue, in Helya et Helyseo; in Iohanne Baptista et homine Christo Iesu, in duobus euntibus in Emaus, in Petro

et Iohanne euntibus ad monumentum, de quibus dicitur quod currebant duo simul. Item in eisdem ascendentibus in templum ad horam orationis nonam, quorum unus dixit: Argentum et aurum non est michi, quod verbum multum notat abbas Ioachym, quare scilicet Petrus posuit dativum in singulari et non in plurali, cum similiter Iohannes nec argentum haberet nec aurum, quia ex illis erat, quibus Dominus dixerat Mat. X: Nolite possidere aurum neque argentum. Hec questio duobus modis solvitur. Primo, secundum Epyphanium sic: quia Iohannes ex precepto Christi, sepulto Zebedeo patre suo, emit domum illam, in qua Christus celebravit Pascha cum discipulis suis. In qua post resurrectionem suam et discipulis suis apparuit et Tomam credere fecit. In ea etiam clausi morabantur discipuli propter metum Iudeorum. In ea electus est Mathyas, ut esset de duodecim. In ea missus est Spiritus Sanctus. In ea comedit Christus cum discipulis in die Ascensionis. Hec domus erat in eminentiori parte Ierusalem. Cuius medietatem custodiebat ille, de quo Dominus dixit: Ite ad quendam et dicite ei: Ubi est diversorium, ubi Pascha cum discipulis meis manducem? Porro aliam partem domus locaverat Cayphe, propter quam causam dicitur quod discipulus ille erat notus pontifici. Et ubi communiter dicitur de matre Domini, quod ex illa hora accepit eam discipulus in suam, Epyphanius neutraliter ponit 'in sua', hoc est in sancta Syon. Abbas vero Ioachym figuratum in Petro consideravit, quia Ordo Predicatorum, qui prefigurabatur in Petro, omnia vult sibi ascribere; et ideo non dixit Petrus 'argentum et aurum non est nobis', sed non est michi, vel quia magis expropriatus, vel quia prefigurabat Ordinem illum, qui omnia que ad laudem pertinent vult sibi ascribere, vel tertio modo, quia Petrus tamquam princeps Apostolorum iam utebatur auctoritate pontificali, et ideo semper erat qui prius loquebatur, iuxta illud Eccli. 32, Loquere, maior natu: decet enim te. Illud etiam multum notavit abbas Ioachym, ubi loquitur de Esau et Iacob, quod Ordo, qui prefiguratus fuit in Esau, ibit ad filias Eth, id est ad scientias seculares, ut Aristotilis et aliorum philosophorum. Hic est Ordo fratrum



Predicatorum, prefiguratus in corvo, non quantum ad peccati nigredinem, sed quantum ad abitum. Iacob autem, vir simplex, habitabat in tabernaculis. Hic fuit Ordo fratrum Minorum, qui in principio sue apparitionis in mundo dedit se orationi et devotioni contemplationis. Illud etiam non vacat a misterio, quod dicitur Io. XX: Currebant duo simul, id est: eodem tempore et sub eodem papa Innocentio III inchoatus est Ordo uterque. Nam anno pontificatus Innocentii tertii decimo, currente MCCVII inchoavit beatus Franciscus Ordinem fratrum Minorum. Et quod dicitur, quod ille alius discipulus precucurrit citius Petro et venit prius ad monumentum, non tamen introivit, hoc est dicere, quia Ordo Minorum prius apparuit mundo millesimo supraposito. Beatus autem Dominicus Ordinem fratrum Predicatorum inchoavit anno MCCXVI, sub Honorio papa III, primo anno pontificatus ipsius, et vixit in eo V annis et dimidio. Dilata est autem canonicatio ipsius XII annis. Bononie, ubi est corpus, venerationi habetur. Beatus vero Franciscus vixit in Ordine suo XX annis completis et Assisii, ubi est corpus, venerationi habetur. Obiit anno MCCXXVI quarto Nonas Octobris, die sabbati sero et sepultus fuit die dominico. Canonizatio vero beati Francisci facta fuit a papa Gregorio nono anno Domini MCCXXVIII XVII Kal. Augusti. Translatio eius MCCXXX, VIII Kal. Iunii. Item beatus Dominicus obiit MCCXXI, sub Honorio papa tertio, octavo Ydus Augusti. Item de duobus Ordinibus, scilicet Minorum et Predicatorum, dicit abbas Ioachym quod adhuc prefigurati fuerunt in Barnaba et Paulo et in duobus testibus Apocalipsis XI. Et multa talia dicit. Auctoritatem etiam Iere. XVI exponit de duobus Ordinibus, scilicet: Ecce ego mittam piscatores multos, dicit Dominus, et piscabuntur eos. Et post hec mittam eis multos venatores, et venabuntur eos de omni monte et de omni colle et de cavernis petrarum, quia oculi mei super omnes vias eorum. Auctoritatem vero Zacharie XIII non nisi de Ordine fratrum Minorum intelligere potuit et propter precedentia et propter subsequentia, scilicet: Et convertam manum meam ad parvulos, et erunt in omni terra, dicit Dominus et cet.

Porro Innocentius tertius legatos ad Phylippum regem Francorum misit, ut terram Albigensium invaderet et hereticos deleret. Qui omnes capiens concremari fecit. Hic MCCXV, pontificatus sui XVIII, sollemne concilium congregavit, in quo de toto mundo interfuerunt prelati. Et ego sermonem suum, quem ibi fecit, vidi, qui tale habuit thema: Desiderio desideravi hoc Pascha et cet., et omnia que ibi ordinata sunt legi. Inter que statuit papa, quod decetero nulla religio mendicans consurgeret. Sed ista constitutio propter prelatorum negligentiam servata non fuit. Immo quicumque vult imponit sibi caputium et mendicat et gloriatur se religionem novam fecisse. Et ex hoc fit in mundo confusio, quia seculares inde gravantur, et his qui laborant in verbo et doctrina, quos statuit Dominus de Evangelio vivere, helemosine non sufficiunt. Nam tantum relinquunt in testamento rudes seculares, qui non habent scientiam discernendi, uni muliercule in heremitorio commoranti, quantum uni collegio, in quo sunt XXX sacerdotes, qui quasi cotidie pro vivis et mortuis celebrant. Videat Dominus et quod non bene fit mutet in melius. Cetera que ibi ordinata fuerunt non scribo propter tedium et propter prolixitatem vitandam. Denique Innocentius MCCIX Octonem quartum in imperatorem coronavit et, ut iura Ecclesie salvaret, ab eo sacramentum exegit. Qui statim ipso die contra iuramentum venit necnon et Romipetas spoliari fecit. Unde papa eum excommunicavit et ab imperio deposuit. Octone deposito Fridericus Henrici filius eligitur et ad honorem imperii coronatur. Leges optimas pro libertate Ecclesie et contra hereticos edidit. Hic super omnes divitiis et gloria abundavit, sed eis in superbia abusus fuit. Nam tyrannidem contra Ecclesiam exercuit. Duos vinculavit cardinales, prelatos quoque, quos Gregorius nonus ad concilium convocaverat, capi fecit. Et ab ipso ideo excommunicatur. Denique Gregorio multis tribulationibus presso et defuncto Innocentius quartus, natione Ianuensis, concilium apud Lugdunum convocans ipsum imperatorem deposuit. Quo deposito et defuncto sedes imperii usque hodie vacat. Considera, quod verba supraposita de Friderico et papa Gregorio et Incentio quarto per anticipationem dicta sunt et quasi sub epylogo.

Que secuntur verba sunt Sichardi episcopi Cremonensis. Eodem tempore fuit quidam Cremone vir simplex, fidelis plurimum et devotus, nomine Homobonus; ad cuius obitum et ad cuius intercessionem et merita Dominus huic mundo multa declaravit miracula. Eapropter Romam peregre proficiscens eodem anno, scilicet MCXCIX, presentiam summi pontificis adii, et ut in cathalogo sanctorum adnumeraretur auctoritate ecclesiastica, per divinam misericordiam feliciter impetravi.

Et eo anno iverunt Bononienses Cesenam contra Marcoaldum. Et post mortem Henrici dictus Philippus, frater eius, factus est rex, et stetit in discordia cum Octone, et mortuus est gladio.

Anno Domini MCXCIX iverunt Regini cum exercitu suo contra Mediolanenses et Placentinos in servitio Parmensium et Cremonensium apud Burgum Sancti Domnini, et fuit magnum prelium inter eos; et captum est castrum Puliani.

Anno Domini MCC Romani Viterbienses in forti brachio subiugaverunt, personas et opes ad Urbem triumphali gloria transferentes.

Anno Domini MCCI cives Constantinopolitani, habentes Alexium tyrannum exosum, quendam Iohannem improvide coronarunt. Sed ab eisdem in palatio destitutus est. Unde et nocte proxima ab Alexii Guarangnis occisus est. In quo conflictu puer Ysachii filius e carcere liberatur. Eodem anno, octavo die exeunte mense Septembris, devicti et capti fuerunt et fugati Mutinenses a Reginis in villa que vocatur Formigina. Et fuerunt fugati a Reginis usque in pratum Tençonis. Et ceperunt domnum Albricum de Leudenaria potestatem Mutinensium et fere omnes Mutinenses.

Anno Domini MCCII, quo quasi iubeleo fere tota Lombardia treugue vinculatur in lustro. Merito dixerim iubeleo, quo et in remissione peccatorum maxima Ierusalem tendentium peregrinorum accingitur multitudo. Inter quos fuere precipui Balduinus comes Frandensis, Lodoycus comes Blesensis nec-

non et Bonifatius marchio Montis-ferrati. Eodem anno fuit terremotus magnus in Syria, quo civitates et oppida nutaverunt. Etiam ipsa Tyrus fere corruit universa. Etiam stellarum visa est in eadem provincia maxima dimicantium pugna, quarum septentrionales de orientalibus victoriam detinebant. Quod non est ambiguum futuri excidii presagium extitisse. Nam predicti peregrini apud Venetias congregati, cum Venetis arripientes iter, primo Zadram, municipium Dalmatie munitissimum, in sinu Adriatico situm, Venetis nimis infestum, auctorante venerabili viro Henrico Dandalo duce et stolio Venetorum invadunt; quod non diu obsessum Veneti destruxerunt. Interea filius imperatoris Ysachii predictus puer Alexius de carcere liberatus Phylippum cognatum suum adiit, Alamannie regem, supplicans, ut sibi auxilium impertiret. Eodem anno in mense Iunii venerunt Mutinenses et Veronenses cum carrocio et Ferarienses cum carrocio et exercitibus suis et obsederunt castrum Herberie cum manganis et prederiis, nec fecerunt aliquod malum dicto castro. Eodem anno, tempore domni Gerardi Rolandini potestatis Regii, concessa fuit aqua Situle communi Regino per arbitros, scilicet per domnum Guidonem Lupum marchionem, civem et potestatem Parme, et per Guariçonem de Michara et Aymericum Dodhomi potestatem (Cremone), ut in registro communis Regini continetur.

Anno Domini MCCIII tanta fuit locustarum in Syria multitudo, quod germinantia lederent universa. Eodem anno predictus dux ceterique barones adolescentem unanimiter assumentes, Adriatico mari decurso, ad Illiricum pervenerunt. Et primo Duratium puero subiugatur. Ceterisque maritimis subiugatis Constantinopolim per Elespontiacum pervenerunt. Interea in Venetos ceterosque Latinos Constantinopolim commorantes Grecorum et Guarangorum desevit atrocitas, eos impugnans, capiens et occidens. Cumque cives commoniti legitimum dominum recipere et tyrannum excludere recusarent, irruentes Latini viritim in urbem, catenas portus fregerunt, naves submersserunt. Et cum Blacherne palatium obsiderent, Odighitria, id est beate Virginis ycona ab Evangelista Luca

virgini conformata, ad confusionem hostium menibus superponitur, sed a Latinis reverentius adoratur. Deinde Basilographya, id est regalis scriptura cuiusdam prophete Danielis Achivi, qui de imperatorum Constantinopolitanorum successionibus enigmata scripsit, producitur in medio. Ubi cum legeretur, quod natio flava cesarie ventura esset urbis excidio urbemque gravi expugnatura prelio, tamen ad ultimum - quod in ipsos decidat! - peritura, hoc facto confisi Achivi repente irruunt in Latinos. Demum, urbe terra marique viriliter impugnata et ex magna parte combusta, tyrannus aufugit. Ad hec Ysachius destituitur, et Alexius adolescens in mense Iulio in Ecclesia sancte Sophye magnifice coronatur. Postea cum Greci Latinos publice iniuriis multis afficerent et privatim occiderent. Latini arma sumentes rursus urbem conbusserunt et predam maximam exportarunt. Ad hec cum se tyrannus Andrinopoli recepisset, imperator iuvenis eum collecto exercitu cum baronibus effugavit et sibi Traciam subiugavit. Sed cum peregrini magnis remunerandi promissis instarent, malo Grecorum consilio usus, beneficiorum ingratus, clam et palam beneficiis adversatur. Igitur inter eum et Latinos ziçaniis seminatis Greci, habentes eum exosum, quendam Constantinum imperatorem efficiunt, populus autem Alexium Murçuflium coronavit. In qua contentione prepotens fuit Alexius ille Murcuflius. Adolescens vero Alexius, cum vix regnasset sex mensibus, suffocatur; pater Ysachius moritur. Murçuflius tyrannus a peregrinis de solutione pecunie impetitus solvere diffitetur. Ouocirca Veneti pariter et peregrini civitatem unanimiter adoriuntur et universam regionen in circuitu depopulantur et Murcuflium, dum die quadam in nemorosis lateret insidiis, effugarunt et fratrem eius et vexillum et yconam regiam capientes. Econtra de suis Greci viribus presumentes, lingue potius contumeliis armati quam viribus corporis vel audatia cordis rebellant. Eodem anno rex Armenie Antiochvam obsedit, et licet eam cum exercitu introierit, non tamen obtinuit, Eodem anno magister Petrus cardinalis, apostolice sedis legatus, apud Seleuciam Cilicie municipium Armeno-catholico, XIIII suis

episcopis mitras et baculum, me presente, in presentia regis Armeni tribuit pastoralem, recipiens ab eo debitam sancte Romane Ecclesie fidelitatem.

Anno Domini MCCIIII fui maxima copia panis et vini: pro XII imperial. sest. frumenti, et pro IIII imperial. sext. spelte et melice, et pro VIII imperial. sext. fabe. Et fuit maxima mortalitas et pestilentia boum et porcorum; et Pascha fuit in festo sancti Marchi.

Eodem anno Grecorum verbis contumeliosis superbia increbrescente Veneti ad bellum cum baronibus accinguntur et urbem aggressi salo soloque viritim excertant; machinis, telis et spiculis a Grecis resistitur. Sed fatiscentibus eis, a militibus impetuose itur in urbem. Murçuflius in fugam vertitur. Alius ad imperium, scilicet Ascari, a civibus infatuatis eligitur. Sed adveniente luce a Latinis Blacherna et Buccaleonum palatia occupantur. Quid plura? Grecorum strage data multorum, gens illa, spiritu consilii destituta, condam prudentie filia, nunc sine prudentia, sicut pulvis disperiit, sicut fumus evanuit, sicut fenum exaruit, et Latinorum gens urbem Constantinianam in mense Aprili victoriose obtinuit. Ad hec barones Balduinum Flandrie comitem in imperatorem dyademate coronarunt, votis communibus imperium sortientes. Nam quarta imperatorie maiestati, triumve quartarum medietas cessit Venetis, et cetera peregrinis. Bonifacius vero marchio, qui Margaritam imperatricem, condam Ysachii (uxorem), sororem Aimerici regis Ungari, sibi in matrimonio copulavit, Thesalonicam vendicavit. Murçuflius autem Alexium tyrannum adiens et intendens eum blanditiis et alicuius spei seducere verbis, lumine privatus est. Rediensque ad urbem a Latinis misericordiam impetravit. Sed cum rursus proditionis moliretur insidias, de columna Tauri per sentetiam precipitatus est, ut, sicut presumpserat ascendens in altum, sic de alto rueret in precipitium. Aschari quoque trans Elespontum fugato Latini victoriosi fere monarchiam Grecorum obtinebant. Adimpleta est itaque prophetia, quam mathematicus quidam predixit Achivus: Gaudete, septem montes, sed non mille annos. Nondum enim a Constantino millesimus

advenerat annus, quando Septemsolium, id est Constantinopolis, a summo gaudio tristicie ruit in yma. Eodem anno cometa magnus Acriam illustravit. Eodem anno venerabiles viri domnus Sosfredus et magister Petrus, presbiteri cardinales, apostolice sedis legati, de Syria Constantinopolim adierunt, ubi ab imperatore civibusque Latinis et Grecis apud Sanctam Sophyam honorifice recepti fuerunt. Qui ibidem spiritualia negotia tam inter Grecos quam Latinos diffinierunt et divina officia, me assistente, sollemniter celebrarunt. Nam et ego ad mandatum predicti cardinalis magistri Petri in Sabbato IIII temporum ante Nativitatem Domini, in templo sancte Sophye sollemniter ordines celebravi. Qui et ipse pro amore Domini crucifixi peregrinans in Syria, sicut prius, ut ei assisterem in Armenia, sic et post in Grecia fueram comitatus eumdem. Eodem anno Greci quasi exercitati se, Latinis expulsis, in Andrinopoli receperunt.

Anno Domini MCCV Balduinus imperator Constantinopolitanus Grecos in Andrinopoli congregatos obsedit. Sed a Blaccis forinsecus aggregatis et Cumanis cum quibusdam ex baronibus suis vel occisis vel captis pariter et captus est et consequenter occisus. Ideoque recedens ab obsidione confusus Latinorum exercitus, tamen rediit in urbem Constantinianam illesus. Cui frater imperatoris, Henrico Venetorum duce defuncto, prefuit Henricus nomine, vir audax et exercitio militaris. Marchio quoque Bonifacius, qui Thessalonie regnum cum circumquaque provinciis subiugaverat, Grecis et Blaccis adversantibus multa perpessus est. Fuit igitur hoc anno Grecis arridens et blanda, sed Latinis adversa fortuna. Quod mathematici predixerunt Achivi. Verumtamen invictus marchio vinctum, quem ceperat, Alexium condam imperatorem cum uxore misit in Lombardiam, ut in custodia servaretur et a tyrannide, quam semper exercuerat, arceretur. Eodem anno venerabilis Innocentius papa binos patriarchas ordinavit, Albertum Vercellensem episcopum heu! solo nomine Ierosolimitanum — facta est enim vidua domina gentium et princeps provinciarum posita sub tributo - et Thomam, Venetum natione, quem Constantinopolitane prefecit Ecclesie.

Anno Domini MCCVI in orientali et occidentali quidem imperio et apud Antiochiam predictis ex causis [et] inter predictos certatur illustres.

Anno Domini MCCVII Aço marchio fuit expulsus de Verona, et pro illo facto fuit destructa Verona. Eodem anno marchio Bonifacius in prelio Montis-ferrati occiditur, filios derelinquens Guilielmum in Ytalia et Demetrium apud Thessalonicam successores.

Anno Domini MCCVIII sopita est seditio regum de occidentis imperio concertantium. Nam Phylippo in thalamo nequiter occiso successit feliciter Octo quartus. De quo noctu quidam previderat visionem, se esse Dei gratiam dicentem et futura his versibus prophetantem, scilicet:

> Sufflo da terre rex Octo xer errat Adolfus. Xer dolor Octo tibi, suspice: finit ibi.

Huius paranigmatis hoc anno sententia declaratur sic: Suffo: inspiro. Da terre: dic terrenis. Quod rex Octo xer: ratione dolet, et quod errat Adolfus, electus Coloniensis. Xer dolor Octo tibi expositio est clausule precedentis. Suspice: finit ibi. Ostendit enim visio previsori temporis determinationem: hunc annum in pariete pictum, litteris annotatum.

Hoc eodem anno fuerunt carrocia de Parma et de Bononia in servitio communis Regii in obsidione Suçarie, quam fecerunt Mantuani et marchio Estensis et Ferarienses et Veronenses et Mutinenses et Cremonenses et multi alii cum eis circa Suçariam cum manganis et prederiis et aliis instrumentis ad capiendum castrum Suçarie, et omnes fugierunt timore Reginorum et suorum amicorum. Et fuit eo anno maxima abundantia panis et vini.

Anno Domini MCCIX Octo imperator hospitatus est super Renum — quidam torrens est in episcopatu Regino — et ad Salvam-terram similiter hospitatus fuit. Et fuit coronatus a papa Innocentio III die XI intrante Octobri. Et in eodem anno Salinguerra cepit Ferariam, quam Aço marchio detinebat, et eum expulit. Coronatus autem predictus Octo contra

patrem, coronatorem suum, contra matrem Ecclesiam, que eum genuerat, multis nisibus properat, et contra regem Sycilie pupillum, cui preter Ecclesiam non erat adiutor, sese confestim armavit; propterea sequenti anno scilicet

Anno Domini MCCX, venerabilis pater Innocentius, potens in opere et sermone, iam dictum imperatorem excommunicavit Octonem. Ipse nichilominus exercitum, cui Aço Hestensis marchio preerat, in Apuliam misit. Posteaque per Tusciam transiens, collecto magno exercitu quedam loca per vim, quedam per deditionem obtinuit, Viterbio penitus repugnante, Perusio et Urbe vetere et aliis paucis. Deinde properans in Capua hyemavit.

The Land of the day of the land

De Uguitione Ferariensi episcopo.

Uguitio, natione Tuscus, civis Pisanus, episcopus Ferariensis fuit; librum Derivationum composuit; viriliter et digne et honeste episcopatum rexit et laudabiliter vitam suam finivit. Et alia quedam opuscula composuit, que sunt utilia et habentur a pluribus; que etiam vidi et legi non semel neque bis. Anno Domini MCCX ultimo die Aprilis migravit ad Christum. Et stetit in episcopatu XX annis minus uno die.

De domno Nicholao Regino episcopo.

Anno Domini MCCXI domnus Nicholaus Reginus episcopus positus fuit in cathedra die prima Iunii. Hic fuit nominatus episcopus et quasi vir militaris. Gratiam habuit imperatoris Friderici et Romane curie. Paduanus fuit, nobili genere ortus de Maltraversis, pulcher homo, largus, curialis et liberalis. Maius palatium episcopii Regini fieri fecit. Fratres Minores in tantum dilexit, quod matricem Ecclesiam, scilicet episcopalem, voluit eis dare ad inhabitandum; et consentiebant canonici, qui erant tunc temporis, et amore fratrum volebant ire et habitare per capellas civitatis Regine. Sed fratres Minores ex humilitate sua non talia passi sunt, sed recusaverunt om-

nino. Huic episcopo accusatus fuit canavarius suus, quod fratribus Minoribus subtrahebat helemosinam panis, quam ipse statuerat. Et ideo vocavit eum ad se et valde dure reprehendit eum dicens: 'Nonne Ecclesiasticus IIII. dicit: Fili, helemosinam pauperis ne defraudes? '. Sed cognoscens episcopus, Salomone testante Prover. XXIX, quod servus verbis erudiri non potest, quia quod dicis intelligit et respondere contemnit, posuit eum, in artissimo carcere et obscuro et sustentavit eum pane tribulationis et aqua angustie; postmodum expulit eum a se. Benedicatur ipse! Sciebat enim quod genus servorum nisi cum supplitio non emendatur, sicut dixit quidam tyrannus nutritoribus sancti Ypoliti, Benedicatur, dicit Patteclus, marchio Montis-ferrati, qui omnibus pepercit nisi scutiferis. Miserrimi homines, qui, postquam exaltati et honorati sunt in curiis magnorum efficiuntur avari, ut ostendant se bonos conservatores et custodes rerum dominorum suorum, et subtrahunt pauperibus et viris iustis, quod postea suis dant meretricibus; et interdum in aliquibus partibus dominorum uxores et filie servorum et canavariorum et gastaldorum efficiuntur amasie, eo quod de rebus domus nichil nisi per manus talium habere possint omnino. Miserrimi tales domini, qui plus diligunt res temporales quam honorem proprium et corpus uxorum et filiarum. Hec omnia vidit oculus meus et probavit singula. Igitur domnus Nicholaus Reginus episcopus valens homo fuit et in multis expertus. Erat enim cum clericis clericus, cum religiosis religiosus, cum militibus miles, cum baronibus baro.

Eodem anno progrediens imperator Octo per Apuliam, civitates et loca per deditionem accepit usque Polycomi. Dum hec agerentur, principes Alamannie Fridericum regem Sicilie, condam imperatoris Henrici filium, de quo prediximus, in imperatorem elegerunt, citantes eum, ut in Alamanniam properaret. Quo audito festinans imperator, qui apud Laudam curiam quasi celebravit inanem, — Hestensis enim marchio iam cum Papiensibus et Cremonensibus et Veronensibus consensu summi pontificis fedus inierat contraditionis — inglorius in Alamanniam introivit.

Anno Domini MCCXII predictus rex Sicilie Romam veniens a summo pontifice et a Romanis magnifice receptus est. Deinde navigio Ianuam attingens, per eorum manus et marchionis Guglielmi Montis ferrati usque Papiam deductus est et gloriose receptus, et per eos ad Lambrum usque deducitur. Cui Cremonenses ad Lambrum alacriter occurrentes eum Cremonam cum tripudio et hastiludio deduxerunt. Sed ex Papiensibus militibus, dum reverterentur, multi a Mediolanensibus capti sunt. Rex vero Mantuam et Veronam atque Tridentum felicissime transiens in singulis civitatibus extitit gloriosus. Exinde per Curiam introivit in Alamanniam, et a principibus de die in diem fidelitates accipiens, apud Magontiam coronatur; postmodum apud Ratisbonam sollemnem curiam celebrans a rege Boemie et ab aliis multis principibus fidelitates accepit. Et eodem anno, primo die intrante Augusto iverunt Regini cum exercitu suo peditum et militum in servitio Bononiensium ad montem Sambuganum contra Pistorienses.

Item eodem anno Almiramamolinius rex Mauritanie veniens in Hyspaniam cum infinita multitudine Saracenorum minitabatur non solum Yspanias, sed etiam Romam, immo Europam capere universam. Sed Innocentius papa Christianorum signaculum insignitorum fecit contra illos multitudinem congregari; qui prima fatie Malagon castrum ceperunt, deinde Colatronam, Alarcos, Benaventum, Petrabonam occupantes ad Portum Muradal fixere tentoria. Portus autem artus erat, ut ducenti homines quasi toti mundo transitum prohiberent. Nostris igitur hesitantibus, ecce duo Christicole sub specie venatorum: quibus precedentibus ex alio montis latere contra spem Saracenorum totus montem pertransiit Christianorum exercitus, die sabbati non longe a castris inimicorum Christi tentoria figens. Die Lune diluculo dispositis aciebus in campo, XVII Kal. Augusti congressi sunt Christiani et inimici Christi. Et per gratiam Salvatoris, christianissimis regibus Aragonum et Navarre et Castelle trucidantibus, hostes terga verterunt; quorum infinita milia Christicolarum gladius devoravit. Nam per V leucas fugati sine numero corruerunt. Deinde nostri, habita

victoria, procedentes Ubendam civitatem viriliter occuparunt. In qua sexaginta milia utriusque sexus gentilium occiderunt. Demum Christianus exercitus ad propria remeavit, agens gratias Salvatori. Cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen.

Hic verba Sichardi episcopi deseruerunt.

A(bhinc iam) incurrimus verba inculta et rudia et grossa et superflua, que etiam in multis locis gramaticam non observant, sed ordinem ystorie habent congruum. Et ideo oportebit nos amodo ordinare et meliorare et addere et demere et gramaticam bonam ponere, cum fuerit oportunum, sicut etiam supra in hac eadem cronica manifestum est nos fecisse in multis locis, in quibus multas falsitates et ruditates repperimus, quarum alique a scriptoribus sunt introducte, qui multa falsificant, alique vero a primis dictatoribus fuerunt posite. Qui vero post ipsos aliquid addiderunt, simplici fide secuti sunt ipsos nec consideraverunt, utrum bene dixerint necne. Et hoc ideo fecerunt, vel propter laborem vitandum, vel forte quia ystoriarum periciam non habebant. Et (tamen) melius fuit, quod aliquid scriberent, quamvis simpliciter, quam quod omnino dimitterent, quia saltem millesimum annorum incarnationis dominice, sub quo hec vel illa facta fuerunt, habemus ab eis et aliquam veritatem ystorie et rerum gestarum et negotiorum accidentium, quam forte non haberemus, nisi Deus revelare vellet, sicut revelavit Moysi et Esdre et Iohanni in Apocalipsi et Methodio martyri in carcere existenti et multis aliis, quibus revelata fuerunt futura et secreta celestia. Ideo dicit beatus Ieronimus, quod in tabernaculo Domini offert unuquisque quod potest. Alii aurum et argentum et lapides pretiosos, alii byssum et purpuram et coccum offerunt et iacinctum. Nobiscum bene agitur, si obtulerimus pelles et caprarum pilos. Et tamen Apostolus contemptibiliora nostra magis necessaria iudicat. Unde et tota illa tabernaculi pulcritudo et per singulas species Ecclesie presentis futureque distinctio pellibus tegitur et cilitiis, ardoremque solis et iniuriam ymbrium ea que viliora sunt prohibent. Similia fecimus in multis aliis cronicis, que a nobis et scripte et edite et emendate fuerunt.

Porro anno et millesimo supraposito rex Francie cum comite Montis-fortis crucesignatus fuit et preparatus cum aliis hominibus crucesignatis pro prelio et exercitu, qui fuit in Yspania, quando apud Muradal imperator Saracenorum devictus fuit, qui quinquaginta reges habebat, a tribus regibus Yspanis, scilicet Castelle, Navarre, Aragonie, cum adiutorio Portugalensium; de quibus XI milia prima acie mortui fuerunt.

Eodem anno, scilicet MCCXII, trium puerorum quasi duodennium, qui se visionem vidisse dicebant, crucis signaculum assumentium in partibus Colonie persuasu, multitudo innumera pauperum utriusque sexus et puerorum de Theotonia peregrinantium in Ytalia crucesignatorum accessit, unanimi corde et una voce dicentium se per siccum maria transituros et terram sanctam Ierusalem in Dei potentia recuperaturos; sed demum quasi evanuit universa. Eodem anno fuit fames adeo valida, precipue in Apulia et Sicilia, ut matres etiam pueros devorarent.

Anno Domini MCCXIII die Pascha sancto Pentecostes, qui fuit in festo sanctorum martyrum Marcellini et Petri, videlicet secundo die intrantis Iunii, Cremonenses in auxilio Papiensium, quorum multi, ut prediximus, a Mediolanensibus in transitu regis de Papia Cremonam capti fuerunt, apud Castrum-Leonis unanimiter cum carrocio convenerunt, non habentes in auxilio nisi trecentos milites Brixienses. Et ecce factus est repente sonus, Mediolanensibus cum suo carrocio sicut sagitte volantibus et sicut fulgura festinantibus. In quorum auxilio convenerant Placentini milites, et arcarii Laudenses et Cremenses milites et pedites, Novarienses et Cumani milites et de Brixiensibus totidem aut plures, quot in Cremonensium auxilium prediximus advenisse. Hi omnes unanimiter uno clamore et furore, uno spiritu et impetu Cremonenses ceterosque milites forinsecos impetunt et impugnant, fugant, capiunt et expugnant. Sed Cremonenses habuerunt victoriam de dictis Mediolanensibus et de eorum exercitu et conduxerunt carrocium supradictorum Mediolanensium per vim cum magna victoria et letitia in civitatem Cremone. Et eodem anno die

scripte et ecite et emendate fuerunt.

XIII Iunii promisit commune Bononie et iuravit facere guerram Mutinensibus pro communi Regino et servire communi Regino nec facere pacem cum predictis Mutinensibus, sine voluntate communis Regii.

Anno Domini MCCXIIII iverunt milites Regii in servitium Cremonensium et Parmensium in episcopatum Placentie ad devastandum bona Placentinorum, et hospitati sunt prope Columbam, quod est monasterium Cystertiensis Ordinis.

Anno Domini MCCXV Innocentius papa tertius apud Lateranum sollemne concilium celebravit. Hic etiam officium ecclestiasicum in melius correxit et ordinavit et de suo addidit et de alieno dempsit; nec adhuc est bene ordinatum secundum appetitum multorum et etiam secundum rei veritatem, quia multa sunt superflua, que magis tedium quam devotionem faciunt tam audientibus quam dicentibus illud, ut prima dominicalis, quando sacerdotes debent dicere missas suas, et populus eas expectat, nec est qui celebret, occupatus in prima. Item dicere XVIII Psalmos in dominicali et nocturnali officio ante Te Deum laudamus, et ita estivo tempore, quando pulices molestant, et noctes sunt breves et calor intensus, ut yemali, non nisi tedium provocat. Sunt adhuc multa in ecclesiastico offitio, que possent mutari in melius, et dignum esset, quia plena sunt ruditatibus, quamvis non cognoscantur ab omnibus.

Anno Domini MCCXVI obiit Innocentius papa tertius apud Perusium mense Iulii, et in episcopali Ecclesia iacet sepultus. Floruit et viguit Ecclesia suo tempore retinens principatum super imperium Romanum et super cunctos reges et principes universe terre. Verumtamen principium maledictionis et dissensionis inter Romanum imperium et Ecclesiam ipse fuit cum suis imperatoribus Octone quarto et Friderico secundo, quem exaltavit et filium nominavit Ecclesie. Ipse vero Fridericus fuit homo pestifer et maledictus, scismaticus, hereticus et epycurus, corrumpens universam terram, quia in civitatibus Ytalie semen divisionis et discordie seminavit, quod usque hodie durat, ita ut de patribus filii iuxta illud propheticum Eze. 18. conqueri possint: Patres comederunt uvam acerbam, et

dentes filiorum obstupescunt. Et iterum Iere, in Trenis ultimo: Patres nostri peccaverunt et non sunt, et nos iniquitates eorum portavimus. Ideo verificatum videtur in Friderico verbum abbatis Ioachym, quod dixit Henrico imperatori, patri eius, querenti de filio suo, cum adhuc esset puer, qualis esset futurus, respondit: 'Perversus puer tuus, nequam filius, et heres tuus, o princeps. Ha Deus! turbabit terram et sanctos allissimi conteret'. Ideo convenit Friderico quo de Assur sive de Senacherib dixit Dominus per Ysaiam X: Ad conterendum erit cor eius et ad internectionem gentium non paucarum. Omnia ista in Friderico impleta fuerunt, ut vidimus oculis nostris, qui nunc sumus in MCCLXXXIII, quo hec scribimus, in vigilia Magdalene. Verumtamen excusari potest Innocentius papa, quia bona intentione Octonem deposuit et Fridericum exaltavit, iuxta illud Ps.: Hunc humiliat et hunc exaltat. Et nota quod Innocentius papa fuit audax homo et magni cordis. Nam aliquando mensuravit sibi tunicam Domini inconsutilem, et visum fuit sibi quod Dominus parve fuisset stature; quam cum induisset, apparuit grandior ipso. Et sic timuit et veneratus est illam, ut decens fuit. Item solitus erat aliquando librum tenere coram se, cum populo predicabat. Cumque quererent capellani, cur homo sapiens et litteratus talia faceret, respondebat dicens: 'Propter vos facio, ut exemplum dem vobis, quia vos nescitis et erubescitis discere '. Item homo fuit qui interponebat suis interdum gaudia curis; unde cum quadam die quidam ioculator de marchia Anconitana salutasset eum dicens:

Papa Innocentium,
doctoris omnis gentium,
salutat te Scatutius
et habet te pro dominus,

respondit ei: 'Et unde est Scatutius?' Cui dixit:

De Castro Recanato,
et ibi fui nato.

cui papa: The comment of the top , IVX TON to meet our A.

Si veneris Romam,
habebis multam bonam,

id est 'bene faciam tibi'. Fecit papa quod gramaticus docet: Per quemcumque casum fit interrogatio, per eumdem debet fieri responsio. Quia enim malam gramaticam fecit ioculator, malam gramaticam audivit a papa. Hic dum quadam die populo predicaret, consideravit quendam scolarem verba sua deridentem. Et finita predicatione habuit eum seorsum secreto in camera sua et quesivit ab eo, cur de verbis divinis risisset, cum sint animabus salvandis utilia. Et respondit scolaris quod verba que dixerat, verba erant; ipse vero opera demonstrare sciebat, ut mortuos suscitare et demonibus imperare. Et cognovit papa eo manifestante, quod nigromanticus esset, et quod Toleti studuerat, et rogavit eum, quod quendam suum amicum defunctum ei resuscitare deberet, ut cum eo haberet familiare colloquium et de statu anime sue ab eo posset inquirere. Et elegerunt locum desertum et secretum in Roma; ad quem papa quasi sub occasione spatiandi accessit, et precepit sociis, ut ab eo diverterent et expectarent, quousque iret ad eos. Et crediderunt quod descenderet ad requisita nature, et fecerunt ut dixerat. Suscitavit igitur ei Besmantie archiepiscopum sub illa pompa et vana gloria, qua solitus erat venire ad curiam. Nam primo veniebant pueri, qui hospicia prepararent, postea somarii in magna copia cum thesauris, deinde domicelli ad ministrandum docti, demum milites, subsequenter ipse cum capellanis multis. Cumque ab eo quereret nigromanticus, quo tenderet, dixit quod ad curiam ibat ad papam Innocentium, amicum suum, qui eum videre volebat. Cui scolaris ait: 'Hic est Innocentius amicus tuus, qui a te vult cognoscere, qualiter tibi sit'. Cui ille dixit: 'Male michi est, quia damnatus sum propter pompam et vanam gloriam meam et alia, que commisi, peccata, nec penitentiam feci, et ideo cum demonibus sum deputatus et cum his qui ad infernum descendunt'. Finitis igitur hinc inde colloquiis mutuis, disparuit visio, et papa ad socios est reversus. Innocentio successit Honorius tertius.

Anno Domini MCCXVI, qui fuit millesimus suprapositus, iverunt milites et archatores in servitio Bononiensium circa Sanctum Archangelum contra Ariminenses et obsederunt illud castrum, et ibi steterunt per longum tempus, ita quod pax facta est; et omnes illi de Cesena, qui erant in carceribus illorum de Arimino, fuerunt dimissi, erant enim septengenti. Et illa yeme fuit maxima nix et gelu valde intensum, ita quod vinee sunt destructe, et Padus congelatus, super quem et mulieres faciebant choreas, et milites in hastiludio discurrebant. Sed et rustici cum plaustris, birotis et tracis Padum transibant. Et duravit predictum gelu per duos menses. Et tunc dabatur sextarius frumenti pro IX imperialibus in cursu, et sextarius spelte pro IIII imperial. Et domina regina, uxor Friderici imperatoris, filii condam imperatoris Henrici, venit Regium veniendo de Apulia et eundo in Alamanniam ad dictum virum suum. Et commune Reginum fecit eidem domine, donec ibi stetit, expensas.

Anno Domini MCCXVII factus fuit papa Honorius III; qui fecit concilium, in quo statuit, quod ipso iure sint excommunicati qui faciunt constitutionem quamlibet contra libertatem Ecclesie; et quod nullus sacerdos vel prelatus audiat leges, nec Parisius legantur. Et deposuit episcopum, qui Donatum non legerat. Et ordinavit quod lumen semper precedat Eucharistiam, et quod sacerdos eam portet ante pectus ad infirmum.

Anno Domini MCCXVIII in mense Iunii iverunt Regini cum suo exercitu in servitio Cremonensium et Parmensium contra Mediolanenses et suam partem apud Çibellum; et fuit maximum prelium inter eos quadam die Iovis inter temporales. Et multi ex utraque parte mortui fuerunt, et plures capti. Et fuit iurata societas inter Regium et Parmam; et domnus Guido de Regio erat potestas Parme. Et eodem anno obsessa fuit Dalmiata a peregrinis Christianis.

Anno dominice incarnationis MCCXVIII, indictione VI, obsessa fuit civitas Dalmiata in medio mensis Maii, Christiani omnes in navibus ascenderunt et in sequenti ebdomada quadam die Martis terram Egypti intraverunt et castrametati sunt apud civitatem Dalmiate, et ibi steterunt per totam estatem et hye-

mem; et in sequenti anno MCCXIX, indictione VII, quinto die intrante mense Novembris, in vigilia sancti Leonardi, festo veniente, ad honorem domini nostri Iesu Christi capta fuit Dalmiata a peregrinis Christianis, regnante Iohanne Ierosolimitano rege, qui rex vir egregius, nobilis, prudens, magne fidei et discretionis fuit, atque Ierosolimitano patriarcha, scientia et bonis moribus adornato, et aliis nobilibus multis, qui in historia numerantur captionis illius.

Anno Domini MCCXIX capta fuit Dalmiata per Christianos. Anno Domini MCCXX Fridericus filius imperatoris Henrici coronatus fuit a papa Honorio III in festivitate sancte Cecilie virginis et martyris Rome in Ecclesia beati Petri, et uxor eius regina Constantia in imperatricem cum omni pace Romanorum; quod vix unquam auditum est de aliquo imperatore; et imperavit XXX annis et diebus XI; et eodem festo, quo fuit coronatus, obiit in Apulia in parva civitate, que appellatur Florentinum, prope Nuceriam Saracenorum. Item millesimo supraposito obsessum fuit castrum Gonçage a Reginis, Parmensibus et Cremonensibus, quod detinebatur a Mantuanis et a comite Alberto de Casaloddo de episcopatu Brixie. Et in eodem anno incepta et cavata fuit Taleata, id est incisa, et positus fuit Padus in ea. Et captum fuit castrum Bondeni a Mantuanis, Veronensibus, Ferariensibus et Mutinensibus, die Martis XV exeunte Iunio. Et eodem anno, sub eodem millesimo, die X intrante Augusto, in festo sancti Laurentii fuerunt superati, fugati et capti Mantuani ab hominibus de Bedullo, qui venerant de Fabricis et de Campagnola ad Bedullum conburendum et depredandum.

Anno Domini MCCXXI obiit beatus Dominicus octavo Ydus Augusti. Et ego, frater Salimbene de Adam de civitate Parmensi, hoc eodem anno natus sum mense Octobri, VII Ydus Octobris, in festo sanctorum Dyonisii et Donini. Et domnus Balianus de Sydone, magnus baro ex Francia, qui venerat de ultramarinis partibus ad imperatorem Fridericum secundum, me de sacro fonte levavit in baptisterio Parmensi, quod erat iuxta domum meam, sicut referebant michi mei.

Sed et frater Andreas ultramarinus de civitate Achon ex Ordine fratrum Minorum, qui erat cum predicto domno et de familia sua et itineris socius, qui vidit et recordabatur, hoc idem dixit michi.

Anno Domini MCCXXII destructe fuerunt fovee civitatis Imole a Bononiensibus et Faventinis, et porte eiusdem civitatis portate fuerunt in civitatem Bononie. Et in eodem anno in Nativitate domini nostri Iesu Christi fuit maximus terremotus in civitate Regina, predicante domno Nicholao Regino episcopo in maiori Ecclesia sancte Marie. Et fuit iste terremotus per totam Lombardiam et Tusciam. Et appellatus fuit terremotus Brixie specialiter, quia plus viguit ibi, ita quod egressi Brixienses de civitate morabantur extra in papilionibus, ne edificia caderent super eos. Et plures domus, turres et castra Brixiensium corruerunt ex illo terremotu. Et ita erant Brixienses assuefacti ex illo terremotu, quod, quando cadebat pynaculum alicuius turris vel domus, aspiciebant et cum clamore ridebant. Unde quidam versibus ita dixit:

Mille ducentis atque viginti, Christe, duobus,
Postquam sumpsisti carnem, currentibus annis,
Talia fecisti miracula, rex benedicte:
Stella comis variis Augusti fine refulsit.
Septembris pluvia vites submersit et uvas
Destruxitque domos fluvii de more rapacis.
Lunaque passa fuit eclypsim mense Novembris.
Christi natalis media quasi luce diei
Terra dedit gemitus rugiens tremitque frequenter;
Tecta cadunt, urbes quassantur, templa ruerunt,
Exanimes dominos fecerunt menia multos.
Brixia precipue pressit ruinosa colonos;
Flumina mutarunt cursum repetentia fontes.

Solita erat mater mea michi referre, quod tempore istius magni terremotus iacebam in cunabulis, et ipsa accepit duas sorores meas, sub qualibet ascella unam — erant enim parvule —, et me in cuna dimisso cucurrit ad domum patris et

matris et fratrum suorum. Timebat enim, ut dicebat, ne baptisterium super eam caderet, quia ibi iuxta erat domus mea. Et ex hoc non ita clare diligebam eam, quia plus debebat curare de me masculo quam de filiabus. Sed ipsa dicebat quod aptiores erant sibi ad portandum, cum essent grandiuscule.

Anno Domini MCCXXIII in Kalendis Maii Mantuani ceperunt Cremonenses cum sandonibus fere centum sale oneratis et devastaverunt eos, ita quod in fundo Bondeni demersi sunt.

Anno Domini MCCXXIIII venerunt Mantuani cum navibus et obsederunt stratam Reginam in paludibus et supra Taleatam, et fecerunt ceparias ad conburendum pontes et naves, que erant in ranfreda. Et tunc mortuus fuit domnus Iacobus de Palude et pro eo fuit maxima discordia inter illos de Palude et illos de Foliano.

Anno Domini MCCXXV facta fuit treugua inter Reginos et Mantuanos, quam fecit fieri domnus Ravaninus de Bellottis de Cremona potestas Reginus.

Anno Domini MCCXXVI quarto Nonas Octobris transiit beatus Franciscus, Ordinis fratrum Minorum institutor et dux, ex huius mundi naufragio ad celestia regna die sabbati sero, et sepultus est die dominico in civitate Asisii, ornatus stigmatibus Iesu Christi, et completis XX annis a sue conversionis principio. Inchoavit enim MCCVII sub Innocentio papa III. De quo cantatur:

Cepit sub Innocentio
cursumque sub Honorio
perfecit gloriosum,
Succedens his Gregorius
magnificavit amplius
miraculis famosum.

Item millesimo supraposito mortui fuerunt domnus Ugolinus de Foliano et domnus Guido de Baysio in contrata Canussie.

Anno Domini MCCXXVII fuit maxima caristia bladi et rerum victualium, ita quod sextarius frumenti vendebatur in cursum XII sold. imperial. et XV sol. imperial., et sext. spelte V sol. imperial. et VI. Et sext. milice VIII sol. imperial., et libra carnis porcine XII imperi.

Anno Domini MCCXXVIII venerunt Bononienses cum carrocio suo circa castrum Bacani, et contra eos iverunt Mutinenses, Parmenses et Cremonenses et conbusserunt terras Bononie et fuerunt usque in aquam fluminis Reni et ibi dederunt bibere equis suis. Et cum remeabant per stratam, Bononienses obviaverunt eis in contrata Sancte Marie in Strata, et fuit maximum prelium inter eos, et quam plures mortui fuerunt ex utraque parte. Et in eodem anno, dum starent Bononienses circa Baçanum, Mutinenses, Parmenses et Cremonenses ceperunt castrum Plumatium et combusserunt illud. Et eo anno in festivitate sancti Christofori cepit venire nix magna; et usque ad illum diem fuerat ita pulcrum tempus, et vems fuerat ita calida, quod pulverulente erant vie. Et eo anno fuit prima missa celebrata in Ecclesia sancte Trinitatis de Campagnola a domno Ugolino cardinali, qui erat Ordinis fratrum Minorum gubernator, protector et corrector et in Lombardia legationis fungebatur officio. Et obiit Honorius, et eodem anno electus fuit in papam predictus domnus Ugo cardinalis, et vocatus fuit Gregorius papa nonus, et fuit de civitate Anagnie. Iste Gregorius destruxit V volumina decretalium et inde fecit unum volumen. Iste etiam longo tempore fuit in discordia et pugnavit cum imperatore Friderico secundo, qui multa mala fecit Ecclesie Dei, que eum nutrivit et coronavit, ita quod pene navis Petri sub predicto papa cecidit in profundum. Hoc est quod abbas Ioachym de Romanis pontificibus dixit, videlicet quod aliqui conabuntur in principes, aliqui ducent pacificos suos dies. Nam Alexander tertius et Innocentius tertius et Gregorius nonus et Innocentius quartus multa cum principibus rei publice habuerunt litigia. Honorius vero tertius pacifice vixit et Alexander quartus et Clemens quartus. Item patrimonium beati Petri fere (totum) a predicto imperatore Friderico fuit occupatum; et per predictum imperatorem multi prelati tam in mari quam in terra

periclitati sunt, etiam cardinales. Eodem anno Yspani recuperaverunt Emeritam metropolym provincie Lusitanie et Pacensem civitatem et castrum Equina et Clavigana in Malgarde, scilicet Elbas et Rumenia et Alcust et Serpam et Mauram et Corduben et Valentiam et regnum Maioricarum et alias terras quam plures. Eodem anno etiam Ungaria a Cumanis et Tartaris valde destructa fuit. Iste etiam papa excommunicavit Grecos, eo quod male sentiunt de processu Spiritus Sancti et quia nolunt obedire capiti suo, scilicet Romane Ecclesie. Et eodem anno XVII Kal. Augusti beatus Franciscus in cathalogo sanctorum ascriptus et canoniçatus fuit per supradictum papam. Ipse etiam canoniçavit beatam Elysabeth, que fuit filia regis Ungarie et uxor langravii Thuringie; que, inter alia innumera miracula, XVI mortuos suscitavit et cecum natum illuminavit. De cuius corpore usque hodie oleum effluere videtur. Ista sancta, post mortem viri sui, vixit sub obedientia fratrum Minorum et eorum semper devota fuit.

Anno Domini MCCXXIX Bononienses obsederunt in mense Augusti castrum Sancti Cesarii et ipsum ceperunt videntibus Mutinensibus, Parmensibus et Cremonensibus, qui ibi erant cum exercitibus suis. Siquidem Bononienses fecerant sibi clausuram, ita quod isti qui erant ex adversa parte ad eos accedere non valebant. Et fuit maximum prelium quadam nocte inter eos et Bononienses. Et Bononienses habebant manganellas in plaustris, quod erat tunc inusitatum genus bellandi, et iaciebant lapides versus carrocium Parme et homines illius partis. Et remansit carrocium Parmensium denudatum, ita quod nullus remansit super illud, nisi domnus Iacobus de Boveriis; cui cum diceretur a suis quod descenderet, ne occideretur, gloriabatur et dicebat se libenter velle mori ad honorem communis Parme. Sed dicitur in Ecclesiaste VII: Noli esse stultus, ne moriaris in tempore non tuo. Nam prudenter timetur quicquid potest accidere, dicit Ieronimus. Non tamen fuit ibi mortuus. Sed cito carrocium Parmensium habuit. succursum a Cremonensibus, diligebant enim se tunc temporis Parmenses et Cremonenses intime. Nam in alio prelio, quando apud Sanctam Mariam in Strata congressi sunt, statim fuerunt prostrati a Bononiensibus Cremonenses, quia primo Bononiensibus obviaverunt, quando redibant a fluvio Reni, sed cito habuerunt succursum a Parmensibus, qui similiter redibant a fluvio Reni. In isto bello fuerunt pedites, sed milites tantum apud Sanctam Mariam in Stratadico. In bello Cesariensi mortuus fuit domnus Bernardus Oliverii de Adam de civitate Parmensi, famosus iudex et probus in armis. Et portatum fuit corpus eius et positum in baptisterio Parme, quod erat iuxta domum suam, et iacuit ibi in feretro, quousque propinqui et amici congregati fuerunt. Postea positum fuit corpus in monumento suo, quod est ante hostium Ecclesie sancte Agathe, que est capella maioris Ecclesie civitatis Parme et ei adheret versus meridianam partem. Hic fuit germanus consanguineus patris mei. Fuerunt enim filii duorum fratrum.

Fuit autem dictus pater meus Guido de Adam, pulcher homo et fortis, qui aliquando transfretavit pro Terre Sancte succursu tempore Balduini comitis Flandrie, de quo passagio supra descripsi; et ego necdum natus eram. Et audivi a patre meo quod, cum alii Lombardi in ultramarinis partibus inquirerent a divinis de statu domorum suarum, pater meus ab eis inquirere noluit; et cum rediit, omnia in domo sua invenit consolatoria et pacata, alii vero tristia, ut a divinis acceperant. Item audivi ab eo, quod de pulcritudine et bonitate commendatus fuit dextrarius patris mei, quem secum ad Terram Sanctam duxit, super omnes qui de sua societate fuerunt. Item audivi a patre meo quod, quando fundabatur baptisterium Parmense, posuit lapides in fundamento in recordationis signum; et quod, ubi edificatum est baptisterium, fuerunt domus propinguorum meorum, qui post destructionem domorum suarum iverunt Bononiam et facti sunt cives ibi, et appellantur illi de Cocca. Porro illi de casali meo antiquitus appellabantur Grenones, ut repperi in veteribus cartis, postea dicti sunt de Adam. Fuerunt alii Grelones in civitate Parmensi, qui scribuntur per 1, qui habitabant in capite pontis in strata que vadit ad Burgum Sancti Domnini; quorum ulmus ante hostium

fuit famosus et dicebatur ulmus Iohannis Grelonis. Cum ergo dicitur quod Oliverius de Grenonibus fecit consortium Sancte Marie de Parma, fuit Oliverius de Adam, pater iudicis supradicti. Nam Adam de Grenonibus duos filios habuit, quorum unus dictus est Oliverius de Adam, alter vero Iohannes de Adam. De Oliverio de Adam nati sunt duo filii, scilicet Bernardus Oliverii supranominatus iudex et Rolandus Oliverii. Porro de Bernardo Oliverii natus est Leonardus, Emblavatus, Bonifacius et Oliverius, IIII filii, et IIII filie, scilicet domina Aica, que est monacha Sancti Pauli, et domina Ricca et domina Romagna, que est soror Bononie in monasterio sancte Clare, et Mabilia, que obiit virgo. De Rolando Oliverii nati sunt sex filii, scilicet Bartholomeus, Franciscus, Oliverius, Guido, Pinus et Rolandinus. Et filie due, scilicet Mabilia et Alberta. Porro de Iohanne de Adam nati sunt duo filii, scilicet Adaminus, qui fuit valens homo, curialis et liberalis, et obiit sine filiis; et Guido de Adam, qui IIII habuit filios; quorum primus frater Guido de Adam, qui fuit in Ordine fratrum Minorum usque ad finem vite sue. Hic habuit uxorem nobilem dominam Adelaxiam nomine, filiam domni Gerardi de Barattis, ex qua unam tantum habuit filiam, que dicta est soror Agnes. Ambe, tam mater quam filia, in monasterio Parmensi Ordinis sancte Clare vitam suam laudabiliter finierunt. Frater vero Guido, maritus et pater, in seculo iudex fuit et in Ordine fratrum Minorum sacerdos et predicator. Isti Baratti gloriantur se esse de parentela comitisse Matildis, et quod in servitio communis Parme de casali suo XL milites vadunt ad bellum. Secundus filius Guidonis Ade Nicholaus fuit vocatus, et obiit puer iuxta illud: Dum adhuc ordirer, succidit me. Tertius filius ego frater Salimbene, qui, quando perveni ad bivium pythagorice littere, id est finitis tribus lustris, que tria lustra complent cyclum indictionum, Ordinem fratrum Minorum intravi, in quo multis annis vixi sacerdos et predicator existens, et multa vidi et in multis provinciis habitavi et multa didici. Et in seculo dicebar ab aliquibus Balianus de Sagitta - id est de Sydone volebant dicere - occasione supradicti

domni, qui me de sacro fonte levavit. A sociis vero et a familia dicebar Omne-bonum. Quo nomine probatus fui in Ordine per totum integrum annum. Cumque de marchia Anconitana irem ad habitandum in Tusciam et transirem per Civitatem de Castello, inveni in heremo quendam nobilem fratrem, antiquum et plenum dierum et meritis bonis, qui IIII filios milites habebat in seculo. Hic fuit ultimus frater, quem beatus Franciscus et induit et recepit ad Ordinem, ut retulit michi. Hic audiens quod vocabar Omne-bonum, obstupuit et dixit michi: 'Fili, nemo bonus nisi solus Deus. Decetero nomen tuum sit frater Salimbene, quia tu bene salisti bonam religionem intrando '. Et gavisus fui cognoscens quod rationabiliter movebatur, et videns quod a tam sancto viro michi nomen imponebatur. Verumtamen nomen, quod michi amabile erat, non habui. Volebam enim, ut nomen michi esset Dyonisius, non solum propter reverentiam illius doctoris eximii, qui fuit discipulus apostoli Pauli, verum etiam quia in suo festo natus sum mundo. Et ita vidi ultimum fratrem, quem beatus Franciscus recepit ad Ordinem; post quem nullum recepit nec induit. Vidi etiam et primum, scilicet fratrem Bernardum de Quintavalle, cum quo in conventu Senensi una yeme habitavi; et fuit intimus meus amicus et michi et aliis iuvenibus de beato Francisco multa magnalia referebat, et multa bona ad eo audivi et didici. Toto tempore vite sue doluit pater meus de meo ingressy in Ordinem fratrum Minorum nec consolationem accepit, eo quod filium non habebat, qui ei in hereditate succederet. Et conquestus est imperatori, qui tunc temporis venerat Parmam, quod fratres Minores sibi filium abstulissent. Tunc scripsit imperator fratri Helye generali ministro Ordinis fratrum Minorum quod, si caram habebat gratiam suam, sic exaudiret eum, ut me redderet patri meo. Receperat enim me frater Helias, quando ad imperatorem ibat Cremonam, missus a Gregorio papa nono, anno Domini MCCXXXVIII. Tunc pater meus ivit Asisium, ubi erat frater Helyas, et imperatoris litteras in manu posuit generalis. Quarum exordium tale fuit: Ad Guidonis de Adam fidelis nostri suspiria mitiganda et cet.

Frater Illuminatus, qui tunc temporis erat dictator et scriptor fratris Helye, qui etiam omnes pulcras litteras, que mittebantur a principibus mundi generali ministro, seorsum in quaterno scribebat, hanc epistolam michi ostendit, cum processu temporis in conventu Senensi habitarem cum eo. Qui etiam frater Illuminatus postea fuit minister in provincia sancti Francisci, postmodum vero, episcopus Asisinas factus, ultimum diem clausit ibidem. Lectis igitur imperialibus litteris statim scripsit frater Helyas fratribus de conventu Fanensi, ubi habitabam, quod, si de voluntate mea procedebat, me sine mora per obedientiam redderent patri meo, alioquin, si cum patre meo ire nolebam, me karum custodirent sicut pupillam oculi sui. Venerunt itaque plures milites cum patre meo ad locum fratrum de civitate Fanensi, ut finem negotii mei viderent; quibus factus fui spectaculum, et ipsi michi causa salutis. Congregatis igitur fratribus cum secularibus in capitulo et dictis multis verbis hinc inde protulit pater meus litteras generalis ministri ac fratribus demonstravit. Quibus lectis frater Ieremias custos, audientibus omnibus, patri meo respondit: 'Domne Guido, dolori vestro compatimur et parati sumus obedire litteris patris nostri. Verumtamen hic est filius vester, etatem habet, ipse de se loquatur. Queratis ab eo, si vult venire vobiscum, veniat in nomine Domini. Sin autem, vim ei, ut vobiscum veniat, inferre non possumus'. Quesivit ergo pater meus, utrum vellem ire cum eo necne. Cui ego respondi: 'Non, quia Dominus dicit Luc. IX: Nemo mittens manum suam ad aratrum et aspiciens retro aptus est regno Dei'. Et ait michi pater: 'Tu non curas de patre tuo et de matre tua, qui pro te variis doloribus affliguntur'. Cui respondi: 'Vere non curo, quia Dominus dicit Mat. X: Qui amat patrem aut matrem plusquam me, non est me dignus. De te quoque dicit: Qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus. Debes ergo curare, pater, de illo qui pro nobis pependit in ligno, ut nobis vitam donaret eternam. Nam ipse est qui dicit Mat. X: Veni enim separare hominem adversus patrem suum et filiam adversus matrem suam et nurum adversus socrum suam. Et inimici hominis domestici

eius. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo, qui est in celis. Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram patre meo, qui in celis est'. Et mirabantur fratres et gaudebant, quod talia patri meo dicebam. Et tunc dixit fratribus pater meus: 'Vos percantastis filium meum et decepistis, ut michi non acquiescat. Conquerar iterum imperatori de vobis necnon et generali ministro. Verumtamen permittite me loqui seorsum sine vobis cum filio meo, et videbitis quod me sine mora sequetur. Permiserunt itaque fratres, ut sine eis loquerer patri meo, quia propter verba mea iam dicta de me aliquantulum confidebant. Verumtamen post parietem ascultabant, qualia diceremus. Tremebant enim sicut iuncus in aqua, ne pater meus suis blanditiis meum animum inmutaret; et non solum timebant pro salute anime mee, sed etiam, ne recessus meus occasionem daret aliis Ordinem non intrandi. Dixit igitur michi pater meus: 'Fili dilecte, non credas istis pissintunicis' - id est qui in tunicis mingunt -, 'qui te deceperunt, sed veni mecum, et omnia mea tibi dabo'. Et respondi et dixi patri meo: 'Vade, vade, pater! Sapiens in Proverbiis dicit III: Noli prohibere bene facere eum qui potest; si vales, et ipse bene fac'. Et respondit pater meus cum lacrimis et dixit michi: Quid igitur, fili, matri tue dicam, que se incessanter pro te affligit?'. Et aio ad eum: 'Dices ei ex parte mea: Sic dicit filius tuus: Pater meus et mater mea dereliquerunt me, Dominus autem assumpsit me. Qui etiam dicit Iere. III: Patrem vocabis me, et post me ingredi non cessabis. Nam bonum est viro, cum portaverit iugum ab adolescentia sua'. Audiens hec omnia pater meus et de egressu meo desperans prostravit se in terram coram fratribus et secularibus, qui cum eo venerant, et dixit: Comendo te mille demonibus, maledicte fili, et fratrem tuum, qui hic tecum est, qui etiam te decepit. Mea maledictio vobiscum sit perpetuo, que vos infernalibus commendet spiritibus'. Et recessit ultra modum turbatus. Nos autem remansimus valde consolati, gratias agentes Deo nostro et dicentes sibi: 'Maledicent illi, et tu benedices. Nam qui benedictus est

super terram, benedicetur in Deo. Amen'. Recesserunt itaque seculares valde edificati de constantia mea. Sed et fratres valde gavisi fuerunt, eo quod viriliter egerat Dominus per me puerulum suum, et cognoverunt quod vera sunt verba Domini, que dicit Luc. 21: Ponite in cordibus vestris non premeditari, quemadmodum respondeatis. Ego enim dabo vobis os et sapientiam, cui non poterunt resistere et contradicere omnes adversarii vestri. Sequenti vero nocte remuneravit me Virgo beata. Videbatur enim michi quod coram altari ad orationem iacerem prostratus, ut soliti sunt fratres, quando surgunt ad matutinum. Et audivi vocem beate Virginis me vocantis. Et elevata facie vidi beatam Virginem super altare sedentem in eo loco, in quo hostia locatur et calix; habebatque puerulum suum in gremio, quem porrigebat michi dicens: 'Accede secure et osculare filium meum, quem heri coram hominibus confessus fuisti'. Cumque timerem, vidi quod puerulus aperuit brachia, alacriter me expectans. Confidens itaque de alacritate et innocentia pueri necnon et de matris ipsius liberalitate tam larga, accessi et amplexatus et osculatus sum eum. Et mater benigna per magnam moram eum michi dimisit. Cumque de eo satiari non possem, benedixit michi Virgo beata et dixit: 'Vade, fili dilecte, et quiesce, ne fratres, qui surgent ad matutinum, inveniant te hic nobiscum'. Acquievi, et disparuit visio. Sed in corde meo tanta dulcedo remansit, quod non possem sermone referre. Fateor vere quod nunquam in seculo tantam dulcedinem habui. Et tunc cognovi quod vera est Scriptura, que dicit quod, gustato spiritu, desipit omnis caro.

Tempore illo, cum adhuc essem in civitate Fanensi, vidi per somnium, quod filius domni Thomasii de Armariis de civitate Parmensi unum monachum occidebat, et recitavi somnium fratri meo. Et post paucos dies transibat per civitatem Fanensem Amiço de Amicis, qui ibat in Apuliam, ut inde aurum sumeret, et venit ad locum fratrum, ut videret nos, quia notus et amicus noster erat atque vicinus. Et quasi aliunde incipientes inquisivimus, quid esset de tali — vocabatur enim Gerardus de Sençanisiis —, et dixit nobis: 'Male

est de eo, quia altera die unum monachum interfecit'. Et cognovimus quod aliquando vera sunt somnia. Item tempore illo, quando primo transivit pater meus per civitatem Fanensem eundo Assisium, absconderunt me fratres cum fratre meo per plures dies in domo domni Martini de Fano, qui erat dominus legum; et palatium suum erat iuxta mare; et interdum veniebat ad nos et loquebatur nobiscum de Deo et de divina Scriptura, et mater sua ministrabat nobis. Ego autem processu temporis, tempore scilicet potestarie domni Iacobi de Pennaciis de Regio et de Sesso, cum haberem auctoritatem eligendi unum sapientem de quacumque parte vellem, qui de quodam negotio cum Bononiensibus concordaret Reginos, recordatus beneficii domni Martini ipsum elegi. De quo Regini optime consolati fuerunt; et ipse postea a Mutinensibus salarium habuit, ut Mutine scolaribus legeret. Postmodum, elapsis forte duobus annis, Ianuenses elegerunt eum, ut esset eorum potestas. Qua potestaria finita Ordinem fratrum Predicatorum intravit, in quo laudabiliter vitam suam complevit. Erat enim tunc temporis in terra sua valida guerra. Sed et dum adhuc in Ordine Predicatorum viveret, quidam elegerunt eum in sue civitatis episcopum. Sed Predicatores non permiserunt, quod ipse episcopatum acciperet, nolentes eum amittere. Hunc visitavi Arimini in domo fratrum Predicatorum et congratulans et sibi congaudens dixi: 'Fecistis nunc quod patriarcha Iacob aliquando dixisse cognoscitur, scilicet: Iustum est, ut aliquando provideam etiam domui mee'. Et multum placuit sibi ista auctoritas, et voluit eam habere. Hic Ordinem fratrum Minorum intrasset, nisi dissuasisset sibi frater Thadeus de Bono-comite, qui erat in Ordine nostro. Molestabatur enim a fratribus, ut male ablata restitueret, si vellet ad obedientiam recipi. Et dixit domno Martino: 'Sic facient tibi, si intraveris Ordinem'. Et sic domnus Martinus timens, Ordinem Predicatorum intravit. Et forte melius fuit pro se et pro nobis.

Item tempore illo audiens frater Helyas, quod viriliter feceram stando in Ordine, mittebat michi salutem et gratiam suam significando quod, si volebam ire ad habitandum in

aliqua provincia Ordinis, significarem sibi, et ipse statim obedientiam mitteret, per quam possem ire quo vellem. Et significavi sibi, quod de provintia Tuscie esse volebam. Erant autem tunc temporis ibi mecum in conventu Fanensi duo fratres de Tuscia, de quorum consilio ista dicebam, scilicet frater Vitalis de Vulterris, qui erat repetitor fratris Humilis de Mediolano, nostri lectoris, et frater Mansuetus de Castilione Aretino, qui postea fuerunt lectores et homines magni valoris in Ordine. Et quia locus fratrum Minorum de Fano erat extra civitatem et iuxta mare, et pater meus ordinaverat, ut pyrate Anchonitani me raperent, si per litus spatiando ivissem, vel illi de familia potestatis Fanensis, qui de Cremona advenerant illuc, a patre meo promissa pecunia: ut has insidias devitarem, ivi et per unam quadragesimam habitavi in conventu de Hesio, quousque post Pascha littere generalis ministri portate fuerunt. Est autem Esium civitas, in qua Fridericus imperator natus fuit. Et divulgatum fuit de eo, quod esset filius cuiusdam beccarii de civitate Esina, pro eo quod domina Constantia imperatrix multorum erat dierum et multum annosa, quando desponsavit eam imperator Henricus, nec filium nec filiam preter istum umquam dicitur habuisse; quapropter dictum fuit, quod accepit istum a patre, cum prius se gravidam simulasset, et supposuit sibi, ut ex se genitus crederetur. Ad quod credendum inducunt nos tria. Primum quia bene consueverunt talia facere mulieres, ut pluries reperisse me recolo. Secundum quia Merlinus ita scripsit de eo: Secundus Fridericus insperati et mirabilis ortus. Tertium quia rex Iohannes, qui fuit rex Ierosolimitanus et socer imperatoris, quadam die irato animo et fronte rugosa in Gallico suo appellavit imperatorem, beccarii filium, pro eo quod Guauterottum consanguineum suum volebat occidere. Et quia cum veneno non poterat, cum gladio debebat (fieri), quando cum imperatore ad ludum scacchorum sederet. Timebat enim imperator, ne quando aliquo casu regnum Ierosolimitanum devolveretur ad istum. Quod regem Iohannem non latuit. Qui ivit et accepit nepotem per brachium, qui cum imperatore ludebat, et amovit eum a ludo

et acriter imperatorem redarguit, dicendo in Gallico suo: 'Fi de becer diabele!'. Et timuit imperator, nec ausus fuit dicere quicquam. Erat enim rex Iohannes magnus et grossus et longus statura, robustus et fortis et doctus ad prelium, ita ut alter Karolus Pipini filius crederetur. Et quando in bello cum clava ferrea percutiebat hinc inde, ita fugiebant Saraceni a facie eius, sicut si vidissent diabolum vel leonem paratum ad devorandum eos. Revera non fuit fempore suo, ut dicebatur, miles in mundo melior eo. Unde et de eo et de magistro Alexandro, qui erat melior clericus de mundo et erat de Ordine fratrum Minorum et legebat Parisius, facta fuit ad laudem eorum quedam cantio partim in Gallico, partim in Latino, quam cantavi multotiens. Que sic inchoat:

Avent tutt mantenent nost(ris) . . . . temporibus.

Iste rex Iohannes, quando armabatur a suis iturus ad bellum, tremebat sicut iuncus in aqua. Cumque interrogaretur a suis qua de causa sic tremeret, cum in bello contra hostes robustus et validus esset pugnator, respondebat, quod de corpore sibi cure non erat, sed timebat, ne anima sua bene ordinata esset cum Deo. Hoc est quod dicit sapiens in Prover. 28: Beatus homo qui semper est pavidus; qui vero mentis est dure, corruet in malum. Unde Ecclesiasticus XVIII: Homo sapiens in omnibus metuit. Ieronimus quoque dicit: Prudenter timetur quicquid potest accidere. Sed peccatores timent ubi non est timor; ubi vero timendum est - scilicet ne offendatur Deus -, non timent, sicut timebat Iob, qui de se ipso dicit Iob 31: Semper enim quasi tumentes super me fluctus timui Deum, et pondus eius ferre non potui. Talis fuit rex Iohannes. Ideo evenit ei quod dicit Ecclesiasticus 33: Timenti Deum non occurrent mala, sed in temptatione Deus illum conservabit et liberabit a malis. Revera sic fuit. Factus est enim frater Minor, et toto tempore vite sue perseverasset in Ordine, si Deus prolongasset ei vitam. Recepit enim eum et induit minister Grecie.

scilicet frater Benedictus de Aretio, qui fuit sanctus homo. Iste rex Iohannes fuit avus maternus regis Conradi, filii imperatoris Friderici. Alteram vero filiam regis Iohannis habuit uxorem Balduinus imperator Constantinopolitanus; quo mortuo rex Iohannes baiulus illius remansit imperii pro parvulo suo nepote. Hic rex Iohannes quando ingrediebatur bellum et calefiebat pugnando, nullus audebat ante faciem suam stare, sed divertebant ab eo videntes, quod validus et fortis esset pugnator. Cui congruit quod de Iuda Machabeo legimus scriptum I. Macha. III: Similis factus est leoni in operibus suis, et sicut catulus leonis rugiens in venatione sua.

Receptis igitur litteris fratris Helye generalis ministri, ivi et habitavi in Tuscia VIII annis, duobus in civitate Lucensi et duobus in Senensi et IIII in Pisana. Porro illo primo anno, quo cepi habitare in civitate Lucana, absolutus fuit frater Helyas a generali ministerio, et factus frater Albertus Pisanus; et sol obscuratus est, ut vidi oculis meis MCCXXXIX in sexta feria, in hora none, mense Iunii, tertio die intrante. Cum autem in civitate Pisana habitarem, eram iuvenculus, et duxit me quadam vice pro pane quidam frater layous et spurius et habens cor vanum, et erat natione Pisanus, quem processu temporis, cum habitaret in loco de Fixeclo, fratres extraxerunt de puteo, in quem seipsum precipitaverat, nescio qua stulticia vel disperatione temptatus. Et postmodum paucis elapsis diebus ita disparuit, quod in aliqua parte mundi non potuit repperiri ab aliquo. Quapropter suspicati sunt fratres quod eum diabolus asportasset. Ipse viderit! Igitur cum essem cum eo in civitate Pisana, et cum sportis nostris panem mendicando iremus, occurrit nobis quedam curtis, quam ambo pariter sumus ingressi. In qua erat vitis frondosa desuper extensa per totum, cuius viriditas delectabilis ad videndum, et umbra nichilominus ad quiescendum suavis. Ibi erant leopardi et alie bestie ultramarine quam plures, quas libenter aspeximus longo intuitu, quia libenter inusitata et pulcra videntur. Erant etiam ibi puelle et pueri in etate ydonea, quas pulcritudo vestium et facierum speciositas multipliciter decorabat et faciebat amabiles. Et habebant

in manibus, tam femine quam masculi, viellas et cytharas et alia genera musicorum diversa, in quibus modulos faciebant dulcissimos, et gestus representabant ydoneos. Nullus tumultus erat ibi, nec aliquis loquebatur, sed omnes in silentio ascultabant. Et cantio, quam cantabant, inusitata erat et pulcra et quantum ad verba et quantum ad vocum varietatem et modum cantandi usque adeo, ut cor iocundum redderetur supra modum. Nichil nobis dixerunt, sed et nos nichil diximus eis. Cantare non cessaverunt, quousque fuimus ibi, tam voce quam musicis instrumentis. Et duximus ibi longam moram et vix scivimus recedere inde. Nescio, novit Deus, unde tante letitie talis apparatus occurrerit, quia nec antea illum videramus ei similem, nec postea videre potuimus. Cum autem egressi fuimus inde, occurrit michi quidam homo, quem non cognoscebam, et dixit se esse Parmensem; et cepit me tenere et acriter increpare et vilipendere dure et dicere: 'Vade, miser, vade! Multi mercenarii in domo patris tui panibus abundant et carnibus, et tu vadis hostiatim mendicando panem ab his qui non habent, cum posses tu multis pauperibus abundanter tribuere. Deberes modo cum dextrario per Parmam discurrere et cum hastiludio tristes letos efficere, ut esses dominabus spectaculum et ystrionibus consolatio. Nam et pater tuus dolore consumitur, et mater tua amore tui, quem videre non potest, quasi de Deo desperat'. Cui respondi: 'Vade tu, miser, vade! Non enim sapis que Dei sunt, sed que carnalium hominum. Nam ista, que dicis, caro et sanguis revelavit tibi, non pater celestis. Revera, ex eo quod talia persuades, credis te bene dicere et nescis, quia tu es miser et miserabilis et pauper et cecus et nudus. Nam de peccatoribus huius mundi dicit divina Scriptura quod ambulaverunt post vanitatem et vani facti sunt. Vanitas vanitum, dicit sapiens, et omnia vanitas. Et iterum: Defecerunt in vanitate dies eorum et anni eorum cum festinatione. Et iterum: Subito defecerunt, perierunt propter iniquitatem suam. Et iterum alia Scriptura dicit Iob XXI: Tenent tinpanum et cytharam et gaudent ad sonitum organi. Ducunt in bonis dies suos, et in puncto ad inferna descendunt. Sed quia animalis homo non per-

cipit ea que sunt spiritus Dei; stultitia est enim illi, et non potest intelligere'. His auditis que a me dicebantur, recessit confusus, ignorans, quid respondere posset. Completa itaque circa nostra, cepi ego illo sero omnia que videram et audieram in mente mea revolvere et cogitare, quia, si vixero quinquaginta annis in Ordine taliter mendicando, non solum grandis erit michi via, verum etiam labor erubescibilis et intolerabilis ultra vires. Cumque talibus cogitationibus quasi totam noctem duxissem insomnem, sicut Deo placuit, accidit michi modicus somnus, in quo visionem michi Deus ostendit pulcherrimam, que consolationem contulit anime mee et iocunditatem atque dulcedinem inauditam. Et tunc cognovi quod necesse est divinum adesse auxilium, ubi cessat humanum. Videbatur siquidem michi quod irem panem hostiatim mendicando, sicut soliti sunt facere fratres, et ibam per contratam Sancti Michaelis de Pisis ex parte Vicecomitum, quia ex alia mercatores Parmenses domum habebant ad hospitandum, quam Pisani fundicum appellant, et illam partem vitabam et propter erubescentiam, quia necdum eram bene fortificatus in Christo - quia qui Deum timet, nichil negligit -, et quia timebam, ne forte audirem ab eis verba ex parte patris mei, que cor meum concutere possent; semper enim persecutus fuit me pater meus et semper insidiatus michi, ut me de Ordine sancti Francisci extraheret, quousque ultimum diem clausit, nec unquam reconciliatus est michi in duritia perseverans. Cum autem ex parte Arni per burgum Sancti Michaelis descenderem, ecce subito prospexi et vidi, quod filius Dei veniebat ab una domo et portabat panem et ponebat in sporta. Idem faciebat beata Virgo, et idem Ioseph, nutritius pueri, cui beata Virgo fuerat desponsata. Et sic fecerunt, quousque et circa completa et sporta impleta fuit. Est autem consuetudo in partibus illis, quod sporta ponitur inferius panno cooperta, et frater ascendit domos, ut panem petat et portet et ponat in sporta. Postquam autem fuit et circa completa et sporta impleta, dixit michi filius Dei: 'Ego sum redemptor tuus, et ista est mater mea, et iste tertius Ioseph, qui dictus est pater meus; ego sum, qui pro salute humani

generis reliqui domum meam, dimisi hereditatem meam, dedi dilectam animam meam in manum inimicorum eius. Ego sum, de que Apostolus meus Paulus scripsit II Cor. VIII: Scitis gratiam domini nostri Iesu Christi, quoniam propter vos egenus factus est, cum esset dives, ut illius inopia vos divites essetis. Non erubescas ergo, fili, amore meo mendicare, ut vere quod scriptum est dicere possis: Ego autem mendicus sum et pauper, Dominus sollicitus est mei'. Et aio ad eum: 'Domine, de te scriptum est verbum illud an de menbris tuis? '. Et Dominus ait: 'Et de me scriptum est, quia vere mendicus fui et pauper, et de quolibet qui meo amore mendicat. Et modo experimento probasti, quod tui sollicitus fui iuvando te in circa tua et tibi sportam implendo. Recordare ergo filii, paupertatis et transgressionis mee, abscinthii et fellis. Recordare etiam quod scripsit pater tuus Franciscus, amicus et dilectus meus, in regula fratrum Minorum: Fratres tamquam peregrini et advene in hoc seculo in paupertate et humilitate Domino famulantes vadant pro elemosina confidenter. Nec oportet eos verecundari, and Dominus pro nobis se fecit pauperem in hoc mundo. Hec est illa celsitudo altissime paupertatis, que vos karissimos fratres meos heredes et reges regni celorum instituit, pauperes rebus fecit, virtutibus sublimavit. Hec sit portio vestra, que perducit in terram viventium. Cui, dilectissimi fratres, totaliter inherentes nichil aliud pro nomine domini nostri Iesu Christi in perpetuum sub celo habere velitis'. Et respondi et dixi domino Iesu Christo: Domine, cum dicat sapiens in Proverbiis X: Non affliget Dominus fame animam iusti, quare non das abundanter servis et amicis tuis, qui te laudant et benedicunt, ne cum tanto labore et rubore mendicare cogantur?'.

Quod duplici de causa vult Deus, quod amici sui mendicent, ut qui dant premientur, et qui accipiunt orationem rependant.

Et respondit Dominus: 'Volo, ut hi qui dant mereantur dando amore meo, sicut hi qui accipiunt amore meo mendicando merentur. Nam Iohannes Apostolus lapillos, quos mu-

tavit in gemmas, et virgas quas convertit in aurum, non dispersit et dedit pauperibus, sed revocavit ad materiam pristinam, eo quod nullus ibi merebatur in dando. Volo autem nunc, ut hi qui divitias habent amore meo dent non habentibus, ut in die iuditii a me commendentur et premientur in regno. Nam ego sum qui in lege Moysi populo precepi Iudaico Deutero. XV: Non deerunt pauperes in terra habitationis tue. Idcirco ego precipio tibi, ut aperias manum fratri tuo egeno et pauperi, qui tecum versatur in terra. Ideo Ecclesiasticus XXIX dixit: Propter mandatum assume pauperem, et propter inopiam eius ne dimittas eum vacuum. Hinc sapiens mulier commendatur Prover. XXXI: Manum suam aperuit inopi et palmas suas extendit ad pauperem. Quod autem dixisti, quod possum, quando volo, abundanter tribuere, verum dixisti et a Scriptura hoc didicisti. Ait enim sapiens Sap. XII: Subest enim tibi, cum volueris, posse. Unde Ysaias scripsit LIX: Ecce non est abreviata manus Domini, ut salvare nequeat, neque aggravata est auris eius, ut non exaudiat.

De bonis que contulit Deus Iudaico populo in terra deserta et invia et inaquosa.

Probavit hoc Iudaicus populus, de quo dicitur: Petierunt, et venit coturnix, et pane celi saturavit eos'. De hoc habetur Numeri XI, quando Moyses Domino esum carnium Iudaico populo promittenti admirative dixit: 'Sexenta milia peditum sunt, et tu dicis: Dabo eis esum carnium mense integro? Numquid ovium et boum multitudo cedetur, ut possit sufficere ad cibum, vel omnes pisces maris in unum congregabuntur, ut eos satient?' Cui respondit Dominus: 'Numquid manus Domini invalida est? Iam nunc videbis, utrum meus sermo opere compleatur'. Item probavit hoc Iudaicus populus, qui XL annis manna in deserto comedit. De quo Moyses ait Deutero. VIII: Dedit tibi cibum manna, quod ignorabas tu et patres tui, ut ostenderet tibi quod non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod egreditur ex ore Domini. Vestimentum, quo operiebaris, nequaquam

vetustate defecit, et pes tuus non est subtritus; en quadragesimus annus est. Et infra XXIX: Adduxit vos XL annis per desertum. Non sunt attrita vestimenta vestra, nec caltiamenta pedum vestrorum vetustate consumpta sunt. Panem non comedistis, vinum et siceram non bibistis, ut sciretis, quia ipse est dominus Deus vester. Et venistis ad locum hunc. Item Iosue V: Deficit manna, postquam comederunt de fructibus terre, nec usi sunt ultra illo cibo filii Israel, sed comederunt de fructibus presentis anni terre Chanaam. Ut verum appareat quod consuevit dici: Necesse est divinum adesse auxilium, ubi cessat humanum. Item de hac materia dixit propheta in psalmo: Mandavit nubibus desuper et ianuas celi aperuit. Et pluit illis manna ad manducandum et panem celi dedit eis. Panem angelorum manducavit homo, cibaria misit eis in abundantia. Transtulit austrum de celo et induxit in virtute sua affricum. Et pluit super eos sicut pulverem carnes et sicut arenam maris volatilia pennata. Et ceciderunt in medio castrorum eorum circa tabernacula eorum. Et manducaverunt et saturati sunt nimis; et desiderium eorum attulit eis Dominus, non sunt fraudati a desiderio suo. Hoc est de quo Iudei coram Christo domino gloriantur Io. VI: Patres nostri manducaverunt manna in deserto, sicut scriptum est: 'Panem de celo dedit eis manducare'.

Quod non affligat Dominu: fame animam iusti, probatur multis exemplis. Quod Deus multiplicet victualia servis suis, probatur hic multis exemplis.

Item utrum affligat Dominus fame animam iusti necne, multipliciter probavit Helyas. Primo, quia corvi deferebant ei panem et carnes mane, similiter panem et carnes vespere, ut habetur III Reg. XVII. Secundo, quia paupercula vidua pavit eum, etiam ex eo quod vidue dedit Helyas, ut habetur supradicto capitulo. Ideo potuit dicere Helye vidua ista cum filio quod I Parali. ultimo rex David Domino dixit: Tua sunt omnia, et que de manu tua accepimus dedimus tibi. Tertio, quando in deserto Angelus Domini posuit ad caput eius vas aque et subcinericium panem, ut habetur 3. Reg. XIX. Item liberalitatem

Domini, utrum scilicet affligat Dominus fame animam iusti, Paulus primus heremita fuit expertus, cui, ut narrat Ieronimus, per LX annos qualibet die dimidium panem mittebat per corvum; et quando ad eum videndum ivit Antonius, illa die Dominus duplicavit anonam, misit enim totum integrum panem. Item probavit hoc beatus Benedictus, ut in secundo libro Dialogorum narrat Gregorius, qui, quando oleo indiguit, oratione ad Deum fusa dolium oleo plenum miraculose invenit. Altera vice, tempore valide famis, cum monachi sui de panis inopia murmurarent iuxta illud: Si vero non fuerint saturati, et murmurabunt, virtute orationum suarum et divina clementia faciente, ad ianuam monasterii nocte quadam ducentos modios farine invenit in saccis. Hoc ideo factum est, ne de beato Benedicto dici possit illud Ys. IX: Multiplicasti gentem, sed non magnificasti letitiam; et ut verum appareat verbum illud: Necesse est divinum adesse auxilium, ubi cessat humanum. Ut verum etiam appareat illud Prover. X: Non affliget Dominus fame animam iusti. Unde super illo loco Mat. VI: Ne solliciti sitis anime vestre, quid manducetis, neque corpori vestro, quid induamini, dicit beatus Ieronimus: Sit homo quod esse debet, et presto erunt omnia; et de servis Dei dicit propheta: Non confundentur in tempore malo, et in diebus famis saturabuntur, quia peccatores peribunt. Ideo merito dicitur eis: Timete Dominum, omnes sancti eius, quoniam non est inopia timentibus eum. Divites eguerunt et esurierunt, inquirentes autem Dominum non minuentur omni bono. Item probavit hoc Helyseus, quando mulieri vidue, que creditur uxor Abdie prophete fuisse, oleum multiplicavit, ut habetur IIII Reg. IIII, et quando panes multiplicavit tempore famis, de quibus ministro suo dixit: Da populo, ut comedat. Hec enim dicit Dominus: Comedent, et supererit; posuit itaque coram eis. Qui comederunt, et superfuit iuxta verbum Domini, 4. Reg. IIII. Item quando multiplicavit farinam tempore obsidionis Samarie, de qua dixit 4. Reg. VII: Audite verbum Domini! Hec dicit Dominus: In tempore hoc cras modius simile uno statere erit, et duo modii ordei statere uno in porta Samarie. Item beatus Gregorius in primo Dialogorum dicit quod

Nonnosus monachus in monasterio suo oleum suis meritis et orationibus multiplicavit; et in eodem primo libro de Bonifatio Ferentine civitatis episcopo narrat, quod adhuc puer existens in horreo matris sue multiplicavit frumentum et in cellario suo vinum et XII denarios grossos ex auro quasi noviter productos ex fabrica impetravit a Domino, quia totidem pauperibus dederat, Item presbiter Sanctulus, amicus Gregorii, oleum multiplicavit et panem. Item quidam sanctus pater, de quo in Vitis patrum legitur, cum ad faciendum cum eo festum dominice resurrectionis alii patres in sabbato sancto ivissent, orationem fudit ad Deum pro cibariis habendis. Et ecce subito angeli missi a Deo detulerunt ei panes pulcherrimos, quibus similes in tota Egypti provintia nunquam visi fuerunt; portaverunt etiam dactillos, ficus recentes et uvas et multa alia utilia et victui necessaria et coram istis sanctis patribus posuerunt. Ouorum copia usque ad festum Pentecostes abundavit. Et mirati sunt valde gratias agentes omnium bonorum largitori, qui aperit manum suam et implet omne animal benedictione. Item adhuc aliis modis dat Deus servis suis, quando indigent; unde sapiens in Eccle. II: Homini bono in conspectu suo dedit sapientiam et scientiam et letitiam; peccatori autem dedit afflictionem et curam superfluam, ut addat et congreget et tradat ei qui placuit Deo. Item Prover. XXVIII: Qui coacervat divitias usuris et fenore liberali, in pauperes congregat eas.

Exemplum cuiusdam regis, qui libenter amore Christi elemosinas faciebat, cui Deus dedit thesauros absconditos.

Simile exemplum habetur in Longobardorum historia, tertio libro, XXXIIII capitulo, circa finem libri.

Exemplum cuiusdam regis, qui elemosinas faciebat.

Fuit quidam rex, qui volens facere secundum consilium Domini, quo dicit Mat. VI: Nolite thesauriçare vobis thesauros in terra, ubi erugo et tinea demolitur, et ubi fures effodiunt et furantur. Thesauriçate autem vobis thesauros in celo, ubi neque erugo neque tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt nec fu-

Sallitantes ne Adams. Crossica,

rantur, cepit elemosinas largas facere et thesaurum suum cotidie pauperibus larga manu tribuere. Quod etiam Ecclesiasticus docet XXIX: Perde pecuniam propter fratrem et amicum, et non abscondas illam subter lapidem in perditionem. Pone thesaurum tuum in preceptis altissimi, et proderit tibi magis quam aurum. Cumque hoc faceret, ceperunt pauperes ex diversis partibus supervenire, et thesaurus deficere, quia, ut dicit sapiens Eccle. V: Ubi multe sunt opes, multi ct qui comedunt eas, et Prover. XIII: Substantia festinata minuetur; que autem paulatim colligitur manu multiplicabitur. Cepit igitur rex cogitare et sollicitus esse, quid post hec daret pauperibus, non solum pro honore suo conservando, verum etiam pro pauperum inopia sublevanda. Et dum talibus cogitationibus sollicitaretur cor suum, quadam die dixit militi secretario suo: 'Egrediamur nos duo tantum ad aliquem locum, ubi spaciemur'. Cumque essent in nemore iuxta fontem, cepit rex cum milite suo de hac materia habere sermonem, iuxta illud Prover. XXV: Causam tuam tracta cum amico tuo, et secretum extraneo non reveles. Post hec accidit regi modicus somnus, et volens aliquantulum dormire rogavit militem, ut diligenter custodiret eum, donec dormiret. Et dum dormiret rex, prospexit miles et vidit quod bestiola quedam pulcherrima valde ex ore regis exibat, que totum corpus regium cum osculata fuisset, rivum fontis conabatur transire, sed non poterat. Quod attendens miles posuit super rivulum spatam evaginatam, et transivit bestiola et ivit ad quendam montem, qui prope nemus erat, et tetigit in aliquibus locis, et postea venit ad rivulum fontis volens transire. Sed miles removerat ensem, et angustiabatur bestiola. Considerans hoc miles posuit spatam, et transivit bestiola et per os ingressa est regium corpus, unde fuerat prius egressa; et excitatus est rex et somnium suum, quod viderat, cepit narrare: 'Visum fuit michi', ait, quod, cum dormirem, anima mea exiret de corpore, et cum vellet quendam fluvium transire et non posset, quia pons non erat ibi, cepit angustiari. Et ecce subito quidam miles de spata sua pontem fecit, et transivit anima mea et ivit ad quendam montem, in quo invenit magnum thesaurum argenti et auri

et lapidum pretiosorum, et postea rediit, ut flumen transiret, et angustiabatur iterum, quia pons erat inde amotus Et miles sua benignitate et curialitate iterum fecit de spata pontem, et transivit anima mea et ingressa est corpus meum, et statim fui excitatus'. Audiens hec miles cepit regi referre, quomodo oculata fide hec omnia viderat. Miserunt igitur et habuerunt multa plaustra et multos homines, qui foderent, et invenerunt thesauros copiosos in argento et auro et lapidibus pretiosis, quos rex et pauperibus dedit et sibi retinuit. Adimpletum est isti regi quod Dominus promittit Ys. XLV: Dabo tibi thesauros absconditos et archana secretorum, ut scias, quia ego Dominus. Multa alia exempla scio de hac materia, sed quantum ad presens sufficit hoc dixisse.

Quod in quadam visione filius Dei loquebatur cum quodam fratre de pulchra materia et cum auctoritatibus sacre Scripture.

Igitur in visione mea Domino meo dixi: 'Quid est, Domine, quod Apostolus Paulus in prima ad Cor. IIII. dicit: Usque in hanc horam et esurimus et sitimus et nudi sumus, et in secunda dicit XI, quod fuit in fame et siti, in ieiuniis multis, in frigore et nuditate, Apostoli autem tui tempore passionis a te requisiti: Quando misi vos sine saculo et pera et calciamentis, numquid aliquid defuit vobis, responderunt et dixerunt: « Nichil »? Luc. XXII '. Et respondit Dominus et ait: 'Quod dixit Paulus Apostolus, verum dixit. Quod autem dixerunt discipuli mei in cena, similiter verum dixerunt; non quin aliquando penuriam sustinuerint, presertim cum de me scriptum sit Io. IIII: Iesus autem fatigatus ex itinere sedebat sic super fontem. Hora autem erat quasi sexta. Discipuli enim eius abierant in civitatem, ut cibos emerent; sed pro tanto verificatur verbum eorum, cum dixerunt « nichil », quia auctoritatem habebant victualia accipiendi et potestatem miracula faciendi'. De primo dicit Apostolus prima ad Cor. IX, quod Dominus ordinavit his qui Evangelium annuntiant de Evangelio vivere. Item supra eodem capitulo: Si nos vobis spiritualia seminavimus, non est magnum.

si carnalia vestra metamus. Unde propheta: Sumile psalmum et date tympanum. Ubi dicit glosa: Sumite spiritualia et date temporalia. Item Apostolus ad Ro. XV: Si spiritalium eorum participes facti sunt gentiles, debent et in carnalibus ministrare eis. Item Mar. VI. habetur quod, quando Dominus misit XII ad predicandum, precepit eis, ne quid tollerent in via nisi virgam tantum; que ponitur pro auctoritate sumendi victualia. De secundo habetur Io. XIIII: Amen, amen dico vobis, qui credit in me, opera, que ego facio, et ipse faciet, et maiora horum faciet, quia ego ad patrem vado et cet. Tertio modo verificatur verbum discipulorum, cum dixerunt quod nichil defuit eis, quia Christum habendo habebant omnia. Unde Apostolus in secunda ad Cor. VI: Tanguam nichil habentes et omnia possidentes, et ad Phili. IIII: Habeo omnia et abundo. Ideo dicit sapiens Prover. XIII: Est quasi dives, cum nichil habeat; et est quasi pauper, cum in multis divitiis sit. Hinc poeta ait: with the same Ars, existing author regal at the sure

## Nobilitat viles frons generosa dapes.

Vere igitur discipuli habendo Christum habebant omnia, quia Christus Deus est, et de Deo dicit Apostolus I. Cor. XV, quod erit omnia in omnibus. Hinc dicturi sunt damnandi in die judiții conquerendo, quod sua culpa Deum perdiderunt, Tobie X: Omnia simul in te uno habentes, te non debuimus dimittere a nobis. Item in visione mea iterum dixi domino meo Iesu Christo: Domine, Iudei, qui inter Christianos degunt, gramaticam nostram et Latinam scripturam adiscunt, non ut te diligant et in te credant, sed ut tibi detrahant et nobis Christianis insultent, qui te adoramus crucifixum pro nobis, et dicunt illud Ys. XLV: Nescierunt qui levant signum sculpture sue, et rogant Deum non salvantem. Item opponunt nobis hoc modo: «Aut Christus vester iustus fuit aut iniustus. Quod autem iniustus fuerit, patet ex verbis patrum nostrorum, qui Pylato dixerunt Io. XVIII: Si non esset hic malefactor, non tibi tradidissemus eum. Deus autem noster in lege, quam dedit nobis, sic precepit

Iudaico populo Exo. XXII: Maleficos non patieris vivere ». Igitur dicunt ipsi: «Si filius Marie mortuus est ex culpa sua, sibi imputetur. Et quod ex culpa sua mortuus sit, patet ex hoc, quod parentes nostri Pylato dixerunt Luc. XXIII: Hunc invenimus subvertentem gentem nostram et prohibentem tributa dari Cesari et dicentem se Christum regem esse». Item quod non fuerit iustus, adhuc ostendimus ex eo quod dicit propheta: Iunior fui, etenim senui, et non vidi iustum derelictum nec semen eius querens panem. Christus autem vester, cum moreretur in cruce, clamavit se derelictum, dicens Mat. XXVII: Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me. Vos autem semen Christi estis, qui a Christo dicimini Christiani, et cotidie mendicatis. Igitur aut propheta verum dixit, aut Christus vester non fuit iustus, qui clamavit se derelictum'. Respondit Dominus et dixit michi: 'Fili dilecte, Iudei non diligunt me, sed semper michi et amicis meis insidiantur et inimicantur, ut impleatur sermo, qui in lege eorum scriptus est, quia odio habuerunt me gratis, Io. XV. De Iudeis autem multum possum conqueri, quia multa opprobria dixerunt michi, iuxta verbum quod scriptum est: Opprobria exprobrantium tibi ceciderunt super me. Ideo de eis dicit propheta: Veniat mors super illos, et descendant in infernum viventes. Quoniam non intellexerunt opera Domini; et in opera manuum eius destrues illos et non edificabis eos. Quare? Quia obliti sunt Deum, qui salvavit eos, qui fecit magnalia in Egypto, mirabilia in terra Cham, terribilia in mari Rubro. Non sunt recordati manus eius die, qua redemit eos de manu tribulantis. Ideo, dilecte fili, de Iudeis optime dixit Apostolus meus Paulus in prima ad Thessalo. II, quod Iudei dominum occiderunt Iesum et prophetas et nos persecuti sunt, et Deo non placent et omnibus hominibus adversantur, prohibentes nos gentibus loqui, ut salve fiant, ut impleant peccata sua semper. Pervenit enim ira Dei super illos usque in finem. Quod autem Iudei querunt de me, utrum iustus sim necne, satis legerunt. Unde Iere. XII: Iustus quidem tu es, Domine. Et propheta: Iustus Dominus et iustitiam dilexit; equitatem vidit vultus eius. Et iterum: Iustus es, Domine, et rectum iuditium tuum'. Et

respondi et dixi: 'Domine, istas auctoritates intelligunt Iudei de Deo, qui legem Moysi dedit, et non de filio Marie, quem occiderunt suspendentes in ligno'. Et Dominus dixit: 'Et tu non legisti a me dictum: Ego et pater unum sumus, et omnia que habet pater mea sunt?'. Et respondi et dixi: 'Domine, legi et bene legi, sed Iudei nolunt credere tibi. Dic ergo apertius, ut vincantur et confundantur. De te enim scriptum est: Iustificeris, Domine, in sermonibus tuis, et vincas, cum iudicaris'. Et ait Dominus: 'Ysaias de me scripsit LVII: Iustus perit, et nemo est qui recogitet in corde suo; et viri misericordie colliguntur, quia non est qui intelligat. A facie enim malicie collectus est iustus. Centurio quoque de me dixit Luc. XXIII: Vere hic homo iustus erat. Et Iacobus ait ultimo: In die occisionis adduxistis et occidistis iustum, et non restitit vobis. Unde sapiens in Proverbiis ait XI: Si iustus in terra recipit, quanto magis impius et peccator? A me quoque dictum est Luc. XXIII: Si in viridi ligno hec faciunt, in arido quid fiet? Quod autem dicunt Iudei, quod clamavi me derelictum, verum dicunt, quia dereliquit me pater, ut ab eis occiderer. Unde Iob dicit XVI: Conclusit me Deus apud iniquum - scilicet Pylatum - et manibus impiorum me tradidit, scilicet Iudeorum. Et Lucas in Actibus dicit IIII: Convenerunt enim vere in civitate ista adversus sanctum puerum tuum Iesum, quem unxisti, Herodes et Pontius Pylatus cum gentibus et populis Israel facere que manus tua et consilium tuum decreverunt fieri. Quod autem non dereliquerit me pater, testatur propheta, qui in persona mea loquens ait: Quoniam non derelinques animam meam in inferno nec dabis sanctum tuum videre corruptionem. Ysaias quoque ait LIIII: Ad punctum in modico dereliqui te, et in miserationibus magnis congregabo te. In momento indignationis abscondi faciem meam parumper a te, et in misericordia sempiterna misertus sum tui, dixit redemptor tuus Dominus. Fui itaque derelictus a patre ad tempus, quia manibus impiorum, scilicet Iudeorum, traditus, ut me pro salute mundi occiderent, et non fui derelictus, quia tertia die me resuscitavit a mortuis. Et ita verbum propheticum verum manet, quia non vidit David iustum derelictum. Nec etiam vidit semen eius querens panem, secundum suum intellectum.

Quod duo sunt genera paupertatis.

Duo enim sunt genera paupertatis: unum est voluntarium, et hoc est perfectorum, qui suis divitiis venditis et datis pauperibus nichil in hoc mundo possidere volunt, cognoscentes verum esse quod dicit Apostolus I Timo. VI: Nichil intulimus in hunc mundum: haud dubium, quia nec auferre quid possumus. Habentes ergo alimenta et quibus tegamur, his contenti simus. Non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus, Hebre. ultimo. Isti sunt pauperes qui a me commendati fuerunt Mat. V: Beati pauperes spiritu -- id est humiles et voluntarie mendicantes —, quoniam ipsorum est regnum celorum. Isti sunt pauperes, de quibus dixit Ys. XXIX: Pauperes homines in sancto Israel exultabunt. Vere isti sunt semen Christi, de quo propheta ait: Potens in terra erit semen eius, generatio rectorum benedicetur. De istis Ys. ait LXI: Omnes qui viderint eos cognoscent eos, quia isti sunt semen, cui benedixit Dominus. In quo qui benedictus est super terram, benedicetur in Deo. Amen'. Porro secundum genus paupertatis est illorum, qui habent paupertatem necessariam et inevitabilem, qui velint nolint, eos mendicare oportet ex defectu, quem habent, temporalium rerum. Isti sunt pauperes mundi, de quibus Dominus dixit Mat. 26: Semper pauperes habebitis vobiscum, me autem non semper habebitis. De istorum paupertate locutus fuit Dominus ad Helv I Reg. II: Futurum est autem, ut, quicumque remanserit in domo tua, veniat, ut oretur pro eo, et offerat nummum argenteum et tortam panis, dicatque: Dimitte me, obsecro, ad unam partem sacerdotalem, ut comedam bucellam panis. Item hanc paupertatem mundanam et non voluntariam imprecatur David Ioab II Reg. 3: Non deficiat de domo Ioab fluxum seminis sustinens et leprosus, tenens fusum et cadens gladio et indigens pane. Et sic Iudeorum questio plenarie est soluta, et eius occasione multa bona dicta,

Positio magistri Guillielmi de Sancto Amore contra religiosos mendicantes.

Visio igitur, quam supra posuimus, vera fuit, non habens aliquam falsitatem; sed aliqua verba addidimus ad eamdem materiam pertinentia occasione magistri Guillielmi de Sancto Amore, qui fecit libellum, quem papa Alexander quartus destruxit et reprobavit, quia in eo dicebat quod omnes religiosi et verbum Dei predicantes, de elemosinis vivendo salvari non possent. Postquam ergo predictam habui visionem, usque adeo fui confortatus in Christo, ut, cum veniebant ad me a patre meo missi ystriones vel milites qui dicuntur de curia, ut cor meum removerent a Deo, tantum curabam de verbis eorum quantum de quinta rota plaustri. Quadam die venit ad me quidam et dixit michi: 'Salutat vos pater vester, et hoc dioit mater vestra: Una die vult vos videre, altera si moritur, de morte parum curat'. Et credidit se dixisse verbum valde motivum, ut cor meum perverteret. Cui cum ira dixi: 'Discede a me, miser! quia plus te non audiam. Pater meus Amorreus, mater mea Cethea'. Et recessit confusus, et ultra non comparuit.

Quo anno Parma rebellavit imperio, que MCCXLVII ab imperatore recessit.

Finitis igitur octo annis in Tuscia veni ad provintiam Bononiensem, in qua receptus fueram, et factus sum ex ea. Cumque habitarem in conventu Cremone, et imperator Fridericus iam ab imperio depositus esset Taurini, ut iret Lugdunum ad capiendum papam cum cardinalibus, prout credebatur, et filius eius rex Hencius cum Cremonensibus esset in obsidione Quinçani Brixiensium castri, civitas mea Parma, id est ex qua natus eram, rebellavit imperio et fuit totaliter cum Ecclesia, anno Domini MCCXLVII die dominico XVI intrante mense Iunii. Et tunc veni et habitavi in civitate Parmensi, in qua erat Gregorius de Monte-longo legatus, qui postea multis annis Aquilegiensem rexit Ecclesiam. Et eodem anno, cum esset obsessa civitas mea a Friderico deposito, ivi Lugdunum et in

festo omnium sanctorum perveni illuc; et statim papa misit pro me et familiariter locutus est mecum in camera sua. Siquidem a recessu meo de Parma usque ad illum diem nec nuntium viderat nec litteras receperat aliquas. Et multas gratias contulit michi, id est petitiones meas exaudivit, quia curialis homo erat valde et liberalis.

Nunc de parentela mea quod superest prosequamur. Quartus patris mei filius, natus ex concubina Rechelda, magister Iohannes est dictus. Hic fuit pulcher homo et magnus bellator. Hic voluntarie exivit de Parma et parti imperatoris adhesit. Sed penitentia ductus ivit ad Sanctum Iacobum. Cumque inde rediret, voluntarie remansit Tolose. Et factus ibi civis accepit uxorem, ex qua filios et filias genuit. Post hec decidit in lectum et mortuus est, cum fratribus confessus et in loco fratrum Minorum de Tholosa sepultus. Hic in tantum curialis fuit et liberalis, ut omnibus Ytalicis libenter subveniret. Ducebat enim eos ad domum suam et optime pascebat, maxime autem pauperes, notos et peregrinos. Qui cum redibant, hec michi referebant. Porro pater meus tres genuit filias, pulchras dominas et nobiliter maritatas. Quarum prima fuit domina Maria. Secunda domina Karacosa. Hec post mortem viri sui intravit monasterium Parmense Ordinis sancte Clare, et post plures annos assumpsit aliquas sorores Parmensis monasterii et duxit eas ad civitatem Reginam, in qua prius non erant sorores Ordinis sancte Clare, et fuit earum priorissa. Postea fecit se absolvi et rediit ad monasterium Parmense, in quo laudabiliter vitam suam finivit. Hec fuit amabilis domina, sapiens, honesta et gratiosa tam Deo quam hominibus. Cuius anima requiescat in pace! Tertia soror mea fuit domina Egidia, ex qua nati sunt filii IIII, quos mors de mundo tulit preter primum, qui dictus est Andreas de Puçulesio et fuit magnus legista. Mater patris mei, que fuit avia mea, domina Enmengarda est dicta. Hec fuit sapiens domina, et centum annos habebat, quando ultimum diem clausit. Cum ea habitavi XV annis in domo patris mei. Quociens docuit me, ut vitarem malam societatem et bonam assumerem, et quod essem sapiens et morigeratus

et bonus, tociens benedicatur ipsa a Deo! Fecit enim hoc frequenter. In sepulchro supra memorato sepulta fuit. Erat enim commune nobis et illis de casali nostro. Porro pater meus proprium habuit monumentum et novum, in quo nondum quisquam positus fuerat, in platea Veteri ante baptisterii ianuam, eo quod primum monumentum totaliter plenum erat. Soror patris mei domina Ghisla fuit; ex qua maritata nate sunt due filie, Grisopola et Vilana, optime cantatrices. Pater istarum domnus Martinus Octolini de Stephanis fuit solatiosus homo, suavis et iocundus, libenter bibens vinum, maximus cantator cum instrumentis musicis, non tamen ioculator. Hic aliquando in Cremona trufavit et decepit magistrum Girardum Patecclum, qui fecit librum de Tediis; sed bene fuit dignus, promeruerat enim, ut sibi sic accideret. Mater fratris Guidonis, fratris mei, domina Ghisla de Marsiliis fuit, qui fuerunt antiquitus nobiles homines et potentes in civitate Parmensi, et habitant in inferiori parte platee Veteris iuxta palatium episcopi; quorum maximam multitudinem vidi; et induebantur scarulaticis indumentis aliqui eorum, maxime autem iudices. Attinebant autem etiam michi ex parte matris mee, que fuit filia domni Gerardi de Cassio, qui fuit pulcher senex et, ut puto, centenarius obiit, sepultus in Ecclesia sancti Petri. Et habuit tres filios, scilicet domnum Gerardum, qui fecit librum de dictamine. Fuit enim magnus dictator nobilioris stili; et domnum Bernardum, qui fuit homo illiteratus et simplex et purus; et domnum Hugonem, qui fuit litteratus homo, iudex et assessor, homo magni solatii, et qui semper ibat cum potestatibus, ut esset advocatus eorum, Hic habuit filium, qui in Ordine fratrum Minorum fuit sacerdos et predicator et litteratus homo, honestus, morigeratus et bonus religiosus; dictus est frater Iacobus de Cassio. In Sicilia obiit, ut puto, in civitate Messana. Porro mater mea dicta est domina Inmelda, humilis domina et Deo devota, multum ieiunans et libenter pauperibus elemosinas faciens. Nunquam fuit visa irata, nunquam aliquam suam famulam manu sua percussit. Semper volebat tenere in veme amore Dei aliquam pauperculam mulierem de montanis, ut yemaret secum, cui

victum et vestimenta prebebat, et nichilominus habebat pedissequas, que faciebant servitia domus. Pro hac papa Innocentius dedit michi litteras apud Lugdunum, ut esset Ordinis sancte Clare; dedit et alia vice fratri Guidoni, fratri meo, quando a Parmensibus fuit missus ad papam. Ad monasterium illarum dominarum Ordinis sancte Clare iacet sepulta. Cuius anima per misericordiam Dei requiescat in pace! Amen. Avia mea materna, scilicet mater matris mee, dicta est domina Maria, pulchra domina et carnosa, soror domni Aicardi, Hugonis, Aimerici, qui fuerunt in Parma iudices, homines divites et potentes. Et iuxta Ecclesiam sancti Georgii habitant.

Ut autem ad superiora redeam, Bernardus Oliverii et Rolandus Oliverii de Adam, qui fuerunt duo germani fratres, quorum mater fuit domina Vitella, quam centenariam vidi, duas sorores habuerunt, pulchras dominas et sapientes, ut vidi oculis meis: quarum una dicta est domina Iacoba, quam domnus Guido de Pecorariis uxorem habuit, sed filii ex ea nati non sunt. Altera dicta est domina Karacosa, quam domnus Naimerius de Paniçariis uxorem habuit, et genuit ex ea filium Gerardum, qui multos filios et filias habuit. Quorum primus frater Iacobus Ultramarinus, pro eo quod in ultramarinis partibus stetit multis annis. Hic fuit filius consobrini mei et in Ordine fratrum Minorum fuit valens homo, sacerdos et predicator et litteratus valde. Optime scivit Arabicum, id est Saracenicum, et optime Gallicam linguam. In regimine prelationis valens homo fuit, honestus et bonus et sanctus; Mutine obiit, in loco fratrum Minorum sepultus. Alter frater istius Bernardus est dictus. De aliis non curo. Soror istorum prima domina Avança, pulcherrima domina ex qua nata est filia, que in Ordine sancte Clare Parmensis monasterii soror Karacosa vocatur, honesta domina et Deo devota. Secunda soror supradictorum fratrum domina Cisa fuit, duabus vicibus maritata, ex qua filie et filii nati sunt. Tertia soror supradictorum fratrum soror Maria est dicta, pulcra domina, sapiens et honesta, que in monasterio Immolensi Ordinis sancte Clare ultimum diem clausit. Porro de casali meo in monasterio sancti Benedicti inter Padum et

Larionem, in quo comitissa Matildis est sepulta, et est in episcopato Mantuano, fuit domnus Villanus, sacerdos et sanctus homo et persona sollemnis. In monasterio vero de Bersello fuit domnus Conradus, filius domni Bernardi, filii domni Leonardi, filii domni Bernardi iudicis, a quo inchoavimus, qui mortuus est in bello. Cuius uxor pulcherrima domina Karacosa, prudentissima et sagacissima valde, que optime rexit domum suam post mortem viri sui. Hec nata fuit de Çapironibus. Porro ego frater Salimbene et frater Guido de Adam domum nostram destruximus in masculis et feminis religionem intrando, ut eam in celis edificare possemus. Quod nobis prestare dignetur qui cum patre et Spiritu Sancto vivit et regnat in secula seculorum! Amen.

Ecce genealogiam parentele mee preter intentionem meam descripsi, et multos dimisi et multas causa brevitatis tam antiquos quam modernos, quos non descripsi. Ex quo autem inchoaveram eam, visum fuit michi eam congruum esse perficere propter quinque (rationes). Primo, quia soror Agnes, neptis mea, que est in monasterio Parmensi Ordinis sancte Clare, in quo se amore Christi reclusit, dum adhuc parvula esset, rogavit me, ut eam describerem occasione avie sue paterne, cuius notitiam habere non poterat, quatinus ex hac genealogia docta cognoscat tam ex parte patris quam ex parte matris, ex quibus parentibus genita sit. Et iam habet ex genealogia descripta, quod ex parte patris processit ex parentela illorum qui dicti sunt de Adam, qui antiquitus Grenones dicebantur. Ex parte vero matris ex Barrattis processit, qui in duo casalia dividuntur. Nam sunt Baratti qui dicuntur Nigri, et isti partem imperialem tenuerunt. Et sunt Baratti qui Rubei appellantur, et isti partem Ecclesie semper tenuerunt ex quibus soror Agnes processit, ut superius demonstravi. Omnes isti Baratti, tam Nigri quam Rubei, ex uno cippo sive ex una radice progeniti sunt ex duabus dominabus, quarum una dicta est Baratina, alia Ghibertina, de quibus abundantius supra posuimus. Porro secunda ratio genealogie descripte fuit, ut cognoscat soror Agnes, pro quibus debeat Deum rogare, quia Apostolus in prima epistola ad Timotheum dicit V. capitulo: Si quis autem suorum et maxime domesticorum curam non habet. fidem negavit et est infideli deterior. Et Apostolus Iacobus dicit V: Orate pro invicem, ut salvemini. Multum enim valet deprecatio iusti assidua. Tertia ratio fuit antiquorum consuetudo, qui genealogias suas describebant. Unde dicitur in libro Neemie VII de quibusdam, quod eiecti sunt de sacerdotio, eo quod scripturam genealogie sue invenire non possent. Quarta ratio fuit, quia occasione istius genealogie, quam descripsi, aliqua bona et utilia dixi, que non dixissem. Ouinta et ultima ratio fuit, ut ostendatur verbum Apostoli Iacobi verum esse. Dicit enim Iacobi IIII: Que est enim vita vestra? Vapor est ad modicum parens, et deinceps exterminabitur. Quod demonstrari potest in multis, quos diebus nostris mors de medio tulit. Nam infra spatium LX annorum omnes, quos in genealogia parentele mee posui, vidi preter eorum paucos. Non enim vidi Adam de Grenonibus, qui fuit pater avi mei paterni, nec vidi duos filios eius, scilicet Oliverium et Iohannem de Adam, qui avus meus fuit, nec Adaminum filium eius, qui fuit frater patris mei et vir militaris, sicut et Enblavatus et Rolandus Oliverii; nec vidi monachum Sancti Benedicti. Omnes alios, quos nominavi, et alias vidi, et recesserunt a nobis et in mundo non sunt. Et impleri videmus cotidie verbum illius sapientissime mulieris, que locuta est cum David, quando patrem cum filio pacificare volebat, in figura mulieris illius, scilicet beate Virginis, que mulier sapientissima fuit, que dedit illum, per quem reconciliati sumus Deo per mortem filii eius, ut dicit Apostolus ad Ro. V. Ait enim mulier illa loquens ad David II Reg. XIIII: Omnes morimur et quasi aque dilabimur in terram, que non revertentur, nec vult Deus perire animam. Ideo faciendum est quod Ecclesiasticus docet XIIII: Ante obitum tuum operare iustitiam, quoniam non est apud inferos invenire cibum. Omnis caro sicut fenum veterascet et sicut folium fructificans in arbore viridi. Alia generantur, et alia deiciuntur: sic generatio carnis et sanguinis omnino finitur, et alia nascitur. Item Eccle. I: Generatio preterit et generatio advenit, terra vero in eternum stat.

Item Iob XIIII: Breves dies hominis sunt, numerus mensium eius apud te est. Constituisti terminos eius, qui preteriri non poterunt. Item Iob XVI: Ecce enim breves anni transeunt, et semitam, per quam non revertar, ambulo, Item Iob XIII: Homo natus de muliere brevi vivens tempore, repletus multis miseriis. Qui quasi flos egreditur et conteritur, et fugit velut umbra et nunguam in eodem statu permanet. Item primo Paralipo, ultimo dixit David, cum presente Deo loqueretur: Dies nostri quasi umbra super terram, et nulla est mora. Quocirca faciendum est quod docet Scriptura, Ait enim Apostolus ad Gala. VI: Ergo, dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei. Hinc dicitur primo Macha. XII quod, quando Ionathas vidit, quod tempus eum iuvat, fecit facta sua. Et hoc quidem sapienter, quia sicut dicitur Apoc, X, angelus, quem vidit Iohannes stare supra mare et supra terram, levavit manum suam ad celum et iuravit per viventem in secula seculorum, qui creavit celum et ea que in illo sunt et terram et que in ea sunt et mare et que in eo sunt; quia tempus amplius non erit. Ergo faciendum est quod docet sapiens Eccle, IX: Ouodcumque potest facere manus tua, instanter operare; quia nec opus nec ratio nec scientia nec sapientia erunt apud inferos, quo tu properas. Sed quidam multum stultizant dicentes, quod tempus iuventutis volunt habere sibi, ut illud in vanitatibus suis expendant, tempus autem senectutis volunt dare Deo, cum dicat Scriptura Iob XXXII: Nescio, quamdiu subsistam, et si post modicum tollat me factor meus. Dicit enim Ecclesiastes IX: Nemo est qui semper vivat et qui huius rei habeat fidutiam. Ideo utile consilium dat Ecclesiastes XII dicens: Memento creatoris tui in diebus iuventutis tue, antequam veniat tempus afflictionis, et apropinguent anni, de guibus dicas: Non michi placent. Quare in diebus iuventutis tue? Quia bonum est viro, cum portaverit iugum ab adolescentia sua, Iere. in Trenis III. Item quia que in iuventute tua non congregasti, quomodo invenies in senectute tua? Eccli. XXV. Ideo docet Ecclesiastes XI: Mane semina semen tuum, et vespere ne cesset manus tua, quia nescis quod magis oriatur, hoc aut illud; et si utrumque simul, melius

erit. Item aliqui sunt, qui totum tempus vite sue, tam senectutis quam iuventutis, expendunt in vanitatibus suis. Que est magna stultitia, cum Zacharias dicat Luc. I: Serviamus illi, scilicet Deo, in sanctitate et iustitia coram ipso omnibus diebus nostris. Unde sapiens docet Prover. XII: Qui operatur terram suam, saciabitur panibus; qui autem sectatur ocium, stultissimus est. Item Prover. XX: Propter frigus piger arare noluit, mendicabit ergo estate, et non dabitur ei. Tempus frigoris appellat sapiens tempus presentis vite, tempus estatis tempus iocunditatis eterne.

[Quod quandoque tota casalia destruuntur.]

Quantum autem ad materiam supradictam, notandum est quod aliquando tota una domus propter peccatum deleta est de casali suo, ut patet in Achor sive Achan, qui fuit de tribu Iuda, qui propter peccatum furti lapidatus fuit cum tota familia sua, ut habetur Iosue VII. Unde sapiens in Prover. XIIII: Miseros facit populos peccatum. Ideo dicit Apostolus ad Ephe. IIII: Qui furabatur, iam non furetur, magis autem laboret operando manibus suis quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. Item: aliquando totum unum casale propter peccatum deletum fuit de progenie sua, ut patet in Chaym, qui Abel fratrem suum interfecit, cuius generatio tota periit in diluvio. Ideo dicit Iudas cano(nica) II: Veh illis qui via Caym abierunt. Patet etiam hoc ipsum in tribus regibus Israel, quibus comminatus est Dominus, quod deleret omnem domum eorum propter peccatum ydolatrie, usque ad mingentem ad parietem. Quorum primus fuit Ieroboam filius Nabath, qui peccare fecit Israel. De quo habetur III Reg. XIIII et XV. Et de quo Ecclesiasticus dicit XLVII. Secundus fuit Baasa, qui similia operatus est et similia passus. De quo habetur III Reg. XVI. Tertius fuit Ahab, cuius Iezabel fuit uxor. De quo habetur III Reg. XXI. In isto impleta est Scriptura Eccli. XIX, qui dicit: Extolletur in exemplum maius, et tolletur de numero anima eius; quia ad Baasan solummodo dictum fuit: Faciam domum tuam sicut domum Ieroboam filii Nabath, III Reg. XVI. Ad istum

autem dictum fuit: Dabo domum tuam sicut domum Iheroboam filii Nabath et sicut domum Baasa filii Ahia, III Reg. XXI. Peccatum ydolatrie fuit peccatum istorum trium regum. Ideo dicit beatus Iohannes prima canonica ultimo: Filioli, custodite vos a simulacris. Ieremias etiam in epistola sua sic ait: Scientes itaque, quia non sunt dii, ne timueritis eos. Item Iere. X: Sic ergo dicetis eis: Dii, qui celos et terram non fecerunt, pereant de terra et de his que sub celis sunt. Item Iere. in fine epistole sue: Melior est homo iustus, qui non habet simulacra, nam erit longe ad obprobriis. Quod patet in tribus sociis Danielis, de quibus habetur Dan. III: Et erumpens Nabuchodonosor ait: ' Benedictus Deus eorum, Sydrach videlicet, Misach et Abdenago, qui misit angelum suum et eruit servos suos, quia crediderunt in eum et verbum regis inmutaverunt et tradiderunt corpora sua, ne servirent et ne adorarent omnem deum excepto Deo suo. A me ergo positum est hoc decretum, ut omnis populus, tribus et lingua, quecumque locuta fuerit blasphemiam contra Deum Sydrach, Misach et Abdenago, dispereat, et domus eius vastetur. Neque enim est deus alius, qui ita possit salvare'. Audi quomodo est verum verbum sancti Basilii, scilicet quod inimicorum testimonia dignissima fide sunt. Aliquando non totum casale destruitur, sed remanet aliquis ad cumulum maioris tristitie, ut patet in Hely, cui comminatus est Dominus I Reg. II, quod pars magna domus eius moreretur, cum ad virilem etatem venerit. Quod impletum fuit, quando Saul fecit interfici sacerdotes Domini in Nobe a Doech Ydumeo. Qui fuerunt LXXXV viri vestiti ephoth lineo. De quibus habetur I Reg. XXII. Quod autem dixit Dominus loquens de Hely I Reg. III: Incipiam et complebo, verum dixit. Incepit enim, quando duo filii Hely uno die mortui sunt in bello, ut habetur I Reg. 4. Sed complevit, quando Salomon amovit Abyathar a sacerdocio et posuit Sadoch pro eo, ut habetur III Reg. II. Hoc autem accidit Hely sacerdoti magno eo quod noverat indigne agere filios suos et non corripuit eos, ut habetur I Reg. III. Amat igitur Deus iustitiam, amat correctionem, quia iustus Dominus iustitiam dilexit. Hinc est quod, quia principes Israel

populum sibi commissum non correxerunt, iratus Dominus ait ad Moysen: 'Tolle cunctos principes populi et suspende eos contra solem in patibulis, ut avertatur furor meus ab Israel', Numeri XXV. Item: aliquando removetur potior de casali propter offensam et culpam, quam in Deum commisit. Ut patet in Iechonia, de quo ait Dominus Iere. XXII: Vivo ego, dicit Dominus, quia, si fuerit Iechonias filius Ioachym regis Iuda anulus in manu dextera mea, inde evellam eum. Et infra in fine capituli: Terra, terra, terra, audi sermonem Domini! Hec dicit Dominus: scribe virum istum sterilem, virum qui in diebus suis non prosperabitur. Nec enim erit de semine eius vir, qui sedeat super solium David et potestatem habeat ultra in Iuda. Hinc Hely ait I Reg. II: Si peccaverit vir in virum, placari ei potest Deus. Si autem in Deum peccaverit vir, quis orabit pro eo?

Aperiamus, cur ista premisimus. Vidi diebus meis multa casalia destructa in diversis partibus mundi. Et ne longe petatur exemplum, in civitate Parmensi casale illorum de Cassio, ex quibus mater mea processit, quantum ad masculos totaliter est deletum. Casale illorum de Paganis, quos vidi nobiles homines, divites et potentes, totaliter est destructum. Similiter casale illorum de Stephanis, quos in magna multitudine vidi divites homines et potentes, totaliter avolavit. Quorum exemplo tria nobis consideranda occurrunt. Primum, quod Scriptura impletur que dicit Iob XXXIIII: Conteret multos et innumerabiles et stare faciet alios pro eis. Item Baruch III: Exterminati sunt et ad inferos descenderunt, et alii loco eorum surrexerunt. Item Iob XII: Multiplicat gentes et perdit eas, et subversas in integrum restituit. Quod accidit beato Iob, qui habuit multiplicatos VII filios et tres filias, sed perdidit eos diabolo procurante et Deo permittente, ut habetur Iob I. Sed subversas istas gentes in integrum restituit, quando fuerunt ei VII filii et filie tres, ut habetur Iob ultimo. Secundum quod nobis considerandum occurrit est, quia potius nos ibimus ad defunctos, quam ipsi reverantur ad nos, sicut dixit David II Reg. XII, cum de mortuo filio loqueretur: Ego vadam magis ad eum, ille vero non revertetur ad me. Item lob VII: Sicut consumitur

nubes et pertransit, sic qui descenderit ad inferos: non ascendet nec revertetur ultra in domum suam, neque cognoscet eum amplius locus eius. Ideo dicit Iere. XXII: Plangite eum qui egreditur, quia non revertetur ultra nec videbit terram nativitatis sue. Ideo dicit Iob XIIII: Homo, cum dormierit, non resurget. Donec atteratur celum, non evigilabit neque consurget de somno suo. Tertium quod nobis considerandum occurrit est, ut, dum tempus habemus, circa salutem nostram solliciti simus, ne nobis contingat dicere quod dicturi sunt illi, de quibus habetur Iere. VIII: Transiit messis, finita est estas, et nos salvati non sumus. De qua materia supra sufficienter posuimus. Nunc ad ordinem et cursum hystorie et narrationis nostre redeamus et ubi dimisimus inchoemus. Diximus enim supra, quod

Anno dominice incarnationis MCCXXIX Bononienses obsederunt in mense Augusti castrum Sancti Cesarii et ipsum ceperunt, videntibus Mutinensibus, Parmensibus et Cremonensibus, qui ibi erant cum exercitibus suis. Et fuit maximum prelium quadam nocte inter eos et Bononienses, et manganelle fuerunt Bononiensibus violenter ablate; quarum magnam multitudinem, cum adhuc essem puerulus, vidi in platea Veteri civitatis Parme, iuxta baptisterium et episcopium et maioris Ecclesie frontispicium. Et pugnatum est acriter in illo bello, et fuit mortalitas maxima hominum, peditum et militum ex utraque parte. Et ingravatum est bellum contra Bononienses. Et Bononienses affecti labore et tedio hostibus terga dederunt et fugerunt, carrocium suum et omnia que habebant dimittentes in campo. Et Mutinenses voluerunt carrocium Bononiensum tollere et secum in Mutinam ducere, sed Parmenses non permiserunt, dicentes quod non erat bonum facere inimicis suis quicquid mali poterant, et quod istud esset opprobrium indelebile et ad multa mala provocativum. Et crediderunt Parmensibus Mutinenses tamquam amicis et coadiutoribus suis et dimiserunt illud in Plumatio Bononiensium castro, et reversi sunt omnes ad civitates suas. Sciendum autem quod cum Bononiensibus in isto exercitu et conflictu, quem cum Mutinensibus et Parmensibus et Cremonensibus habuerunt, fuerunt

Mediolanenses, Placentini et Brixienses et tota Romagnola. Sane in isto exercitu domnus Paganus Alberti Egydii de Paganis de Parma, qui erat potestas Mutine, fecit Henricum filium suum militem et dixit ei: 'Vade, agredere hostes et pugna viriliter!'. Fecit quod dixit, et statim fuit lancea perforatus. Et egrediebatur sanguis de corpore suo sicut mustum de dolio remota clausura, et post paululum expiravit. Audivit pater suus et dixit: 'Non curo, ex quo filius meus factus est miles, et ex quo viriliter pugnando occubuit'. Audivi hec omnia ab eo qui vidit.

De casali illorum de Sancto Vitale.

In prelio etiam supradicto, scilicet Sancte Marie in Strata, mortuus fuit domnus Çangarus de Sancto Vitale de Parma, qui fuit famosus et nominatus miles et fortis bellator. Mortuus est etiam in Cesariensi prelio domnus Guarinus de eodem casali, qui fuit similis Cangaro, miles fortis et doctus ad bellum. Hic fuit cognatus pape domni Innocentii quarti. Habuit enim sororem pape uxorem, ex qua genuit sex filios et filiam unam, quos omnes vidi, et fuerunt pulchri homines, fortes, carnosi et pingues. Ouorum primus dictus est domnus Hugo de Sancto Vitale. Secundus domnus Albertus canonicus maioris Ecclesie multis annis, postea dictus est electus Parmensis multis annis. Nunquam pervenit ad sacerdotium, quia noluit, sed diaconus mortuus est, nec fuit in episcopum consecratus. In ala maioris Ecclesie, ubi carrotium stare consueverat, post chorum canonicorum, ex parte loci fratrum Minorum sepultus est. Et domnus Opiço de Lavania, qui fuit Parmensis episcopus et barbanus Innocentii pape quarti, inferius est sepultus. Porro iste domnus Albertus electus Parmensis pulcher homo fuit et parum litteratus, sed honesta persona. Notus meus fuit et familiaris, et dixit michi quod pater meus sperabat procurare egressum meum de Ordine fratrum Minorum cum Innocentio papa, sed morte preventus non potuit. Cognoscebat enim papa Innocentius patrem meum, quia canonicus

fuerat Parmensis Ecclesie, et homo erat magne memorie, et pater meus prope maiorem Ecclesiam habitabat. Insuper filiam suam dominam Mariam maritaverat in domno Acone, consanguineo germano domni Guarini, cognati pape, et ideo sperabat cum nepotibus pape et cum familiaritate, quam cum eo habebat, quod papa me redderet patri meo, presertim cum alium filium non haberet. Quod papa non fecisset, ut puto. Forte ad solatium patris mei michi episcopatum dedisset vel aliquam dignitatem. Nam liberalis homo fuit valde, ut patet in regula fratrum Minorum, quam declaravit, et in aliis multis. Fratres Minores semper tenebat secum in magna quantitate, quibus etiam pulcrum locum fecit et pulchram Ecclesiam, in qua apud Lavaniam, que terra sua fuit, XXV fratres Minores semper tenere volebat, quibus providere volebat tam in libris quam in aliis necessariis. Sed fratres Minores noluerunt suscipere. Et sic papa aliis religiosis dedit. Hic apud Lugdunum in camera sua michi officium predicationis dedit et me ab omnibus peccatis meis absolvit et plures alias gratias contulit anno dominice incarnationis MCCXLVII. Hic abstulit episcopatum Parmensem fratri Bernardo de Vicio - qui fuit de Scotis et fecit Ordinem fratrum de Martorano; quem episcopatum habebat a Gregorio de Monte-longo Lombardie legato - et dedit isti Alberto nepoti suo. Multum enim dilexit propinquos suos papa Innocentius quartus. Et habuit tres sorores maritatas in Parma, ex quibus multi sunt nati nepotes, quos optime prebendavit, et iuxta propheticum dictum Syon in sanguinibus edificavit. Porro tertius filius domni Guarini Anselmus fuit pulcher homo, sed quantum ad arma valde ineptus, utpote qui in Romana curia cum cardinalibus erat nutritus, a quibus sacerdotum ocia et mores didicerat. Quartus fuit Guilielmus, qui erat, ut puto, XX annorum, quando obiit. Iuvenis multum conscientiatus, volebat enim saltem semel in ebdomada confiteri. Quintus fuit domnus Opiço, qui modo est Parmensis episcopus, sed olim multis annis fuit Tripolitanus. Hic fuit homo quasi militaris. Et sic potest describi, sicut supra descripsimus domnum Nicholaum Reginum episcopum. Fuit enim

cum clericis clericus, cum religiosis religiosus, cum laycis laicus, cum militibus miles, cum baronibus baro, magnus baratator, magnus dispensator, largus, liberalis et curialis. Multas terras et possessiones episcopatus baratavit in principio et quibusdam trufatoribus dedit; quapropter accusatus fuit Urbano pape a Ghiberto de Gente, quod baratator et dissipator et alienator erat episcopalium rerum; sed procedente tempore recuperavit terras, quas dederat, et multa bona fecit in episcopio. Hic fuit litteratus homo, maxime in iure canonico et in ecclesiastico offitio valde expertus; et de ludo scaccorum noverat, et clericos seculares multum tenebat sub baculo. Et plebes et Ecclesias dabat illis qui bene sibi facerent. Religiosos dilexit et specialiter fratres Minores. Unam magnam rusticitatem fecit quia, cum haberet Tripolitanum episcopatum, dimisit illum et cum adiutorio domni Octoboni cardinalis, qui postea Adrianus papa est dictus, abstulit episcopatum Parmensem magistro Iohanni de Domina-Rifidha, qui erat archipresbiter maioris Ecclesie et in utroque iure peritus, tam ecclesiastico quam civili, et multis annis docuerat in utroque, et erat honesta persona et bona, et bene cantabat et bene predicabat, insuper et magister suus fuerat in iure canonico; et canonice et bene electus fuerat a canonicis aliis in Parmensem episcopum post mortem domni Alberti, fratris ipsius. Et si modicum fermenti totam massam corrumpit, quanto magis multum? Nam, ut dicit Ecclesiasticus VI: Est amicus qui convertitur ad inimiciciam, et est amicus qui odium et rixam et convitia denudabit; qualis est, de quo dicit Ecclesiasticus XI: Bona enim in mala convertens insidiatur et in electis imponit maculam. Item sapiens in Proverbiis dicit XVII: Occasiones querit qui vult recedere ab amico, omni tempore erit exprobrabilis. Sed II Reg. XVI dixit Absalon Chusi Arachite, amico David: Hec est, inquit, gratia ad amicum tuum? Hinc Ecclesiasticus ait XXIX: Possidebit illum inimicum gratis, et convitia et maledicta reddet illi, et pro honore et benefitio reddet illi contumeliam. Porro sextus filius et ultimus domni Guarini, supradicti cognati pape Innocentii quarti, fuit domnus Tedhisius, grossus et pinguis et fortis.

De domina Cecilia abbatissa monasterii Clavarensis Ordinis sancte Clare, que malo fine obiit a Deo percussa.

Soror vero istorum domina Cecilia fuit, que multis annis stetit in monasterio Parmensi Ordinis sancte Clare, postea inde assumpta posita fuit abbatissa in monasterio Clavarensi, quod suis expensis domnus Guilielmus cardinalis, nepos pape Innocentii, fecit edificari prope Lavaniam terram suam, et est ditissimum monasterium, in quo et fratres Minores et sorores inhabitant. Hec abbatissa domina Cecilia malo fine periit, a Deo percussa propter rusticitatem et avaritiam suam, hoc modo: frater Bonifatius ex Ordine Minorum, visitator provincie Lombardie monasteriorum Ordinis sancte Clare, habebat aliquas dominas per monasteria collocare, eo quod apud Taurinum civitatem Lombardie propter guerrarum abundantiam minime stare possent. Cumque omnes alias preter duas per diversa monasteria collocasset, cum illis duabus Ianuam venit et unam posuit in monasterio Ianuensi, consentientibus dominabus et abbatissa, aliam in monasterio Clavarensi, sola abbatissa dissentiente. Et ecce subito, dum visitator comederet in domo fratrum qui ibi habitant, abbatissa irato animo et rugosa fronte contra novam hospitam insurrexit, dicens et precipiens sororibus quod eam expellerent, quia nullo modo volebat, quod in suo monasterio moraretur. Cum autem sorores pro nova hospita apud abbatissam preces et lacrimas effudissent, respondit eis abbatissa: 'Ha vilissime mulieres! Creditis quod nesciam, quare hoc facio? Pro bono vestro sic facio et pro bono monasterii nostri'. Et apprehensa manu eius expulit eam, implens poeticum illud:

Turpius eicitur quam non admittitur hospes.

Venit igitur soror expulsa et stetit coram visitatore, qui in domo fratrum qui ibi habitant comedebat, et cum multis lacrimis retulit ei que sibi dixerat et fecerat abbatissa. Audiens hec visitator surrexit a mensa turbatus et veniens excommunicavit abbatissam, eo quod in sua duricia perseverans sorori

sue necessitatem habenti viscera pietatis claudebat. Et assumens tribulatam sororem consolatus est eam. Reducensque eam secum rogavit abbatissam et sorores monasterii Ianuensis, ut amore Dei et sui et istam reciperent, revelata eis prius abbatisse Clavarensis malitia et duritia, avaritia et stultitia. Audientes itaque talia sorores monasterii Ianuensis, commota sunt viscera earum ad compatiendum sorori sue, et sic receperunt eam gratanter.

De sorore antiqua monasterii Ianuensis Ordinis sancte Clare, cui Deus locutus est et revelavit futura, scilicet mortem abbatisse.

innations, the abouting domina (sellie viole mid-bedit, a

Erat autem in illo monasterio soror una antiqua et Deo devota et magni meriti apud Deum, cui multum displicuit quod fecerat abbatissa, que sororem expulerat tribulatam et etiam iam locatam. Cum ergo esset sero die illo, et alie sorores in lectisterniis se locassent, ista coram altari se prostravit et cum multis lacrimis totam se contulit ad rogandum Deum, et tamquam Deo presente sic cepit orare et cum Deo etiam disputare: 'Iustus quidem tu es, Domine; et si disputem tecum, verumtamen iusta loquar ad te, Iere. XII. Quare non respicis super iniqua agentes et taces devorante impro iustiorem se? Abacuch I. Nonne tu, Domine, hospitalitatem commendasti dicens Mat. XXV: Hospes eram, collegistis me? Apostolus etiam tuus eam precipit et commendat dicens ad Ro. XII: Hospitalitatem sectantes. Item ad Hebre. XIII dicit: Caritas fraternitatis maneat in vobis, et hospitalitatem nolite oblivisci. Per hanc enim placuerunt quidam, angelis hospitio receptis. Item Apostolus Petrus dicit I Petri IIII: Hospitales invicem sine murmuratione. Nonne tu dixisti discipulis tuis Mat. X: Qui recipit vos, me recipit. Et qui me recipit, recipit eum qui me misit? Nonne Apostolus tuus ad Ro. dicit XV: Suscipite invicem, sicut et Christus suscepit nos in honorem Dei? Tu etiam dixisti Io. VI: Eum qui venit ad me non eiciam foras. Quare ergo abbatissa Clavarensis foras eiecit sororem suam? Nonne Apostolus dicit ad Colo. III: Induite vos sicut electi Dei, sancti

et dilecti, viscera misericordie? Ubi ergo curialitas, ubi caritas, ubi pietas, ubi misericordie viscera? Nam Iohannes dicit prima cano(nica) VII: Qui habuerit substantiam huius mundi et viderit fratrem suum necessitatem habere et clauserit viscera sua ab eo, quomodo caritas Dei manet in eo? Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate. Item beatus Iacobus dicit II: Si autem frater aut soror nudi sint et indigeant victu cotidiano, dicat autem aliquis de vobis illis: « Ite in pace! calefacimini et saturamini », non dederitis autem eis que necessaria sunt corpori, quid proderit eis? Si abbatissa de Clavara ista considerasset, sorori sue miserta fuisset. Domine Deus meus, de te scriptum est Eccli. XXXV: Non accipiet Dominus personam in pauperem et deprecationem lesi exaudiet. Non despiciet preces pupilli nec viduam, si effundat loquelam gemitus. Nonne lacrime vidue ad maxillam descendunt, et exclamatio eius super deducentem eas? A maxilla enim ascendunt usque ad celum, et Dominus exauditor delectabitur in illis. De te, Domine, scriptum est, quoniam tu dixisti, Ro. XII: Michi vindictam, et ego retribuam, dicit Dominus. Deutero. XXXII: Mea est ultio, et ego retribuam. Et iterum Eccli. XXVIII: Qui vindicari vult, a Domino inveniet vindictam. Numquid super his continebis te, Domine, tacebis et affliges nos vehementer? Ys. LXIIII. Item Abacuch I: Usquequo, Domine, clamabo, et non exaudies, vociferabor ad te vim patiens, et non salvabis?'. Factum est autem, cum ista soror sic perorasset et coram Deo preces multiplicasset, accidit ei modicus somnus, et aliquantulum obdormivit; et quia ultra se non poterat Dominus continere, quin exaudiret famulam de facienda iustitia deprecantem, cepit loqui cum ea dicens Ys. XLVII: 'Ultionem capiam, et non resistet michi homo'. Et excitata est soror et vigilando intelligibiliter audivit a Christo: Audivi orationem tuam et vidi lacrimas tuas et exaudivi te. Et de abbatissa, que viscera pietatis clausit sorori sue, noveris quod convertetur dolor eius in caput eius, et in verticem ipsius iniquitas eius descendet. Ecce percussi eam plaga crudeli et insanabili, et amplius abbatissa non erit, sed cognoscet quod dicit Scriptura Iacobi II: Iuditium sine

misericordia illi qui non fecit misericordiam. Et iterum Iob XX: Luet que fecit omnia, nec tamen consumentur. Et iterum Iob XXIIII: Deus inultum abire non patitur. Cito', ait Dominus, 'auditura es quid illi accidit abbatisse, que crudelis et sine misericordia est inventa'. Venit igitur soror ista finitis verbis, quibus cum Domino loquebatur, et abbatisse sue et visitatori et sororibus retulit universa. Visitator autem statim Clavarum misit nuntium velocissimum, ut cognosceret illi abbatissa qualia accidissent. Qui invenit eam mortuam, maledictam et excommunicatam et non absolutam. In illo autem intervallo, quo nuntius mittebatur, cepit domina Cecilia Clavarensis abbatissa graviter infirmari et ex langore deficere. Cumque variis doloribus laboraret, decidit in lectum et ad extrema deducitur. Clamat: 'En morior! sorores accurrite, auxilium date, prebete remedium!'. Adveniunt sorores continuo, abbatisse sue compatiuntur, ut decet. De salute anime nulla fit mentio, nulla de confessione loquela, ut cognoscas impletum quod Scriptura testatur Ecclesiastes VII: Considera opera Dei, quod nemo possit corrigere, quem ille despexerit. Clauditur guttur eius, et vix poterat respirare. Et ut cognovit, quia moriebatur, sororibus congregatis dicebat: 'Ite et recipite dominam illam! Ite et recipite dominam illam! Ite et recipite dominam illam! Propter illam percussit me Deus! Propter illam percussit me Deus! Propter illam percussit me Deus! '. Et talia dicens spiritum emisit; sed non rediit ad Deum, qui dedit illum iuxta verbum quod scriptum est Eccle. ultimo: Revertatur pulvis in terram suam, unde erat, et spiritus redeat ad eum qui dedit illum. Quare hoc? Ut Scriptura impleatur que dicit Ecclesiastes XI: Si ceciderit lignum ad austrum aut ad aquilonem, in quocumque loco ceciderit, ibi erit. Quod est dicere: Ubi te invenero, ibi te iudicabo. Et ideo nemo debet eo statu vivere, in quo nollet mori. Ideo dicit Ps.: Intelligite hec qui obliviscimini Deum, ne quando rapiat, et non sit qui eripiat. Longe melius fuisset isti abbatisse, quod vixisset persona privata in monasterio Parmensi Ordinis sancte Clare, quam quod divitias et dominium habuisset. De primo dicitur Eccle. V: Divitie conservate in malum

Domini sui: pereunt enim in afflictione pessima. Habuit enim divitias, ex quibus et rustica et avara fuit. De secundo dicitur Eccle. VIII: Interdum dominatur homo homini in malum suum. Quod duobus modis intelligi potest, scilicet vel ex parte illius qui dominatur, vel ex parte illius super quem fit dominium. De primo dicitur Eccli. XX: Qui potestatem sibi assumit iniuste, odietur. Quod patuit in Abymelech filio Gedeonis, Iudicum IX, et in Absalon, qui assumpsit sibi regnum et expulit patrem de regno, postea suspendio periit et lanceis perforatus fuit, II Reg. XV, et in Adonia, de quo habetur III Reg. I, quod elevabatur dicens: Ego regnabo', et postea Salomon fecit eum interfici. De secundo habetur Ys. III, ubi conqueritur Dominus: Quare atteritis populum meum et facies pauperum commolitis, dicit dominus Deus exercituum? Item Eze. XXXIIII: Cum austeritate imperabatis eis et cum potentia.

Quod V genera hominum sunt, quorum dominium turpe est et crudele.

Notandum autem quod V genera hominum sunt, quorum dominium crudele est valde et turpe. Primum genus est mulierum, de quorum dominio habetur Eccli. XXV: Mulier, si primatum habeat, contraria est viro suo. Item ibidem: A muliere initium factum est peccati, et per illam omnes morimur. Et ideo iudicatum est de ea et dictum Gen. III: Sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui. Sed libenter mulier, quando potest, assumit sibi dominium; quod patet in Semiramis, que bracas invenit hominibus; que, ut posset regnare post mortem viri sui, proprio filio suo, quem de Nino susceperat, nupsit. Patet etiam hoc in Athalia, que, ut posset regnare, omne semen regium interfecit, et VII annis regnavit et postea fuit gladio interfecta, ut habetur IIII Reg. XI et II Paralipo. XXIII. In Ystoriis quoque dicitur quod letatus est populus terre, quia abstulerat Dominus opprobrium, ne mulier regnaret super eos. Item de dominio mulierum Dominus dicit Ys. III: Populum meum exactores sui spoliaverunt, et mulieres dominate sunt eius. Secundum genus est servorum, de quorum dominio

dicitur Prover. XIX: Non decent stultum delitie nec servum dominari principibus. Item Prover. XXX: Per tria movetur terra, et quartum, quod non polest sustinere: Per servum, cum regnaverit et cet. Item Eccle. X: Vidi servos in equis et principes ambulantes quasi servos super terram. Item Iere. in oratione sua post Trenos: Servi dominati sunt nostri, non fuit qui redimeret de manu eorum. Ideo quidam ait:

Asperius nichil est humili, cum surgit in altum:
Cuncta ferit, dum cuncta timet, desevit in omnes,
Ut se posse putet; nec belua sevior ulla est
Quam servi rabies in libera terga furentis.

Tertium genus est stultorum. De quorum dominio dicitur Eccle. X: Est malum, quod vidi sub sole, quasi per errorem egrediens a facie principis: positum stultum in dignitate sublimi et divites sedere deorsum. Item Prover. XXVI: Quomodo nix estate et pluvie in messe, sic indecens est stulto gloria. Item ibidem infra: Sicut qui mittit la bidem in acervum mercurii, ita qui tribuit insipienti honorem. Item Eccli. XLVII: Finem habuit Salomon cum patribus suis et dereliquit post se de semine suo gentis stultitiam et inminutum a sua prudentia Roboam, qui avertit gentem consilio suo. Hoc est quod timuit Salomon, ne scilicet filium stultum haberet, qui post se haberet dominium regni sui. Ideo dixit Eccle. II: Detestatus sum omnem industriam meam, qua sub sole studiosissime laboravi, habiturus heredem post me, quem ignoro, utrum sapiens an stultus futurus sit, et dominabitur in laboribus meis, quibus desudavi et sollicitus fui. Ideo posset dicere Salomon quod dixit Iob III: Timor quem timebam evenit michi, et quod verebar accidit. Et quando dixit Prover. XXX, quod terra movetur per servum, cum regnaverit, verum dixit, quia servus suus regnavit post ipsum, et terra mota est et commota, quando congressi sunt simul Ieroboam et Abias cum exercitibus suis, ut habetur II Paralipo. XIII. Sed consolatur valde afflictos a stultorum dominio, quod promittit Ys. XXXII: Non vocabitur ultra is qui

insipiens est princeps, neque fraudulentus appellabitur maior. Quartum genus est puerorum. De quorum dominio dicit Dominus per Ysaiam III: Dabo pueros principes eorum, et effeminati dominabuntur eis. Ideo dicit Ecclesiastes X: Ve tibi terra, cuius rex puer est, et cuius principes mane comedunt. Quintum et ultimum genus est inimicorum. De quorum dominio dicitur in psalmo: Dominati sunt eorum qui oderunt eos. Ideo Dominus dicit Ys. LII: Dominatores eius — scilicet populi Dei — inique agunt, dicit Dominus, et iugiter tota die nomen meum blasphematur. Benedictus Deus, qui me de hac materia expedivit!

Quod monasterium Burdegalense Ordinis sancte Clare supradictam dominam in abbatissam elegit, et papa eam liberaliter concessit.

riente domicies diduntes very chamural abstativants Afrèl a

Recordor quod, cum essem Lugduni, et domnus papa Innocentius quartus esset ibi, venerunt fratres Minores de Burdegalis ad papam dicentes quod sorores Ordinis sancte Clare monasterii Burdegalensis elegerant dominam Ceciliam, neptem suam, in suam abbatissam. Et dedit eis papa litteras confirmationis et dixit quod irent Parmam pro ea. Sed domnus electus Parmensis, nepos pape et fratrer predicte domine, cum esset Lugduni et intellexisset hoc, ivit ad papam et fecit quod totum illud negotium retractavit. Et forte, si ivisset illuc, melius se habuisset inter extraneos quam se habuerit inter propinquos et notos. Nunc ad cursum nostre hystorie redeamus et ubi dimisimus inchoemus.

Quod domnus Naçarius cum uxore sua multa bona fecit fratribus Minoribus de Luca seditionis tempore.

Anno siquidem dominice incarnationis MCCXXIX, quem etiam supra posuimus, domnus Nazarus Ghirardini de Luca potestas Reginus fuit, qui fecit fieri pontem et portam de porta Bernone. Et tunc primo civitas Regii cepit murari. Et fecit murari centum brachia a dicta porta inferius versus

portam Sancti Stephani. Et sic successive alii potestates annuatim faciebant murari ducenta brachia, quousque civitas murata est tota. Verumtamen propter guerrarum abundantiam aliquando civitas habuit intervallum murandi. Iste domnus Nazarus habet ymaginem lapideam super portam Bernonis, quam fecit fieri, et sedet ibi super equum lapideum in civitate Regii. Pulcher miles fuit et dives valde, notus meus et amicus, quando habitabam in civitate Lucana in Ordine fratrum Minorum. Domina Flos-olive, uxor sua, fuit pulchra domina, pinguis et carnosa et michi familiaris et devota. De Tridento fuit, uxor cuiusdam notarii, ex quo habuit duas filias, pulcherrimas dominas. Domnus vero Nazarus abstulit eam viro suo, quando Tridenti fuit potestas, et duxit eam consentientem ad civitatem Lucanam; suam vero uxorem, que adhuc vivebat, misit ad quoddam suum castrum, et stetit ibi, quousque obiit. Mortuus est sine filiis domnus Nazarus. Multas divitias isti domine dedit, que processu temporis in civitate Regina maritata fuit pariter et decepta, ut michi dixit. Et habuit eam in uxorem Henricus filius Antonii de Musso; et adhuc vivit in anno Domini MCCLXXXIII, quo scribimus ista in festo sancti Laurentii, die Martis.

De abbatissa Gatharole Ordinis sancte Clare, que totam civitatem Lucensem provocavit contra fratres Minores, ponendo maculam in electis.

Ambo isti, scilicet domnus Nazarus et domina Flos-olive, multa bona fecerunt fratribus Minoribus de Luca, quando abbatissa Gatharole Ordinis sancte Clare totam civitatem Lucanam provocavit et concitavit contra fratres, ponens maculam in electis, eo quod frater Iacobus de Yseo volebat ipsam absolvere, quia non bene in illo officio se habebat. Erat enim filia cuiusdam fornarie Ianuensis, et valde turpe et crudele erat suum dominium ac pariter inhonestum, et violenter dominium tenere volebat, ut semper existeret abbatissa. Quod ut melius tenere posset, munuscula et exenia largiebatur iuvenibus et

viris et secularibus dominabus, maxime autem eis qui de parentela sua in monasterio suo aliquas propinquas habebant. Quibus etiam ipsa dicebat: 'Ideo fratres Minores me absolvere volunt, quia non permitto eos fornicari cum filiabus et sororibus vestris', et sic, ut dictum est, ponebat maculam in electis. Mentiebatur enim ore aperto. Et nichilominus fuit absoluta, et fratres recuperaverunt honorem et famam suam, et civitas a perturbatione quievit. Satis igitur ostensum est, quam turpe sit dominium feminarum; quod etiam in hominibus non laudatur. Non enim dixit Deus primis parentibus quod dominarentur hominibus, sed dominamini, ait, piscibus maris et volatilibus celi et bestiis universe terre. Hinc beatus Bernardus dicit: Quotiens hominibus preesse desidero, totiens Deum meum preire contendo. De ipso namque scriptum est, quod venit Nazareth et erat subditus illis, nulli dubium, quin Ioseph et Marie, qui parentes dicebantur ipsius, Luc. II.

De translatione beati Francisci, et de miraculis ibi factis.

Anno dominice incarnationis MCCXXX generale capitulum fratrum Minorum Assisii est celebratum. In quo corporis beati Francisci VIII Kal. Iunii translatio facta fuit; et frater Iacobus de Yseo, qui in locis inguinaribus et menbris genitalibus totaliter erat confractus, integraliter fuit redditus sanitati. Multa etiam alia miracula fecit eadem die Deus per servum et amicum suum Franciscum digna relatu, pro quibus ad legendam suam poteris habere recursum.

De transitu beati Antonii Paduani.

Anno dominice incarnationis MCCXXXI, indictione quarta, XIIII die mensis Iunii, feria VI, beatissimus pater ac frater Antonius, natione Hyspanus, in civitate Padua, in qua per eum nomen suum magnificavit altissimus, apud cellam in loco fratrum viam universe carnis ingressus, ad celestium spirituum mansiones feliciter transmigravit. Hic fuit ex Ordine fratrum

Minorum et socius beati Francisci. De quo in alio loco, si fuerit vita comes, abundantius disseremus et copiosius perorabimus.

Quod marchio Cavalcabo a Bonacurso de Palude fuit superatus atque fugatus apud Mancasale.

Anno dominice incarnationis MCCXXXII die sabbati XVI exeunte Octobri, superatus et fugatus fuit marchio Cavalcabo a Bonacurso de Palude et ab illis de Sesso, apud Mancasale.

De episcopis Parmensis Ecclesie qui diebus meis fuerunt.

Anno Domini MCCXXXIII murabatur palatium Parmensis episcopi, quod est ante frontispitium maioris Ecclesie; et tunc episcopus Gratia de Florentia Parmensem gubernabat Ecclesiam, et in pluribus locis episcopatus plura fecit edificari palatia. Et ideo a Parmensibus bonus episcopus habebatur. Siquidem non fuit rerum episcopalium dissipator, sed potius agregator et conservator. Hic fuit patris mei amicus, scilicet domni Guidonis Ade, et de palatio suo loquebatur cum eo, cum esset ad fenestram domus sue, et exenia sibi mittebat, ut vidi frequenter oculis meis. Fratrem meum Guidonem dilexit, sed postquam Ordinem fratrum Minorum intravit, non curavit de ipso. Ante istum episcopum fuit domnus Opiço de Lavania Ianuensi, qui fuit pulcher homo et honesta persona, ut dicunt, et barbanus fuit domni Innocentii pape quarti, quem non recolo me vidisse. Post episcopum Gratiam fuit quidam Gregorius Romanus, qui parvo tempore vixit, et mortuus est Mantue hereticus et maledictus. Quando enim in infirmitate sua portaverunt ei corpus Domini, noluit illud sumere, dicens quod nichil credebat de tali fide. Cum autem interrogatus fuisset, quare episcopatum receperat, dixit quod propter divitias et honores; et sic obiit et non communicavit. Post istum fuit episcopus magister Martinus, de Colurnio oriundus, ex genere non satis claro. Post quem Bernardus de Vitio, de quo supra

memini me dixisse, sicut et de subsequentibus. Post Bernardum fuit domnus Albertus de Sancto Vitale, nepos pape Innocentii quarti. Postea canonice et concorditer et bene fuit electus magister Iohannes de Domina Rifidha, archipresbiter maioris Ecclesie; et supervenit domnus Opiço Tripolitanus episcopus, similiter nepos pape predicti et frater superioris Alberti, et abstulit sibi, et adhuc vivit et tenet, ut qui tenet nunc teneat, donec de medio fiat. Et sumus hodie in anno MCCLXXXIII, quo ista scribimus, in festo sancti Laurentii, in die Martis. Quid amodo futurum sit de Parmensibus episcopis, Deus novit.

De parentela domni Ghiberti de Gente. [Quare dicantur de Gente descendentes a domno Giliolo Domine-Agnetis. Item de ponte domine Egidie de Palude.]

Igitur millesimo supraposito, scilicet CCXXXIII, domnus Giliolus Domine-Agnetis de Parma potestas fuit Reginus; quo anno primo incepta fuit moneta Regii; et domnus Nicholaus Reginus episcopus vivebat adhuc. Istum domnum Egidiolum vidi, quia de eadem civitate eramus. Et quantum ad cognomen, binomius fuit. Dictus est enim de Domina-Agnete vel a matre vel ab uxore, eo quod valens domina fuerit, sicut quidam pons, qui est Parme, appellatus fuit et dictus pons domine Egidie de Palude, eo quod fecerit eum fieri; quem modo Parmenses melius faciunt, ut sit de muro et non de lignamine. Item dictus est de Gente, pro eo quod, cum esset in ultramarinis partibus, quando fiebat mentio de exercitibus in familiari colloquio, hoc verbum frequenter dicebat: 'Gens nostra ita fecit'. Audivi hoc a domno Ghirardo Rangone de Mutina, qui fuit frater Minor. Porro domnus Giliolus de Gente habuit duos fratres. Quorum primus fuit domnus Tedhaldus, quem vidi puerulus valde vetustum, senem et antiquum dierum; et habuit VII filios, quorum unus, scilicet domnus Manfredus, sororem meam uxorem habuit dominam Caracosam; que post mortem viri sui in monasterio Parmensi Ordinis sancte

Clare laudabiliter vitam finivit. Secundus fuit domnus Beretta, pulcher miles et fortis bellator et validus, qui staturam habuit ita longam, quod mulieres et homines mirabantur. Porro domnus Giliolus fuit pater domni Ghiberti de Gente, de quo suo loco dicemus. Et quando domnus Giliolus millesimo supraposito erat potestas Reginus, inchoatum est Alleluia.

De tempore Alleluie.

Fuit autem Alleluia quoddam tempus, quod sic in posterum dictum fuit, scilicet tempus quietis et pacis, quoad arma bellica omnino remota, iocunditatis et letitie, gaudii et exultationis, laudis et iubilationis. Et cantilenas cantabant et laudes divinas milites et pedites, cives et rurales, iuvenes et virgines, sėnes cum iunioribus. In omnibus civitatibus Ytalie ista devotio fuit. Et vidi quod in civitate mea Parmensi quelibet vicinia volebat habere vexillum suum occasione processionum, que fiebant, et in vexillo suo genus martyrii sancti sui. Ut verbi gratia, quomodo decoriabatur beatus Bartholomeus, erat in vexillo illius vicinie, in qua erat eius Ecclesia. Et sic de aliis. Sic etiam veniebant de villis ad civitatem cum vexillis et societatibus magnis viri et mulieres, pueri et puelle, ut predicationes audirent et Deum laudarent; et cantabant Dei voces et non hominis, et ambulabant homines in salvatione, ita ut videretur propheticum illud impletum: Reminiscentur et convertentur ad Dominum universi fines terre. Et adorabunt in conspectu eius universe familie gentium. Et habebant ramos arborum et candelas accensas. Et fiebant predicationes vespere et mane et meridie iuxta illud propheticum: Vespere, mane et meridie narrabo et annuntiabo, et exaudiet vocem meam. Redimet in pace animam meam ab his qui apropinguant michi, quoniam inter multos erat mecum. Et fiebant stationes in Ecclesiis et in plateis, et levabant manus ad Deum ad ipsum laudandum et benedicendum in secula; et a divinis laudibus cessare non poterant, ita erant inebriati amore divino. Et beatus qui plus poterat bene facere et Deum laudare. Nulla ira in eis, nulla

perturbatio, nulla disceptatio, nullus rancor. Omnia pacifice et benigne fiebant ab eis, ita ut illud propheticum dicere possent Ys. LXV: Quia oblivioni tradile sunt angustie priores, et quia abscondite sunt ab oculis nostris. Nec mirum, Biberant enim de vino dulcedinis spiritus Dei, quo gustato desipit omnis caro. Ideo precipitur predicatoribus Prover. XXXI: Date siceram merentibus et vinum his qui amaro sunt animo. Bibant et obliviscantur egestatis sue, et doloris non recordentur amplius. Ad predicta facit quod Ieremias dicit in Trenis III: Scrutemur vias nostras et queramus et revertamur ad Dominum. Levemus corda nostra cum manibus ad Dominum in celos. Revera ita faciebant, ut vidi oculis meis, et illud quod Apostolus precipit adimplebant, I Timothei II: Volo viros orare in omni loco. levantes puras manus sine ira et disceptatione. Et quia sapiens in Proverbiis dicit XI quod, ubi non est gubernator, populus corruet, ne credas eos sine duce fore, dicamus de ducibus congregationum istarum.

De fratre Benedicto, qui inchoavit devotionem, que fuit tempore Alleluie.

Nam primo venit Parmam frater Benedictus, qui dicebatur frater de Cornetta, homo simplex et illitteratus et bone innocentie et honeste vite, quem vidi et familiariter cognovi Parme et postmodum Pisis. Erat enim vel de valle Spoletana vel de partibus Romanis. Non erat alicuius religionis quantum ad congregationem, sibi ipsi vivebat et soli Deo placere studebat; amicus valde erat fratrum Minorum. Quasi alter Iohannes Baptista videbatur, qui precederet ante Dominum et pararet Domino plebem perfectam. Hic habebat in capite capellam Armenicam et barbam longam et nigram et tubam eneam sive de oricalco, parvulam, cum qua bucinabat, et terribiliter reboabat tuba sua nec non et dulciter; zona pellicea erat accinctus; habitus eius niger erat ut saccus cilicinus et longus usque ad pedes: toga erat ad modum guascapi facta, et in anteriori parte et in posteriori crucem habebat magnam et latam et longam et rubeam, descendentem a collo usque ad pedes,

sicut in planetis sacerdotalibus fieri solet. Taliter iste indutus ibat cum tuba sua et in ecclesiis et in plateis predicabat et Deum laudabat, quem sequebatur maxima puerorum multitudo, frequenter cum ramis arborum et candelis accensis. Sed et ego super murum palatii episcopi, quod tunc temporis edificabatur, vidi ipsum pluries predicantem et Deum laudantem. Et inchoabat laudes suas hoc modo et in vulgari dicebat: Laudato et benedhetto et glorificato sia lo patre! Et pueri alta voce quod dixerat repetebant. Et postea eadem verba repetebat addendo: sia lo fijo! Et pueri resumebant et eadem verba cantabant. Postea tercio eadem verba repetebat addendo: sia lo spiritu sancto! Et postea cantabat, Alleluia, Alleluia, Deinde bucinabat et postea predicabat, dicendo aliqua bona verba ad laudem Dei. Et postmodum in fine predicationis beatam Virginem salutabat hoc modo:

Ave Maria clemens et pia,
Gratia plena, virgo serena!
Dominus tecum, et tu mane mecum!
Benedicta tu in mulieribus,
que peperisti pacem hominibus
et angelis gloriam!
Et benedictus fructus ventris tui,
qui, coheredes ut essemus sui,
nos fecit per gratiam et cet.

De sollemnibus predicatoribus, qui tempore Alleluie famosi fuerunt, et primo de his qui de Ordine fratrum Predicatorum extiterunt.

De fratre Iohanne de Vincentia, et de canoniçatione beati Dominici.

Nunc de sollemnibus predicatoribus, qui tempore illius devotionis famosi fuerunt, dicamus, et primo de duobus Predicatorum Ordinis, scilicet de fratre Iohanne de Bononia, qui quantum ad originem de Vincentia erat, et de fratre Iacobino de Regio, qui de Parma oriundus erat. Nam beatus Dominicus necdum canonizatus erat, sed sub terra latebat, sicut in prosa cantatur:

Iacet granum occultatum,
sydus latet obumbratum,
sed plasmator omnium
Ossa Ioseph pululare,
sydus iubet radiare
in salutem gentium.

Et invenitur quod sanctus Dominicus XII annis latuit sub terra, nec erat sue sanctitatis aliqua mentio, sed procuratione istius fratris Iohannis supradicti, qui in Bononia tempore illius devotionis habebat gratiam predicandi, eius canonizatio facta fuit. Huic canonizationi adiutorium dedit episcopus Mutinensis, qui postea cardinalis Guilielmus est dictus, et fuit de Pedemontis; quem predicantem et officium facientem in Parasceue vidi in Ecclesia fratrum Minorum apud Lugdunum, quando papa Innocentius et curia erat ibi. Iste ergo, quia amicus Predicatorum erat, sollicitavit eos dicens: 'Ex quo fratres Minores habent unum sanctum, faciatis et vos, ut alium habeatis, etiam si deberetis ipsum de paleis fabricare'. Porro frater Iohannes iste parve litterature erat et intromittebat se de miraculis faciendis. Magnam predicationem inter Castrum-Leonem et Castrum-Francum tempore illo fecit.

De fratre Iacobino de Parma, qui de Regio dictus est, et de operibus eius.

Frater vero Iacobinus de Regio, qui de Parma oriundus fuerat, litteratus homo fuit et lector in theologia, facundus, copiosus et gratiosus in predicationibus; homo alacer, benignus, caritativus, familiaris, curialis, liberalis et largus; et aliquando fuimus socii itineris simul die noctuque a Parma usque ad Mutinam tempore magne guerre, et nichilominus ego habebam socium meum, et ipse suum. Hic tempore illius devotionis, de qua supra diximus, multam habuit gratiam predicandi et multa bona fecit. Nam millesimo supraposito inchoata est Ecclesia Iesu Christi fratrum Predicatorum in civitate Regina, et in festo sancti Iacobi primus lapis positus fuit, consecratus per domnum episcopum Nicholaum. Et ad

predictum opus faciendum veniebant homines et mulieres Regii, tam parvi quam magni, tam milites quam pedites, tam rustici quam cives, et ferebant lapides, sabulum et calcinam supra dorsa sua in pellibus variis et cendalibus; et beatus ille qui plus poterat portare. Et fecerunt omnia fundamenta domorum et Ecclesie et partem muraverunt, et in tertio anno compleverunt totum laborerium suum. Et tunc frater Iacobinus superstabat ad laboreria bene facienda. Iste frater Iacobinus fecit magnam predicationem inter Calernum et Sanctum Hylarium in episcopatu Parmensi, in inferiori parte strate. In qua predicatione fuit maxima multitudo hominum et mulierum, puerorum et puellarum de Parma et de Regio et de montibus et de vallibus sive campestribus et de diversis villis. Et quedam mulier paupercula pregnans peperit ibi masculum. Tunc precibus et rogatu fratris Iacobini illi paupercule mulieri multi multa dederunt. Nam una mulier dabat sibi subtellares, alia camisiam, alia vestem, alia bindam. Et sic habuit unum asinum oneratum, insuper et ab hominibus centum solidos imperialium. Et qui interfuit et vidit retulit michi omnia ista post longum tempus, cum per eumdem locum cum eo transirem. Insuper et hec eadem cognovi ab aliis.

Quod frater Ghirardus de Mutina apparuit post mortem suam fratri Iacobino de Parma.

Huic fratri lacobino infirmo existenti in conventu Bononie et in infirmitorio fratrum Predicatorum circa meridiem sedenti et vigilanti, apparuit frater Girardus de Mutina ex Ordine fratrum Minorum ea die, qua obierat, et familiariter cum eo locutus est dicens: 'In gloria Dei sum, ad quam cito vocabit te Christus, ut ab eo laboris tui mercedem plenam recipias, et cum eo semper habitabis, cui devote servisti'. His dictis disparuit frater Girardus. Frater vero Iacobinus quod viderat retulit fratribus suis, et gavisi sunt. Et accidit fratri Iacobino, sicut frater Girardus dixerat, quia post paucos dies obdormivit in Domino. Cuius corpus Mantue fuit sepultum. Frater vero

Iohannes de Vincentia, cuius supra fecimus mentionem, in Apulia ultimum diem clausit.

De fratre Bartholomeo de Vincentia.

Habuerunt etiam fratres Predicatores apud Parmam tempore illius devotionis, quod dictum fuit Alleluia, fratrem Bartholomeum de Vincentia, qui multa bona fecit, ut vidi oculis meis; et fuit bonus homo, discretus et honestus. Et post multa tempora factus fuit episcopus terre sue, et fecit ibi pulchrum locum fratrum suorum, qui prius ibi non habitabant.

De predicatoribus Ordinis fratrum Minorum, et primo de fratre Leone, cui dominus cuiusdam hospitalis post mortem apparuit.

Fratres vero Minores habuerunt fratrem Leonem Mediolanensem, qui fuit famosus et sollemnis predicator et magnus persecutor hereticorum et confutator et superator. Hic multis annis in Ordine fratrum Minorum minister provincialis fuit et postea archiepiscopus Mediolanensis. Hic tam magnifici cordis fuit et tante audatie, quod aliquando solus cum vexillo precessit exercitum Mediolanensium, qui contra imperatorem veniebat, et transito ponte et fluvio per longam moram stetit solus vexillum in manibus tenens; nec tamen Mediolanenses post eum transibant, quia videbant exercitum imperatoris preparatum ad bellum. Iste frater Leo audivit confessionem domini cuiusdam hospitalis Mediolanensis, qui erat magni nominis et magne sanctitatis reputabatur. Et cum laboraret in extremis, fecit sibi promitti quod post obitum suum rediret ad eum, ut de statu suo posset cognoscere. Et promisit gratanter. Divulgatur decessus eius circa vesperas per civitatem; rogat frater Leo duos fratres, socios speciales, quos habebat cum adhuc provincialis minister existeret, ut in angulo orti in cella ortolani illo sero secum vigilare deberent. Cumque tres simul vigilarent, accidit fratri Leoni modicus somnus, et volens dormire rogavit socios, quod, si aliquid sentirent, excitarent eum.

Et ecce subito audiunt venientem cum multis doloribus eiulando et viderunt eum tamquam globum igneum vel a sub de celo cadentem; deciditque super caoumen celle, veluti cum accipiter ad anatem capiendam descendit. Ad cuius sonitum et ad impulsum fratrum frater Leo evigilavit a somno. Cum autem ille querelando frequentaret 'Heu, heu!' quesivit ab eo frater Leo, qualiter sibi esset. Qui respondit dicens quod damnatus erat, eo quod pueros ex occulto concubitu genitos et ad hospitale proiectos ex quadam indignatione sine baptismo mori permiserit, quia videbat hospitale ex tali expositione in labores et expensas incurrere. Cumque diceret ei frater Leo quare istud peccatum confessus non fuerat, respondit, vel quia tradidit oblivioni, vel quia confitendum non credidit. Dixit ergo ei frater Leo: 'Quia nichil habes facere nobiscum, recede a nobis et vade viam tuam!'. Ille igitur eiulando et clamando recessit. Iste itaque frater Leo tempore illius devotionis, quod in posterum dictum est Alleluia, multa operatus est et multa bona fecit.

De quodam predicatore, qui erat de Padua, et predixit quandam turrim cadendam, et ita evenit. De alio, qui similia dixit, similia evenerunt.

Fuit quidam alius frater Minor de Padua, qui tempore illius devotionis multa bona fecit. Hic dum in quodam festo Cumis predicaret, et quidam usurarius turrim suam murari faceret, impeditus frater a clamore laborantium, astanti populo dixit [frater]: 'Predico vobis quod usque ad tale tempus turris illa funditus corruet et destruetur'. Accidit, ut frater predixerat, et reputatum fuit grande miraculum. Hinc Ecclesiasticus ait XXXVII: Anima vivi sancti enuntiat aliquando vera, quam VII circumspectores sedentes in excelsum ad speculandum. Item Prover. XVII: Qui altam facit domum suam, querit ruinam. Item exemplum illius qui divinavit de turre cadenda et de filio grille et de tribus cucurbitis et de mure in cucurbita. Et omnia casu dicebat et fortuitu, et ex hoc appellatus fuit divinus. Fuit et frater Girardus de Mutina ex Ordine fratrum Minorum tempore devotionis predicte, qui fuit mirabilium patrator operum et multa bona fecit, ut vidi oculis meis. Hic, cum adhuc secularis existeret, dicebatur Girardus Maletta. Ex potentibus et divitibus parentibus natus est, scilicet de Buccabadhatis. Hic fuit de primitivis fratribus unus, scilicet Ordinis fratrum Minorum, non tamen de XII. Amicus et intimus fuit beati Francisci et aliquando socius. Curialis homo fuit valde, liberalis et largus, religiosus et honestus et valde morigeratus, temperatus in verbis et in omnibus operibus suis. Parve litterature fuit, magnus concionator, optimus et gratiosus predicator. Totum mundum circuire volebat. Hic pro me rogavit fratrem Helyam generalem ministrum Ordinis fratrum Minorum, ut ad Ordinem me reciperet, et exaudivit eum apud Parmam anno Domini MCCXXXVIII. Huius sotius aliquando in itinere fui.

Quod Parmenses tempore devotionis fecerunt fratrem Ghirardum de Mutina suum potestatem, dando ei plenum dominium Parme.

Huic tempore illius devotionis predicte Parmenses totaliter dominium Parme dederunt, ut eorum esset potestas et concordaret eos qui guerras habebant ad pacem. Et sic fecit, quia multos discordes ad pacem reduxit. Verumtamen in quadam compositione cuiusdam pacis calumniam incurrit et perturbavit domnum Bernardum Rolandi Rubei, cognatum pape domni Innocentii quarti, pro eo quod non bene satisfecit quibusdam amicis suis. Erat enim frater Gerardus imperialis multum. Et nichilominus in pace et in equitate ambulavit cum Deo et multos avertit ab iniquitate, ut dicit Malachias II.

De tribus sociis, qui diversimode elegerunt Deo servire.

Nota exemplum illorum trium sociorum, quorum unus elegit vacare sibi et sibi soli vivere et solitariam vitam ducere, alius servire infirmis, tertius concordare discordantes. De primo dicit beatus Ieronimus: Sancta rusticitas solum sibi prodest, et quantum edificat ex vite merito Ecclesiam Christi, tantum nocet, si destruentibus non resistat. Ideo nota de sancto Syndonio, cui precepit angelus Domini, quod iret ad predicandum contra hereticos. De beato Francisco etiam scriptum est quod non sibi soli vivere, sed aliis proficere vult Dei zelo ductus. De secundo Dominus dicit Mat. XXV: Infirmus fui, et visitastis me. Item ad Ro. XIIII: Infirmum autem in fide assumite. Et infra XV: Debemus autem nos firmiores imbecillitates infirmorum sustinere et non nobis placere. Item prima ad Thessa. V: Suscipite infirmos, patientes estote ad omnes. Valde enim impacientes sunt infirmi et cito indignantur.

De quodam qui serviebat infirmo, ex cuius servitio promeruit, quod beata Virgo sibi apparuit.

Nota exemplum illius qui serviebat infirmo, cui beata Virgo apparuit et familiariter loquebatur cum eo. Cumque infirmus clamaret, dimisit Virginem et ad infirmum cucurrit. Rediens denuo Virginem expectantem invenit, que dixit sibi: ' Quia erga infirmum caritatem ostendisti, ideo te expectavi. Alioquin recessissem, si ad infirmum non ivisses'. De tertio dicitur Eccle. VII: Calumnia conturbat sapientem et perdet robur cordis eius. Multas enim calumnias patiuntur qui discordantes volunt ad pacem reducere. Ideo dicit Prover. XXVI: Sicut qui apprehendit auribus canem, sic qui transit et impatiens commiscebitur rixe alterius. Rogandus est autem Deus sicut rogat propheta: Redime me a calumniis hominum, ut custodiam mandata tua. Cum reduco ad memoriam fratrem Ghirardum de Mutina, semper illius auctoritatis recordor Eccli, XIX: Melior est homo qui minuitur sapientia et deficiens sensu in timore, quam qui abundat sensu et transgreditur legem altissimi. Cum fratre Ghirardo fui infirmus apud Ferariam infirmitate, de qua mortuus est; et veniens ipse Mutinam circa annum novum ultimum diem clausit. Sepultus est in Ecclesia fratrum Minorum in sepulchro lapideo, et multa miracula Deus per eum operari

dignatus est. Que quia alibi scribi possunt, ideo causa brevitatis hic omittuntur a nobis.

Quod isti solemnes predicatores congregabantur interdum in aliquo loco et ordinabant de predicationibus suis.

Unum vero pretereundum non est, quia tempore devotionis predicte isti sollemnes predicatores congregabantur interdum in aliquo loco et ordinabant de predicationibus suis, scilicet de loco, de die, de hora et de themate; et dicebat unus alteri: 'Teneas quod ordinavimus firmum'. Et sic infallibiliter fiebat, sicut condixerant sibi. Stabat ergo frater Ghirardus, ut vidi oculis meis, in platea communis Parme vel alibi, ubi volebat, super gradum ligneum, quem fecerat ad loquendum, et populo expectante a predicatione cessabat et profundabat caputium super caput, quasi aliquid meditaretur de Deo. Deinde post longam moram miranti populo, remoto caputio, loquebatur. Quasi diceret Apoc. I: 'Fui in spiritu in dominica die et ascultavi dilectum fratrem nostrum Iohannem de Vincentia, qui predicat apud Bononiam in glarea fluminis Reni, et habet magnum populum coram se, et tale fuit predicationis eius initium: Beata gens, cuius est dominus Deus eius, populus, quem elegit in hereditatem sibi'. Idem dicebat de fratre Iacobino, idem illi de isto. Mirabantur astantes et curiositate ducti nuntios mittebant non nulli, ut istorum que dicebantur cognoscerent veritatem. Cumque veraciter hec omnia repperissent, indicibiliter mirabantur, et secularia negotia deserentes Ordinem fratrum Minorum et fratrum Predicatorum multi ingressi sunt; et diversimode et in multis partibus mundi multa bona facta sunt tempore devotionis illius, ut vidi oculis meis.

De trufatoribus et illusoribus qui tempore Alleluie fuerunt.

Fuerunt etiam tempore illo trufatores et illusores quam plures, qui maculam in electis libenter imponere conabantur.

De magistro Boncompagno Florentino.

Ex quibus unus fuit Boncompagnus Florentinus, qui magnus magister in gramatica in civitate Bononie fuit et libros de dictamine scripsit. Hic cum more Florentinorum trufator maximus esset, quendam rithmum fecit in derisionem fratris Iohannis de Vincentia, cuius nec principii reminiscor nec finis, quia multa tempora sunt, quod non legi ipsum, et quando legi, non bene commendavi memorie, quia nec multum curabam. Erant autem ibi verba ista, prout memorie occurrunt:

Et Iohannes iohanniçat
et saltando choreizat.
Modo salta, modo salta,
qui celorum petis alta!
Saltat iste, saltat ille,
resaltant cohortes mille,
Saltat chorus dominarum,
saltat dux Venetiarum et cet.

Item iste magister Boncompagnus, videns quod frater Iohannes intromittebat se de miraculis faciendis, voluit et ipse se intromittere et predixit Bononiensibus quod, videntibus eis, volare volebat. Quid plura? Divulgatum est per Bononiam. Venit dies statuta, congregata est tota civitas a viro usque ad mulierem, a puero usque ad senem, ad radicem montis qui appellatur Sancta Maria in Monte. Fecerat sibi duas alas et stabat in cacumine montis aspiciens eos. Cumque se diu mutuo aspexissent, protulit istud verbum: 'Ite cum benedictione divina, et sufficiat vobis vidisse faciem Boncompagni'. Et recesserunt cognoscentes se derisos. Iste magister Boncompagnus, cum esset sollemnis dictator, ex consilio amicorum suorum ad curiam Romanam accessit volens experiri, si forte ex dictamine suo Romane curie posset gratiam invenire. Quam cum non invenisset, recedens inde, factus iam senex ad tantam devenit inopiam, quod oportuit eum apud Florentiam in quodam hospitali vitam finire. Hinc sapiens in Eccle. IX dicit:

Vidi sub sole nec velocium esse cursum nec fortium bellum nec sapientium panem nec doctorum divitias nec artificum gratiam, sed tempus casumque in omnibus. Item Eccli. XXVI: In duobus contristatum est cor meum, et in tertio, iracundia michi advenit: vir bellator deficiens per inopiam, et vir sensatus contemptus, et qui transgreditur a iustitia ad peccatum, Deus paravit eum ad rumpheam.

De fatuitatibus fratris Iohannis de Vincentia, qui erat de Ordine fratrum Predicatorum.

Porro frater Iohannes de Vincentia, de quo supra fecimus mentionem, ad tantam dementiam devenerat propter honorem sibi impensum, et quia habebat gratiam predicandi, ut crederet etiam sine Deo se veraciter miracula posse facere. Que maxima stultitia erat, cum Dominus dicat Io. XV: Sine me nichil potestis facere. Item Prover. XXVI: Sicut qui mittit lapidem in acervum mercurii, ita qui tribuit insipienti honorem. Cum autem reprehenderetur frater Iohannes a fratribus suis de multis fatuitatibus, quas faciebat, respondebat eis dicens: 'Ego exaltavi Dominicum vestrum, quem XII annis sub terra tenuistis absconsum, et nisi quieveritis, vilificabo sanctum vestrum et facta vestra publicabo'. Talia itaque audientes sustinebant ipsum, quousque mortuus est, non invenientes qualiter contra eum insurgerent. Hic cum quadam die venisset ad domum fratrum Minorum, et barbitonsor ei barbam rasisset, valde habuit pro malo, eo quod fratres pilos barbe sue non collegerant, ut pro reliquiis reservarent.

De truffis fratris Detesalve de Florentia, qui erat ex Ordine fratrum Minorum.

Sed frater Deus-te-salvet de Florentia ex Ordine Minorum, qui more Florentinorum magnus trufator erat, optime respondit stulto iuxta stultitiam suam, ne sibi sapiens esse videretur, Prover. XXVI. Nam cum quadam die ad domum Predicatorum

ivisset, et illi invitassent eum ad prandium dixit quod nullo modo ibi staret, nisi ei darent de tunica fratris Iohannis, qui in domo illa erat, ut pro reliquiis reservaret. Promiserunt et magnam petiam de tunica sibi dederunt, cum qua post prandium purgato ventre posteriora terxit, et petiam deiecit in stercora. Postmodum accipiens perticam stercora revolvebat, clamans et dicens: 'Heu, heu! succurrite, fratres, quia reliquias sancti requiro, quas perdidi in latrina!'. Cumque vultus suos inclinassent ad orificia camerarum, cum pertica stercora revolvebat valenter, ut stercorum fetorem sentirent. Infecti itaque tali odoramento erubuerunt confusi, cognoscentes se a tali trufatore delusos. Huic fratri Detesalve aliquando data fuit obedientia, ut ad provinciam Pennensem, que est in Apulia, iret ad habitandum. Ipse vero ivit ad infirmitorium et denudavit se, et aperiens quandam culcidram tota die in ea latuit iacendo in pennis. Cum autem requireretur a fratribus, invenerunt eum ibi dicentem quod obedientiam suam iam compleverat. Et ideo occasione istius truffe obedientia fuit sibi remissa, et non ivit illuc. Cum autem quadam die tempore vemali per civitatem Florentie ambularet, contigit ut ex lapsu glatiei totaliter caderet. Videntes hoc Florentini, qui trufatores maximi sunt, ridere ceperunt. Quorum unus quesivit a fratre qui ceciderat, utrum plus vellet habere sub se. Cui frater respondit quod sic, scilicet interrogantis uxorem. Audientes hoc Florentini non habuerunt malum exemplum, sed commendaverunt fratrem dicentes: 'Benedicatur ipse, quia de nostris est'. Aliqui dixerunt quod alius Florentinus fuit, qui dixit hoc verbum, qui vocabatur frater Paulus Mille-musce ex Ordine Minorum. Sed querendum nobis est, utrum frater bene responderit necne. Et dicimus, quod male respondit, multiplici ratione.

Quod inhonesta locutio sit vitanda, octo rationibus demonstratur.

Primo, quia contra Scripturam fecit que dicit Prover. XXVI: Ne respondeas stulto iuxta stultitiam suam, ne efficiaris ei siCRONICA III

milis. Secundo, quia inhonesta fuit responsio, quia religiosus debet loqui ut religiosum decet. Unde Iacobus I: Si quis putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana est religio. Item prima Petri IIII: Si quis loquitur, quasi sermones Dei. Ieronimus: Beata lingua, que nunquam nisi de Deo novit proferre sermonem. Item ad Ephesios IIII: Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat; sed si quis bonus est ad edificationem fidei, ut det gratiam audientibus. Item ad Colo. IIII: Sermo vester semper in gratia sale sit conditus, ut sciatis, quomodo oporteat vos unicuique respondere.

Tertio, quia verbum ociosum dixit; de quo Dominus dicit Mat. XII: Dico autem vobis, quoniam omne verbum ociosum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die iuditii. Est autem verbum ociosum, quod nec dicenti nec audienti utilitatem confert. Ideo Dominus subdit Mat. XII: Ex verbis enim tuis iustificoberis et ex verbis tuis damnaberis. Ideo dicit Ecclesiasticus XXII: Quis dabit ori meo custodiam et super labia mea signaculum certum, ut non cadam ab ipsis, et lingua mea perdat me?

Quarto, quia qui inhoneste loquitur ostendit se cor vanum habere, insuper dat aliis exemplum peccandi. Unde dicit Apostolus prima ad Cor. XV: Corrumpunt mores bonos colloquia mala. Sed audi remedium sive vindictam Ys. XXIX: Succisi sunt omnes qui vigilabant super iniquitatem, qui peccare faciebant homines in verbo et arguentem in porta supplantabant et declinaverunt frustra a iusto. De corde vano dici potest quod de oculo dicitur. Sicut enim impudicus oculus impudici cordis est nuntius, sic verbum vanum cor vanum ostendit. Ideo dicit sapiens Prover. IIII: Omni custodia serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit. Item Prover. XXX: Vanitatem et verba mendatia longe fac a me.

Quinto, quia silentium commendatur et precipitur. Ieremias in Trenis III: Sedebit solitarius et tacebit, quia levavit se super se. Item Ys. XXX: In silentio et in spe erit fortitudo vestra. Item Exo. XIIII: Dominus pugnabit pro vobis, et vos tacebitis. Ps.: Letati sunt, quia siluerunt. Legitur quod abbas Agatho

per triennium tenuit lapillum in ore, ut taciturnitatem adisceret.

Sexto, quia multiloquium prohibetur Prover. X: In multiloguio non deerit peccatum; qui autem moderatur labia sua, prudentissimus est. Ideo Eccli. XIX: Qui odit loquacitatem, extinguit malitiam. Item Eccli. XX: Qui multis utitur verbis, ledit animam suam. Item Eccli. XXVIII: Multi ceciderunt in ore gladii, sed non sic quasi qui interierunt per linguam suam. Item Prover. XXI: Qui custodit os suum et linguam suam, custodit ab angustiis animam suam. Item Eccli. XXV: Beatus qui lingua sua non est lapsus, et qui non servivit indignis se. Item Eccli. XXVIII: Beatus qui tectus est a lingua nequam, et qui in iracundiam illius non transivit, et cetera que secuntur. Item Iacobi III: In multis enim offendimus omnes. Si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir. Nota exemplum de Secundo philosopho, ex cuius verbo obiit mater eius. Et penitentia ductus usque ad diem mortis sue silentium tenuit. Cui vere potest dici: Si tacuisses, philosophus fuisses. Item Apostolus prima ad Cor. XIIII precipit quod mulieres in ecclesiis taceant. Non enim permittitur eis loqui, sed subditas esse, sicut et lex dicit. Si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent. Turpe est mulieri loqui in Ecclesia. Multum enim locuntur in Ecclesia mulieres. Ideo quidam dicunt quod Apostolus non prohibuit mulieribus loquelam utilem et necessariam, ut quando Deum laudant vel quando peccata sua sacerdotibus confitentur, sed prohibuit, ne predicare presumerent, quod officium proprie ad viros noscitur pertinere. Quod patet, quia de officio predicandi tunc Apostolus loquebatur. Augustinus tamen dicit quod ideo precipitur mulieri non loqui, quia, dum semel cum serpente locuta fuit, totum mundum confudit. Ideo Ecclesiasticus XXV. dicit: A muliere initium factum est peccati, et per illam omnes morimur. Hinc Apostolus ait prima ad Timotheum II: Mulier in silentio discat cum omni subjectione. Docere autem mulieri non permitto neque dominari in virum, sed esse in silentio. Adam enim primus formatus est, deinde Eva. Adam non est seductus, mulier autem seducta in

prevaricatione fuit. Salvabitur autem per filiorum generationem, si permanserit in fide et dilectione et sanctificatione cum sobrietate. Septimo, quia

qui non assuescit bonis moribus, dum iuvenescit, a vitiis nescit recedere, quando senescit.

Hinc sapiens dicit Prover. XXII: Proverbium est: adolescens iuxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea. Hinc Ecclesiasticus dicit XXIII: Homo assuetus in verbis improperii in omnibus diebus vite sue non erudietur. Ideo optimam medicinam dat ipse Ecclesiasticus XXIII. Indisciplinate loquele non assuescas os tuum, est enim in illa verbum peccati.

Octavo et ultimo, quia qui turpia loquitur et inutilia et vana et inhonesta verba accusari debet et puniri in Ordine fratrum Minorum de facto, si vidit, de verbo, si audivit. Et hoc digne fit, quia eloquia Domini eloquia casta. Et in regula fratrum Minorum dicitur quod sint examinata et casta eorum eloquia ad utilitatem ed edificationem populi et cet. Item Ys. XLIII: Ne memineritis priorum et antiqua ne intueamini. Ecce ego facio nova, et nunc orientur, utique cognoscetis ea. Item Apostolus II. ad Cor. V: Si qua igitur in Christo nova creatura. vetera transierunt, et ecce omnia facta sunt nova. Ideo illa sancta mulier dixit I. Reg. II: Recedant vetera de ore vestro, quia Deus scientiarum Dominus est, et ipsi preparantur cogitationes. Hinc Petrus ait prima canonica IIII: Si quis loquitur, quasi sermones Dei. Hinc ad Ephesios dicit Apostolus IIII: Deponite vos veterem hominem secundum pristinam conversationem, qui corrumpitur secundum desideria erroris. Renovamini autem spiritu mentis vestre et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis. Ad materiam supradictam facit quod Ecclesiasticus dicit XXVIII: Attende, ne forte labaris in lingua tua et cadas in conspectu inimicorum insidiantium tibi, et sit casus tuus insanabilis in mortem. Item Eccli. XI: Non omnem hominem inducas in domum tuam, multe enim sunt insidie dolosi. Item Eccli. VIII: Coram extraneo ne facias consilium, nescis enim, quid pariat. Non omni homini cor tuum manifestes, ne forte inferat tibi gratiam falsam et convicietur tibi. Multa autem alia reperiuntur de lingua in divina Scriptura, que faciunt ad materiam supradictam, maxime autem in Biblia; sed nunc ista sufficiant.

Quod frater qui verbum iocosum dixit tribus rationibus excusatur, est enim qui labitur lingua sua, sed non ex animo, ut Ecclesiasticus dicit XIX.

Frater vero Deus-te-salvet, cuius occasione ista posuimus, excusari potest multiplici ratione; non tamen verbum suum ducendum est in exemplum, ut iterum dicatur ab aliquo, quia sapiens in Proverbiis dicit XXVI: Sicut canis qui revertitur ad vomitum suum, sic imprudens qui iterat stultitiam suam. Est autem prima ratio excusationis ipsius, quia respondit stulto iuxta stultitiam suam, ne sibi sapiens esse videretur, Prover. XXVI. Secunda, quia non intendebat tantum dicere, quantum verbum sonat, cum homo solatiosus esset. Ideo dicit Ecclesiasticus XIX: Est qui labitur lingua sua, sed non ex animo. Quis est enim qui non deliquerit in lingua sua? Ideo dicit Iacobus III: Si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir. Talis fuit Iohannes Baptista, de quo cantatur:

Antra deserti teneris sub annis civium turmas fugiens petisti, ne levi saltem maculare vitam famine posses.

Tertia ratio est, quia concivibus suis locutus fuit, qui inde malum exemplum non habuerunt, cum sint homines solatiosi et maximi truffatores. Alibi vero male sonasset verbum fratris, quia Ecclesiasticus dicit XXXVII: Non enim omnia omnibus expediunt, et non omni anime omne genus placet. Hinc Apostolus ait prima ad Cor. VI: Omnia michi licent, sed non omnia expediunt. Et infra IX: Numquid non habemus potestatem sororem mulierem circumducendi sicut et ceteri Apostoli et fratres Do-

mini et Cephas? Aut ego solus et Barnabas non habemus potestatem hoc operandi?

Quod ducere mulieres secum apud Hebreos inhonestum non erat, sed apud Grecos inhonestum fuisset, et ideo Apostolus eas non duxit.

Hoc ideo dicit Apostolus, quia apud Hebreos non erat malum exemplum, si Apostoli et discipuli Christi, qui predicabant, ducebant secum mulieres devotas, que eis ministrabant de facultatibus suis; quod etiam Dominus fecit, ut habetur Luc. VIII et Mat. XXVII: Erant autem ibi mulieres multe a longe, que secute fuerant Iesum a Galilea ministrantes ei et cet. Apud Grecos vero malum fuisset exemplum, si Apostoli et alii qui predicabant mulieres secum duxissent. Et ideo dimittebant, ne ducerent, quamvis hoc possent. Ideo dicit prima ad Cor. X: Omnia licent, sed non omnia edificant. Hinc beatus Franciscus dixit: Bonum est multa dimittere, ne ledatur opinio, id est ne ledatur bona fama. Sed quidam de fama bona non curant; que est stultitia maxima, cum sapiens dicat Prover. XXII: Melius est nomen bonum quam divitie multe, super argentum enim et aurum gratia bona. Item Eccle. VII: Melius est nomen bonum quam unguenta pretiosa, et dies mortis die nativitatis. Ideo dicit Ecclesiasticus XLI: Curam habe de bono nomine, hoc enim magis permanebit tibi quam mille thesauri magni et pretiosi. Item Apostolus dicit prima ad Cor. VIII: Si esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnes in eternum, ne fratrem meum scandalizem. Huius itaque fratris Detesalve multa opera novi, sicut et comitis Guidonis, de quo multi multa referre consueverunt; que quia magis sunt trufatoria quam edificatoria, ideo non scribuntur a nobis.

De tribus archiepiscopis Ravennatibus. Quod Florentini sunt valde solatiosi homines.

Verumtamen frater Deustesalvet ad ultramarinas partes ivit cum archiepiscopo Ravennate nomine Theodorico, qui fuit sanctus homo et honesta persona valde. Post quem archiepiscopus fuit domnus Phylippus de Pistorio vel de Luca, Post quem frater Bonifacius ex Ordine Predicatorum, natione Parmensis, qui archiepiscopatum habuit a papa Gregorio decimo, non ob gratiam Ordinis sui, sed quia de parentela sua erat; et nunc archiepiscopus est, magnus et ipse prolocutor et partem ecclesiasticam firmiter tenens. Unum vero pretereundum non est quod Florentini non habent malum exemplum, si aliquis Ordinem fratrum Minorum egreditur, immo excusant eum dicentes: 'Miramur, quod tantum ibi stetit, cum fratres Minores sint homines desperati, qui diversimode se affligunt'. Hi, quadam vice audientes quod frater Iohannes de Vincentia ex Ordine Predicatorum, cuius supra fecimus mentionem, Florentiam ire volebat, dixerunt: Pro Deo non veniat huc. Audivimus enim quod mortuos suscitat, et tot sumus, quod civitas nostra capere nos non potest'. Et valde bene sonant verba Florentinorum in ydiomate suo. Benedictus Deus, qui nos de hac materia expedivit!

De Primate trutanno et de versibus suis et rithmis. Nota quod Primas Aurelianensis fuit.

Fuit his temporibus Primas canonicus Coloniensis, magnus trutannus et magnus trufator et maximus versificator et velox, qui si dedisset cor suum ad diligendum Deum, magnus in litteratura divina fuisset et utilis valde Ecclesie Dei. Cuius Appocalipsim, quam fecerat, vidi et alia scripta plura. Hic cum quadam die ductus fuisset ab archiepiscopo suo non ad meditandum in agro, sed ad spatiandum, et vidisset boves archiepiscopi arantes in campo, pulchros, fortes et pingues, dixit archiepiscopus Primati: 'Si in isto regressu, ante quam boves perveniant ad nos, poteris facere versus de materia donationis boum, donabo eos tibi '. Et ait Primas: 'Firmum erit quod dixisti?'. Respondit: 'Firmum certe'. Et statim protulit:

Indigeo bobus ad rura colenda duobus.

Pontificis munus veniat bos unus et unus.

Alia vice, cum esset in curia, volens exenium mittere cuidam cardinali, fecit fieri XII albissimos panes, grandes et pulchros, ex quibus fornaria unum furata fuit. Undecim vero remanentes nichilominus misit cum cedula ita dicendo:

Ne spernas munus, si desit Apostolus unus. Ut verbis ludam: rapuit fornaria Iudam.

Alia vice, cum quidam archiepiscopus misisset ei exenium ex piscibus sine vino, dixit:

Mittitur in disco michi piscis ab archiepisco, Me non inclino, quia missio fit sine vino.

Item:

His vaccis parcam, que sacri federis arcam Olim duxerunt, sed aquis comedi meruerunt.

Alia vice datum fuit sibi vinum nimis limphatum. Et cepit dicere:

In cratere meo Tetis est sociata Lieo,
Est dea iuncta deo, sed dea maior eo.
Nil valet hic vel ea, nisi quando sunt pharisea,
Amodo propterea sit deus absque dea!

Item alia vice cepit de vino dicere:

Fertur in convivio vinus, vina, vinum:

Masculinum displicet atque femininum,
In neutro genere ipsum est divinum,
Loquens linguis variis optimum Latinum.

Quod Primas excusat se Coloniensi episcopo suo, cui fuerat accusatus de luxuria et de ludo et de taberna, et promittit emendam et petit indulgentiam.

Item hic accusatus fuit archiepiscopo suo de tribus, scilicet de opere venereo, id est de luxuria, et de ludo et de taberna. Et excusavit se rithmice hoc modo: Estuans intrinsecus ira vehementi,
In amaritudine loquor mee menti.
Factus de materia vilis elementi
Folio sum similis, de quo ludunt venti.

Cum sit enim proprium viro sapienti Supra petram ponere sedem firmamenti, Stultus ego comparor fluvio labenti, Sub eodem aere nunquam permanenti.

Feror ego veluti sine nauta navis, Ut per vias aeris vaga fertur avis, Non me tenent vincula, nec me tenet clavis, Quero mei similes et adiungor pravis.

Michi cordis gravitas res videtur gravis, Iocus est amabilis dulciorque favis. Quicquid Venus imperat, labor est suavis, Que nunquam in cordibus habitat ignavis.

Via lata gradior, more iuventutis, Implico me vitiis, inmemor virtutis. Mortuus in anima curam gero cutis, Voluptatis avidus magis quam salutis.

Presul discretissime, veniam te precor, Morte bona morior, dulci nece necor. Meum pectus sauciat puellarum decor, Et quas tactu nequeo, saltem corde mecor.

Res est perartissima vincere naturam, In aspectu virginis mentem esse puram. Iuvenes non possumus legem sequi duram Leviumque corporum non habere curam.

Quis in igne positus igne non uratur? Quis Papie commorans castus habeatur? Ubi Venus digito iuvenes venatur, Oculis illaqueat, facie predatur.

Si ponas Ypolitum hodie Papie, Non erit Ypolitus in sequenti die. Veneris in thalamos ducunt omnes vie, Non est in tot turribus turris Alachie.

Secundo redarguor etiam de ludo: Sed cum ludus corpore me dimittat nudo, Frigidus exterius, mentis estu sudo: Tunc versus et carmina meliora cudo.

119

Tertio capitulo memoro tabernam:
Illam nullo tempore sprevi neque spernam,
Donec sanctos angelos venientes cernam,
Cantantes pro mortuis 'Requiem eternam'.

CRONICA

Poculis accenditur animi lucerna,
Cor imbutum nectare volat ad superna.
Michi sapit dulcius vinum de taberna
Quam quod aqua miscuit presulis pincerna.

Loca vitant publica quidam poetarum Et secretas eligunt sedes latebrarum, Student, instant, vigilant nec laborant parum, Et vix tandem reddere possunt opus clarum.

Student, instant, vigilant poetarum chori, Vitant rixas publicas et tumultus fori; Et ut opus faciant, quod non possit mori, Moriuntur studio, subditi labori.

Unicuique proprium dat natura donum:
Ego versus faciens bibo vinum bonum
Et quod habent purius dolia cauponum,
Vinum tale generat copiam sermonum.

Unicuique proprium dat natura munus:
Ego nunquam potui scribere ieiunus;
Me ieiunum vincere posset puer unus,
Sitim et ieiunium odi tamquam funus.

Tales versus facio, quale vinum bibo,
Nichil possum facere nisi sumpto cibo.
Nichil valent penitus que ieiunus scribo,
Nasonem post calicem carmine preibo.

Michi nunquam spiritus poetrie datur, Nisi prius fuerit venter bene satur. Dum in arce cerebri Bachus dominatur, In me Febus irruit et miranda fatur.

Meum est propositum in taberna mori,
Ut sint vina proxima morientis ori.
Tunc occurrent citius angelorum chori:
Sit Deus propitius michi potatori.

Ecce mee proditor pravitatis fui,
De qua me redarguunt servientes tui.
Sed eorum nullus est accusator sui,
Quamvis velint ludere seculoque frui.

Iam nunc in presentia presulis beati
Mittat in me lapidem neque parcat vati,
Cuius non est animus conscius peccati.

Sum locutus contra me quicquid de me novi Et virus evomui, quod tam diu fovi. Vetus vita displicet, mores placent novi. Homo videt faciem, sed cor patet Iovi.

Iam virtutes diligo, vitiis irascor,
Renovatus animo, spiritu renascor;
Quasi modo genitus novo lacte pascor,
Ne sit meum amplius vanitatis vas cor.

Electe Colonie, parce penitenti Et da penitentiam culpam confitenti! Feram quicquid iusseris, animo libenti.

Parcit enim subditis leo, rex ferarum,
Et est erga subditos inmemor irarum.
Et vos idem facite, principes terrarum!
Quod caret dulcedine, nimis est amarum.

De captione et morte Henrici imperatoris filii, ad cuius funus frater Lucas Apulus predicavit.

Porro millesimo supraposito, silicet

Anno Domini MCCXXXIII, tempore pape Gregorii noni, in mense Maii, tempore Alleluie Fridericus imperator Romanorum cepit Henricum regem Alamannie, filium suum rebellem sibi, eo quod contra voluntatem suam Lombardis adheserat, quem diu in vinculis tenuit. Cumque a castro Sancti Felicis duceretur ad aliud castrum, ut adhuc in vinculis teneretur, affectus tedio et tristitia precipitavit seipsum per quoddam precipitium et mortuus est. Congregati sunt igitur principes et barones, milites et iudices, ut sepelirent eum, absente imperatore. Cum quibus etiam affuit frater Luchas Apulus ex Ordine fratrum Minorum, cuius est sermonum memoria, ut secundum consuetudinem Apulie predicaret ad funus. Et ex libro Geneseos XXII proposuit thema dicens: Arripuit Abraham gladium, ut immolaret filium suum. Et dixerunt iudices et litterati qui ibi erant: 'Talia dicet hodie frater iste, quod imperator auferet

CRONICA 12I

ei caput'. Sed aliter se negotium habuit. Nam ita pulcrum fecit sermonem iustitiam commendando, quod, cum commendaretur coram imperatore, voluit ipsum sermonem habere.

De magno gelu quod fuit hoc anno.

Anno Domini MCCXXXIIII, nives et glaties fuerunt magne per totum mensem Ianuarii, ita quod vinee et omnes arbores fructifere congelate fuerunt. Et bestie silvestres mortue sunt ex gelu. Et lupi intrabant civitates de nocte, et plures fuerunt capti de die et mortui et suspensi in plateis civitatum. Et arbores scindebantur ex nimio gelu a summo usque deorsum, et multe arbores totaliter virorem perdiderunt et desicate sunt propter dictum gelu.

De magno prelio in episcopatu Cremone.

Et fuit magnum prelium in episcopatu Cremone inter Cremonenses et Parmenses et Papienses et Placentinos et Mutinenses ex una parte et Mediolanenses et Brixianos cum suis amicis ex altera.

Quod vinee sunt destructe pre nimio gelu.

Anno Domini MCCXXXV, quadam die Mercurii, XIII die exeunte mense Aprilis fuit ventus frigidus, et venit nix frigidissima; et sequenti nocte venit pruina magna, que vineas destruxit, ita quod videbantur sicce. Et die VIII exeunte Aprile descendit alia nix et pruina, ita quod vinee penitus destructe ab eis fuerunt.

De congelatione Padi,

Et eodem anno Padus ita congelavit, quod homines transibant dictum flumen equestres et pedestres.

Quod Advocati de Mantua interfecerunt episcopum suum.

Et eodem anno fuit mortuus domnus Guidhottus episcopus Mantue, filius condam Frugerii de Corigia, ab Advocatis de Mantua die Lune XIIII intrante Maio. Huius soror domina Sophya, uxor domni Rainerii de Adhelardis de Mutina, mea devota fuit.

Quod papa Gregorius nonus flevit cum cardinalibus suis, audita morte Mantuani episcopi.

Et nota quod collegium canonicorum et clericorum de Mantua ad curiam domni pape misit nuntium spetialem et eloquentissimum, qui mortem sui episcopi summo pontifici nuntiaret. Qui quamvis esset iuvenis, ita tamen coram papa et cardinalibus splendide peroravit, quod omnes admirati sunt. Et finitis verbis suis protulit dalmaticam sanguinolentam episcopi Mantuani, cum qua apud Sanctum Andream de Mantua fuerat interfectus, et expandit eam coram papa, dicens: 'Vide, pater, et considera et cognosce, utrum tunica filii tui sit an non, ut scias'. Qua visa flevit domnus papa Gregorius nonus quasi inconsolabiliter, cum omnibus cardinalibus. Erat enim homo multum compassivus, habens viscera pietatis.

Quod Deus gravius punit iniuriam servorum suorum quam suam.

Verumtamen Advocati de Mantua, qui sui episcopi interfectores extiterant, de civitate expulsi fuerunt, nec fuerunt amplius revocati, sed usque in hodiernum diem exulant vagabundi, ut cognoscant perversi, qui difficile corriguntur, et stulti, quorum infinitus est numerus, et homines pestilentes, qui dissipant civitatem, quod pugnare contra Deum non est facile. Cognoscant etiam quod gravius punit Deus servorum suorum iniuriam quam propriam, que sibi infertur. Nam propriam pepercit in cruce, quando pro transgressoribus rogavit, et exauditus est pro sua reverentia. De servis vero suis dicit

Zacharie II: Qui enim tetigerit vos, tanget pupillam oculi mei. Quod patuit in multis, quos Deus punivit in vindictam servorum suorum; quorum duorum, ceteris pretermissis, ponamus exemplum, maxime autem illorum qui in Ecclesia pass sunt.

Quod Deus acriter et severe vindicavit mortem Zacharie filii Ioiade et beati Thome Cantuariensis archiepiscopi, et de exemplo serpentis.

Quorum primus fuit Zacharias filius Ioiade pontificis summi Iudaici populi. De quo habetur II Paralipo, XXIIII, quod spiritus Domini induit Zachariam filium Ioiade sacerdotem, et stetit in conspectu populi et dixit eis: 'Hec dicit Dominus: Quare transgredimini preceptum Domini, quod vobis non proderit, et dereliquistis Dominum, ut derelingueret vos?' Qui congregati adversum eum miserunt lapides iuxta regis imperium in atriis domus Domini, Hi fecerunt contra scripturam que dicit Prover. XXIIII: Qui arguunt laudabuntur, et super eos veniet benedictio. Labia deosculabitur qui recta verba respondet. Sed impleverunt aliam scripturam, que dicit Amos V: Odio habuerunt in porta corripientem et loquentem perfecte abhominati sunt. Et iterum Prover. XV: Non amat pestilens eum qui se corripit nec ad sapientes graditur. Item Prover. XXIX: Homines pestilentes dissipant civitatem. Item Ys. LIX: Corruit in platea veritas, et equitas non potuit ingredi, et facta est veritas in oblivione, et qui recessit a malo, prede patuit. Sequitur in textu Paralipomenon: Et non est recordatus Ioas rex misericordie, quam fecerat Ioiada pater illius secum, sed interfecit filium eius. Quia, sicut dicit Ecclesiasticus XXIX: ingratus sensu dereliquit liberantem se. Nota exemplum illius qui custodiebat viridarium domini sui, qui introduxit serpentem in domum suam, qui postea interfecit filium suum et fugit. Ideo dicit Ecclesiasticus XI: Non omnem hominem inducas in domum tuam, multe enim sunt insidie dolosi. Item Eccli. XII: Non credas inimico tuo in eternum. Nota quod vulgariter dicunt illi de Tuscia: d'ohmo alevandhico et de pioclo apicadhico no

po l'ohm gaudere. Id est: 'de homine adventicio et de pediculo adhereticio non potest homo gaudere'; id est: non habes consolationem de pediculo alieno, qui adheret tibi, et de homine advena, quem tu nutris.

De Ioas, de Aman Agagita, de Federico II.

Quod patuit in Ioas rege Iuda, de quo presens est sermo, et in Aman Agagita, de quo in Hester continetur ultimo: Et ut manifestius quod dicimus intelligatis et cet. usque ibi: Deo illi reddente quod meruit. Patuit etiam in Friderico secundo, quem pupillum nutrivit Ecclesia, et postea contra Ecclesiam levavit calcaneum eam multipliciter affligendo. Sed in malum sui ipsius contra stimulum calcitravit. Nam depositus vehementer ab imperio fuit, nec ex malitia sua consolationem invenit. Ideo dicit Ecclesiastes VIII: Non sit bonum impio, nec prolongentur dies eius, sed quasi umbra transeant qui non timent faciem Domini. Item Ys. III: Ve impio in malum, retributio enim manuum eius fiet ei.

De marchione Hestensi qui Opiço dicitur. Omnes hi IIII fuerunt ingrati.

Item in marchione Estensi, qui nunc est, patet etiam hoc quod de superioribus diximus necnon et in aliis multis. Sequitur in textu Paralipo.: Qui cum moreretur, ait: 'Videat Dominus et requirat'. Cui respondet Dominus Luc. XI: Ita dico vobis: requiretur ab hac generatione, scilicet sanguis prophetarum omnium, qui effusus est a constitutione mundi, a generatione ista, a sanguine Abel usque ad sanguinem Zacharie, qui periit inter altare et edem.

Sequitur in textu Paralipo.: Cumque evolutus esset annus, ascendit contra eum exercitus Syrie venitque in Iudam et Ierusalem et interfecit cunctos principes populi, atque universam predam miserunt regi Damascum. Et certe, cum permodicus venisset numerus Syrorum, tradidit Dominus in manibus eorum infinitam multitudinem, eo quod dereliquissent dominum Deum

patrum suorum. In Ioas quoque ignominiosa exercuere iuditia, et abeuntes dimiserunt eum in langoribus magnis. Surrexerunt autem contra eum servi sui in ultionem sanguinis filii Ioiade sacerdotis et occiderunt eum in lectulo suo, et mortuus est. Sepelieruntque illum in civitate David, sed non in sepulchris regum. Considera de isto rege, quia bonum habuit principium, sed malum finem. Nam multa bona fecit, que postea propter culpam suam perdidit, quia in bonis operibus perseverare contempsit. Unde Dominus Eze. XVIII: Si averterit se iustus a iustitia sua et fecerit iniquitatem secundum omnes abhominationes, quas operari solet impius, numquid vivet? Omnes iustitie eius, quas fecerat, non recordabuntur. In prevaricatione sua, quam prevaricatus est, et in peccato suo, quod peccavit, in ipsis morietur. Ideo dicit Apostolus II ad Timotheum II: Non coronabitur nisi qui legittime certaverit.

Quod duobus modis certatur legittime.

Legittime certare uno modo est semper temptationibus diabolicis repugnare et nunquam diabolo consentire, quod paucorum est. Prover. XX: Quis potest dicere: mundum est cor meum, purus sum a peccato? Ecclesiastes VII: Non est enim homo iustus super terram, qui faciat bonum et non peccet. Item Prover. XXIIII: Septies enim cadet iustus et resurget, impii autem corruent in malum. Et ideo non precipit Apostolus Petrus II, sed obsecrat tanguam advenas et peregrinos a carnalibus desideriis abstinere, que militant adversus animam. Quod non fecerunt illi, de quibus dicit Apostolus Iacobus V: Epulati estis super terram et in luxuriis enutristis corda vestra. Alio modo legittime certare est in bonis operibus vitam finire, quod multorum est. Ideo dicit beatus Iohannes in secunda: Videte vosmetipsos, ne perdatis quod operati estis, sed ut mercedem plenam accipiatis. Quod non fecit ille, de quo dicit Aggeus I: Qui mercedes congregavit, misit eas in saculum pertusum. Sed Ecclesiasticus dicit ultimo: Videte oculis vestris, quia modicum laboravi et inveni michi multam requiem. Quod latro,

qui Domino in cruce credidit, convenienter dicere potuit; similiter et beatus Bonifatius, qui bonum finem habuit. Ideo dicitur:

Cuius finis bonus est, ipsum quoque bonum.

Porro secundus fuit beatus Thomas Cantuariensis archiepiscopus, quem Dominus optime vindicavit. De cuius vindicta in legenda sua taliter continetur: Adeo vero in martyris persecutores ultio divina desevit, ut in brevi sublati de medio non comparerent. Et alii guidem sine confessione et viatico subito rapti, alii digitos vel linguas proprias frustatim dentibus decerpentes, alii sanie defluentes et toto corpore tabefacti et torcionibus inauditis ante mortem cruciati, alii paralisi dissoluti, alii amentes effecti, alii cum insania expirantes, manifesta reliquerunt inditia, quod iniuste persecutionis et excogitati patricidii penas exolverent. Passus est autem egregius Dei athleta Thomas anno ab incarnatione Domini secundum Dionisium MCLXX quarto Kal. Ianuarii, feria tertia, hora quasi undecima, ut Dei natalis ad laborem eius fieret natalis ad requiem. Ad quam nos perducere dignetur idem Deus et dominus noster Iesus Christus, qui cum patre et Spiritu Sancto vivit et regnat per omnia secula seculorum. Amen.

Quid promeruit Ioiadas de bonitate sua, et quid Çacharias filius eius.

Quantum autem ad ystoriam suprapositam, considerandum nobis occurrit, quid promeruit Ioiadas, quid etiam filius eius Zacharias, et quid demeruit Ioas, quid etiam populus eius. De Ioiada sic habetur: Mortuus est Ioiada sacerdos, qui solus legitur post Moysen centum XXX annis vixisse — non quod Moyses tantum vixerit, vixit enim X annis minus — . Et sepultus est in civitate David, eo quod generi David reparavit imperium. Antiquitus enim quidam in agris suis sepeliebantur. Promeruit ergo Ioiada nobilem sepulturam ob causam supra predictam. Çacharias vero filius eius, quia fecit quod Ecclesiasticus

IIII docet, scilicet: Pro iustitia agonizare pro anima tua et usque ad mortem certa pro iustitia, et Deus expugnabit pro te inimicos tuos, ideo promeruit, ut in Evangelio commendaretur a Domino dicente: A sanguine Abel iusti usque ad sanguinem Zacharie, tamquam a termino a quo usque ad terminum ad quem, id est a pastore usque ad sacerdotem, qui duo optime copulantur, ut qui sacerdos est sit etiam pastor. Dicit enim Amos III: Numquid ambulabunt duo pariter, nisi convenerit eis? Quasi dicat 'non'. Item beatus Ieronimus multum videtur esse sollicitus ad querendum istum Zachariam, cum tamen faciliter eum nobis demonstrare potuisset. Nota etiam quod omnes filii Zacharie cum eo lapidati sunt preter unum postumum, qui postea dictus est Zacharias.

Quid demeruit Ioas propter malignitatem suam, quid etiam populus eius, et de damnificatione, quam homo propter peccatum incurrit.

Quod multum prodest habere bonam societatem et multum nocet habere malam; et de correctione tractatur hoc loco, et quod aliqui bene inchoant et male finiunt, et aliqui e converso. Require similiter infra carta...

Ioas vero rex Iude demeruit, quia in sepulcris regum propter suam indignitatem sepultus non fuit. Nam mortuo Ioiada, a legittimis Dei declinavit. Cuius exemplo et optimates vitiati sunt, quia, sicut dicit Ecclesiasticus X: Secundum iudicem populi sic et ministri eius, et qualis rector est civitatis, tales et habitantes in ea. Item Prover. XXIX: Princeps qui libenter audit verba mendacii, omnes ministros habet impios. Item ibidem: Peccantem virum iniquum involvet laqueus. Qualis fuit Ioas, qui langorem pessimum incurrit, eo quod divinos honores sibi volebat impendi, ut dicunt Hebrei, et quia contempsit audire Zachariam, qui eum corripiebat. De quo scriptum est Prover. XXI: Excogitat iustus de domo impii, ut detrahat impios a malo. Sed dicitur Prover. XVII: Plus proficit correctio apud prudentem quam centum plage apud stultum. Ideo audi Prover. XXIX: Viro qui corripientem dura cervice contemnit, repentinus ei superveniet interitus, et eum sanitas non sequetur. Qualis fuit

Ioas, qui Zachariam, qui eum corripiebat, audire contempsit, insuper fecit eum lapidibus obrui inter templum et altare. Et extunc, ut dicit Epyphanius, non accepit populus in templo responsum manifeste sicut prius nec ex dabyr nec ex ephoth. Rex autem non multo post penas exolvit. Nam duo servi eius percusserunt eum, et mortuus est. Vidisti, quid demeruit rex Ioas, quia regali sepultura privatus fuit. Ideo convenit ei illud Eccle. VI: Sepulturaque careat, de hoc ego pronuntio, quod melior illo sit abortivus. Frustra enim venit et pergit ad tenebras, et oblivione delebitur nomen eius. Vidisti etiam, quid demeruit populus propter necem summi pontificis, quia perdidit responsum divinum, ut cognoscas verum esse quod in libro Sapientie dicitur XI: Quia per que peccat quis, per hec et torquetur. Item Prover. XIIII: Miseros facit populos peccatum. Quod probari potest hoc modo: tradunt Hebrei in medio rationali fuisse lapidem quadrum magnitudine duorum digitorum, in quo secundum coloris mutationem perpendere poterant, utrum Deum placatum haberent an offensum. Iosephus dicit sardonicem, qui in dextro humero gerebatur, cum sacrificium pontificis Deo placebat, tanto splendore micare, quod etiam procul positis radius eius appareret. Egressuris vero ad prelium, si Deus cum eis esset, tantus fulgor in lapidibus rationalis apparebat, ut omni multitudini fieret manifestum eorum auxilio Deum adesse, et ob hoc rationale iuditii nuncupari. Asserit autem Iosephus hunc fulgorem sardonicis et rationalis cessasse annis ducentis, antequam ipse scripsisset hec, cum Deus ferret moleste transgressionem legis. Item dicit Augustinus quod ignis sacrificii, qui per LXX annos Babylonice captivitatis sub aquis vixerat, extinctus est Antiocho vendente Iasoni sacerdotium.

Quod alique civitates Lombardie, que erant ex parte imperatoris, iverunt ad cavandum Scotennam, ut dirruerent Castrum-Francum.

Porro millesimo supraposito, scilicet MCCXXXV, iverunt Parmenses et Cremonenses, Placentini et Pontremulenses in

continue runt castruit

servitium Mutinensium ad cavandum Scotennam supra Bononiam. Volebant enim quod feriret in Castrum-Francum et dirueret illud. Et nullus erat excusatus a laborerio. Nam alii fodiebant, alii portabant, tam nobiles quam illi de vulgo.

Quod imperator misit elefantem suum in Lombardiam.

Eodem anno domnus imperator Fridericus misit elefantem in Lombardiam cum pluribus dromedariis et camelis et cum multis leopardis et cum multis gerfalcis et asturibus. Et transierunt per Parmam, ut vidi oculis meis, et steterunt in civitate Cremone.

De introductione imperatoris in Lombardiam, qui utinam non venisset!

Anno Domini MCCXXXVI in mense Septembris venit Fridericus imperator et intravit in Lombardiam, contra voluntatem illorum de Padua et de Vincentia et de Trivisio et de Mediolano et de Brixia et de Mantua et de Feraria et de Bononia et de Faventia. Cremonenses vero et Parmenses et Regini, cum exercitibus suis et CC milites Mutine fuerunt obviam ei; et transivit flumen Mencii et Lolii, et cepit et destruxit Marchariam Mantue et statim reedificavit et posuit Cremonenses custodes ad custodiendum eam. Et ivit cum dictis exercitibus circa Mantuam et obsedit eam per aliquot dies. Et cepit Mosum Brixie et dedit Cremonensibus ad custodiendum. Et tunc illi de Gonzaga reddiderunt terram Gonzage imperatori. Et in eodem anno ivit Vincentiam et cepit civitatem et destruxit eam die primo intrante Novembre. Et fecit compositionem cum Salinguerra et Ferariensibus. In eodem anno in vigilia Nativitatis iverunt Mantuani secrete ad Marchariam et ceperunt eam cum Cremonensibus, qui ibi erant ad custodiendum. Et multos ex eis duxerunt Mantuam et in carceribus posuerunt et quam plures occiderunt.

Quod imperator F(ridericus), cum his qui introduxerant eum in Lombardiam obsidendo et capiendo villas et castra, ibat et discordias seminando.

Anno Domini MCCXXXVII. Domnus Manfredus de Cornaçano, civis Parmensis, potestas Reginus fuit; qui ivit in mense Septembris cum militibus et peditibus Regii in servitium imperatoris Friderici cum Parmensibus et cum Cremonensibus cum carrociis suis; et transierunt castrum de Moso, quod detinebant Cremonenses, et ceperunt Rodheldescum Brexanum et Vinçolum Mantuanum et castrum de Goo.

Et dum staret ibi imperator, fecit pacem cum Mantuanis, ita quod miserunt pedites et balistarios in eius servitio in obsidione Montis-clari. Et cum ibant ad Montem-clarum, conbusserunt castrum Guiçoli. Et die V intrante Octobre Regini, per se sine alio exercitu, stando ad Carpinetulum ceperunt et alia duo castra Casalodi, unum de dictis castris de comitibus et aliud de rusticis eiusdem loci. Ea castra ceperunt et conbusserunt.

De obsidione Montis-clari in episcopatu Brixiensi.

Item VII die intrante Octobre circumsedit imperator Montem-clarum et hospitatus fuit, cum his qui cum eo erant inter Montem-clarum et Calcinacum, super flumen Clexii prope Calcinacum. Et die XI, quodam die dominico, preliati fuerunt illi de castro Montis-clari; et die sequenti exercitus imperatoris circumsedit Montem-clarum ex utraque parte, et manganaverunt illud cum manganellis et duobus trabuchis.

Quod imperator cepit Montem-clarum, et quod habuit multos Saracenos in exercitu suo, et quod duxit elefantem suum ad exercitum ad dimicandum cum eo; et quod in libro Machabeorum multum de hac materia continetur et in historia Alexandri; et quod frater Bartholomeus Anglicus ex Ordine fratrum Minorum composuit librum Proprietatum, in quo de elefantibus tractat.

Et die X exeunte Octobre, quadam die Iovis, illi de castro reddiderunt se imperatori, et omnes ducti fuerunt et in car-

131

ceribus positi. Et in dicto exercitu habebat imperator Saracenos multos. Item, die secundo intrante mense Novembre, cepit Gambaram et castrum Gotelengi et Pratum-Albuinum et castrum Pavonis. Et predicta omnia castra depredata et destructa et conbusta fuerunt. Et ante festum sancti Martini per duos dies venit cum exercitu apud Pontem-vicum. Tunc habuit imperator elefantem suum, quem Cremone tenuerat, super quem erat turris lignea ad modum carrocii Lombardorum; et erat quadratum et bene ligatum, habens banderias IIII, in quolibet angulo unam, et in medio magnum vexillum, et intus magister bestie cum multis Saracenis. De hac materia satis habetur in primo Machabeorum libro, capitulo VI, quomodo Antiochus Eupator volens pugnare contra Iudeos habuit in illo exercitu XXX duos elefantos doctos ad prelium, et quomodo elefantis ostenderunt sanguinem uve et mori ad acuendos eos in prelium. Et diviserunt bestias per legiones, et astiterunt singulis elefantis mille viri in loricis concatenatis, et galee eree in capitibus eorum, et quingenti equites ordinati unicuique bestie electi erant. Hi ante tempus, ubicumque erat bestia, ibi erant, et quocumque ibat, ibant et non discedebant ab ea. Sed et turres lignee super eos firme protegentes super singulas bestias, et super eas machine, et super singulas viri virtutis triginta duo, qui pugnabant desuper, et intus magister bestie. Et residuum equitatum hinc et inde statuit in duas partes, tubis exercitum commovere et perurgere constipatos in legionibus eius. Et vidit Eleaçar filius Saura unam de bestiis loricatam loricis regiis, et erat eminens super ceteras bestias; et visum est ei, quod in ea esset rex, et dedit se, ut liberaret populum suum et adquireret sibi nomen eternum. Et cucurrit ad eam audacter in medio legionis, interficiens a dextris et a sinistris, et cadebant ab eo huc et illuc. Et ivit sub pedes elefantis et subposuit se ei et occidit eum, et cecidit in terram super ipsum, et mortuus est illic. Item in historia Alexandri filii Philippi regis Macedonie legitur, quod ipse rex Alexander habuit in exercitu suo centum elefantos, qui aurum suum portabant. Horum animalium in Ethyopia magna copia est,

quorum naturam et proprietates frater Bartholomeus Anglicus ex Ordine Minorum in libro, quem de proprietatibus rerum fecit, sufficienter posuit; quem etiam tractatum in XIX libellos divisit. Magnus clericus fuit et totam Bibliam cursorie Parisius legit.

Quod Mediolanenses venerunt contra imperatorem cum exercitibus suis. Tunc Bononienses ceperunt Castrum-Leonis, quod Mutinensium erat, et funditus destruxerunt.

Porro millesimo supraposito, dum imperator apud Pontem-vicum esset cum exercitibus suis, venerunt Mediolanenses contra ipsum cum exercitibus suis et steterunt per longum tempus. Tunc Bononienses sexto die exeunte novembre ceperunt Castrum-Leonis, quod erat Mutinensium, in strata publica prope Castrum-Francum, et destruxerunt illud et portaverunt lignamina et lapides et alias res in Castrum-Francum, quod est Bononiensium. Et homines, quos in dicto Castro-Leonis invenerunt, duxerunt Bononiam et in carceribus posuerunt. Porro in Castro-Leonis erat turris pulcherrima, que, cum caderet, tanta concussione concussit aquam de fovea, quod extra foveam saltavit albissimus lucius, grandis et pulcher; et statim oblatus et donatus fuit potestati Bononie, qui ibi erat. Et qui hec vidit retulit michi, cum processu temporis per eumdem locum cum eo transirem. Et dum hec agerentur, ibat advocatus communis Parme, qui erat de Mutina, scilicet iudex potestatis, sedens in equo, quem associabat quidam currerius, per burgum Sancte Christine flebiliter frequentando et dicendo: 'Domni Parmenses, ite et iuvate Mutinenses!'. Quem cum vidissem et audissem, cepi diligere, eo quod concivibus suis fidelis existeret. Et ut melius exaudiretur, iterabat verba sua et addebat: 'Domni Parmenses, ite et adiuvate Mutinenses, amicos et fratres vestros! '. Ego vero verbis suis auditis compassus sum sibi compassione ad lacrimas provocativa. Considerabam enim quod Parma hominibus erat nudata, nec remanserant nisi pueri et puelle, iuvenes et vir-

gines, senes cum mulieribus. Iverant enim Parmenses contra Mediolanenses et erant cum imperatore in expeditione sua cum multis aliis exercitibus.

Quod Mediolanenses devicti fuerunt et mortui et carrocium amiserunt, et potestas eorum captus fuit et in carceribus detentus.

Et eodem anno, die quarto exeunte Novembre Mediolanenses ab exercitu imperatoris devicti et mortui fuerunt, et suum carrocium apud Curtem-novum amiserunt; quod misit Romam imperator, sed Romani conbusserunt illud in vituperium Friderici. Credebat enim ex hoc placere eis, ut cum eo essent. Et maxima strages Mediolanensium facta est in illo conflictu. In quo etiam filius ducis Veneciarum, qui tunc temporis erat potestas Mediolani, captus ab exercitu imperatoris fuit, et Cremone in carceribus stetit. Et pene totam Lombardiam et marchiam Trivisinam habuit imperator.

Quod Brixia ab imperatore fuit obsessa.

Anno Domini MCCXXXVIII obsessa est Brixia ab imperatore. Et fuerunt cum eo Parmenses et Cremonenses, Bergamenses et Papienses et ducenti milites et mille pedites de Regio et Saraceni et Theotonici et Apuli et alie diverse gentes et innumerabiles cum exercitu imperatoris; et steterunt ibi per longum tempus. Et tunc imperator fecit fieri castra lignorum ad preliandum cum Brixiensibus, et posuit super ea homines captos, quos cepit in castro Montis-clari. Et Brixienses manganaverunt dicta castra et destruxerunt ea, nec fecerunt aliquod malum captis, qui erant super ea. Et ipsi Brixienses suspenderunt captos imperatoris per brachia extra palancatum civitatis. Nec imperator cum exercitu suo potuit habere dictam Brixiam civitatem, quia bene se defendit a predicta obsidione; et ita imperator recessit confusus cum omnibus amicis suis, qui erant secum in dicto exercitu.

## INCIPIT LIBER DE PRELATO,

quem feci occasione fratris Helye, et multa bona et utilia continet. Et durat usque ad illum locum, ubi scribitur: Anno Domini MCCXXXIX, indictione XII.

Item in supra dicto millesimo, scilicet CCXXXVIII, indictione XI, intravi Ordinem fratrum Minorum ego frater Salimbene de Adam ex civitate Parmensi quarta die intrante Februario, in festo sancti Giliberti, receptus sero vigilie sancte Agathe in civitate Parmensi a fratre Helya generali ministro. Ibat enim Cremonam ad imperatorem missus a domno papa Gregorio nono, cum esset specialis amicus utriusque. Et ita conveniens erat mediator. Nam testante beato Gregorio, cum is qui displicet ad interpellandum mittitur, irati animus ad deteriora provocatur. Et erat ibi frater Ghirardus de Mutina, cum receptus fui, qui etiam rogavit pro me, ut reciperer, et exauditus fuit. Et domnus Ghirardus de Corigia, qui dicebatur de Dentibus, eo quod magnos dentes haberet, tunc temporis potestas Parmensium erat, et venit personaliter cum quibusdam militibus ad locum fratrum Minorum ad visitandum fratrem Helyam generalem ministrum. Qui sedebat in domo, in qua hospites sive forenses comedunt, super lectum de culcidra et habebat ignem copiosum coram se et capellam Armenicam in capite suo; nec potestati intranti et se salutanti assurrexit nec de loco suo motus est, ut vidi oculis meis; que fuit rusticitas maxima reputata, cum dicat ipse Deus in divina scriptura Levitici XIX: Coram cano capite consurge et honora personam senis. Item Eccli. III: Quanto magnus es, humilia te in omnibus, et coram Deo invenies gratiam. Item Apostolus ad Ro. XIII: Reddite omnibus debita. Cui honorem, honorem. Item Eccli. XLI: Non est enim bonum omnem reverentiam observare, et non omnia omnibus bene placent in fide. Erubescite a salutantibus de silentio. Verumtamen frater Helyas implevit aliam scripturam, que dicit Prover. XXVI: Sicut qui mittit lapidem in acervum mercurii, ita qui tribuit insipienti honorem.

Fuit enim unus parens fratris Helye, scilicet pater, de episcopatu Bononie, de Castro Brittorum, mater vero de Assisio fuit; et vocabatur in seculo Bonus-baro et suebat cultras et docebat puerulos in civitate Assisii Psalterium legere; ingressus autem Ordinem fratrum Minorum vocatus fuit Helyas et bis factus generalis minister; habebat gratiam imperatoris et pape, sed processu temporis humiliavit eum Deus iuxta verbum quod scriptum est: Hunc humiliat et hunc exaltat. Quod duobus modis intelligi potest. Primo, in diversis personis. De quibus plura habentur exempla; unde illud: Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. Sed ponamus exemplum de Saul et David, quorum unum Deus humiliavit, scilicet Saulem, quem amovit a facie sua auferendo sibi regnum; alterum vero exaltavit sibi regnum dando. De Saule factum est verbum Domini ad Samuelem dicens I Reg. XV: 'Penitet me, quod constituerim Saul regem, quia dereliquit me et verba mea opere non implevit'. Contristatusque est Samuel et clamavit ad Dominum tota nocte. Et infra XVI: Dixitque Dominus ad Samuelem: 'Usquequo tu luges Saul, cum ego proiecerim eum, ne regnet super Israel?'. Item I Reg. XIII: Dixit Samuel ad Saul: 'Stulte egisti nec custodisti mandata domini Dei tui, que precepi tibi. Quod si non fecisses, iam nunc preparasset Dominus regnum tuum super Israel in sempiternum. Sed nequaquam regnum tuum ultra consurget. Quesivit Dominus sibi virum iuxta cor suum et precepit ei Dominus, ut esset dux super populum suum, eo quod non servaveris que preceperit Dominus'. Optimum exemplum est istud pro his qui de predestinatione locuntur, quia, si homo ex parte sua facit quod debet et potest, cum habeat liberum arbitrium, Deus similiter facit quod ad se pertinet, alioquin non facit. Et infra in primo libro Reg. XV dixit Samuel ad Saul: Pro eo ergo quod abiecisti sermonem Domini, abiecit te Dominus, ne sis rex super Israel. Et infra: Scidit Dominus regnum Israel a te hodie et tradidit illud proximo tuo meliori te. Iste melior Saule est ille, de quo Paulus dicit in Actibus XIII: Et amoto illo, scilicet Saule, suscitavit illis David regem, cui et testimonium perhibens dixit:

'Inveni David filium Iesse virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas'. Sane de Saule dicit Dominus Iudaico populo Osee XIII: Dabo tibi regem in furore meo et auferam in indignatione mea. De David autem dicit Ps.: Inveni David ser(vum) m(eum), o(leo) s(ancto) m(eo) u(nxi) e(um). Manus enim mea au(xiliabitur) ei, et bra(chium) m(eum) con-(fortabit) eum. Nichil pro(ficiet) ini(micus) in eo, et fi(lius) ini-(quitatis) non ap(ponet) nocere ei. Et concidam a fa(cie) ipsius ini(micos) eius et o(dientes) e(um) in f(ugam) con(vertam). Et veritas mea et m(isericordia) mea cum ipso, et in nomine meo exaltabitur cornu eius. Ecce quomodo unum humiliavit et alterum exaltavit, quando elegit David servum suum et sustulit eum de gregibus ovium, depost fetantes accepit eum pascere Iacob servum suum et Israel hereditatem suam. Et pavit eos in inocentia cordis sui et in intellectibus manuum suarum deduxit eos. Secundo, in uno et eodem homine, ut patet in Nabuchodonosor, de quo dicitur Dan. IIII. et V, quod propter superbiam suam humiliavit eum Deus eiciendo a regno. Sed postquam cognovit potestatem esse celestem, et quod dominatur excelsus in regno hominum, et cuicumque voluerit dabit illud et humilimum hominem constituet super eum, exaltatus fuit et restitutu's in regnum. Unde ait Dan. IIII: Et in regno meo constitutus sum, et magnificentia amplior reddita est michi. Et hoc est quod dicitur Iob VIII: Tu tamen si diluculo surrexeris ad Deum et omnipotentem fueris deprecatus, si mundus et rectus incesseris, statim evigilabit ad te et pacatum reddet habitaculum iustitie tue in tantum, ut priora tua fuerint parva, et novissima tua multiplicentur nimis. Item Iob XI: Si iniquitatem, que est in manu tua, abstuleris a te, et non permanserit in tabernaculo tuo iniustitia, tunc levare poteris faciem tuam absque macula et eris stabilis et non timebis. Miserie quoque oblivisceris et quasi aquarum que preterierint non recordaberis. Et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam, et cum te consumptum puta. veris, orieris ut lucifer. Et habebis fiduciam, proposita tibi spe, et defossus securus dormies. Requiesces, et non erit qui exterreat. Et deprecabuntur faciem tuam plurimi. Iste due auctoritates, que hic ponuntur de Iob, optime sunt ad ostendendum, quod per penitentiam homo potest Deo reconciliari. Non sic factum fuit cum fratre Helva. Immo, quia non cognovit gratiam sibi factam, taliter fuit depositus, quod nunquam fuit restitutus, quod nullo modo credere poterat. Ideo dicit Ecclesiasticus XXIII: Ubi non speravit, apprehendetur, et erit dedecus omnibus, eo quod non intellexerit timorem Domini. Item Ys. XXX: Subito, dum non speratur, veniet contritio eius, et comminuetur, sicut conteritur lagena figuli contritione pervalida. Et non invenietur de fragmentis eius testa, in qua portetur igniculus de incendio, aut hauriatur parum aque de fovea. Quare hoc fiat, audi quod Dominus dicit III Reg. XVI: Pro eo quod exaltavi te de pulvere et posui ducem super populum meum Israel, tu autem proiecisti me post corpus tuum, ecce ego demetam posteriora tua. Et supplet Dominus in Ys. XXII: Et expellam te de statione tua et de ministerio tuo deponam te. Hoc impletum fuit in sequenti millesimo, ut dicemus, quando absolutus fuit in generali capitulo sub Gregorio papa nono. Et hoc bene promeruit propter plures defectus, quos habuit. Et primo dicamus de rusticitate, quam fecit erga domnum Ghirardum de Corigia, qui cum esset nobilis homo et positus in dignitate sublimi - erat enim potestas Parmensium - et venisset eum honorabiliter cum militibus ad visitandum, debebat ei assurgere, et fecisset sibi ipsi honorem. Honor enim non tantum est illius cui impenditur, quantum etiam illius, immo plus, qui eum impendit. Hoc non consideravit frater Helyas et ideo rusticitatem fecit. Ideo de talibus in libro Tediorum dicit Patecclus:

Cativo hom podhesta de terra,

E pover superbo ki vol guerra,

E senescalco k'intro'l desco me serra,

E villan ki fi messo a cavallo,

Et homo k'e zeloso andar a ballo,

E l'intrar de testa quand'e fallo,

E avar hom ki in honor aventura,

E tutti quanti de solaço no cura.

Item domnus Girardus de Corigia fuit longus statura, bene menbratus, magis macillentus quam pinguis, fortis miles et doctus ad bellum. Bis eum vidi potestatem Parmensium, primo quando intravi Ordinem, postea quando Parma Friderico deposito rebellavit. Hic fuit intimus et specialis amicus fratris mei, scilicet fratris Guidonis Ade, qui ex fratrum Minorum Ordine fuit. Item hic fuit pater domni Guidonis de Corigia et domni Mathei, qui ambo fratres multas potestarias habuerunt. Quorum unus, scilicet domnus Guido, bellicosus miles fuit et ad prelium doctus; et habuit filiam domni Ghiberti de Gente uxorem, Mabiliam nomine; ex qua filios et filias genuit. Alter vero, scilicet domnus Matheus, miles sensatus fuit, et caruit liberis, excepto uno illegitime nato. Porro tempore illo, quando Ordinem fratrum Minorum intravi, domnus Tancredus de Pellavicinis, homo curialis et liberalis et bone fame et sancte et honeste vite, abbas Sancti Iohannis de Parma, misit exenium fratri Helve generali ministro, unum rusticum caponibus oneratum in pertica super scapulam ante et retro de pullis gallinarum, ut cum fratribus haberet ad cenam. Erat enim dies Iovis; et potestas erat ibi, et ego similiter in habitu seculari, et vidi hec omnia; et illo sero post cenam fui receptus; et splendide cenaveram in domo patris mei, et nichilominus duxerunt me fratres illo sero ad infirmitorium et dederunt michi iterum optime comedere; processu vero temporis dederunt michi caules, quibus oportuit me uti omnibus diebus vite mee; et nunquam in seculo comederam caules, immo in tantum aborrebam eos, quod nec carnes comedissem, que in eis decocte fuissent. Et recordatus fui postea illius verbi, quod frequenter consuevit dici:

> Milvus ait pullo, dum portaretur ab illo: 'Cum pi pi faris, non te tenet ungula talis'.

Et iterum Iob VI: Que prius tangere nolebat anima mea, nunc pre angustia cibi mei sunt. Porro frater Helyas habebat consuetudinem, ut parabolice loqueretur. Cumque interrogatus

fuisset a domno Ghirardo Parmensium potestate, quo tenderet et ad quid, respondit quod trahebatur et impellebatur. Trahebatur ab imperatore et impellebatur a papa, qui eum mittebat. Quasi voluit dicere quod ibat ab amico ad amicum. Et fuit reputatum ab auditoribus sapientissimum verbum iuxta illud quod scriptum est Eccli. XIII: Dives locutus est, et omnes tacuerunt, et verbum illius usque ad nubes perducent. Pauper locutus est, et dicunt: 'Quis est hic?' et si offenderit, subvertent illum. Verumtamen dicitur Eccli. XXXVII: Qui sophystice loquitur, odibilis est, omni re defraudabitur. Non est illi data a Domino gratia, omni enim sapientia defraudatus est. Item Prover. XXVI: Quomodo si spina nascatur in manu temulenti, sic parabola in ore stulti. Hinc est quod, cum aliqui interrogantur: 'Qualiter vultis ova?' respondent, quod volunt ea sicut sunt. Quod est dicere secundum intellectum eorum, vel quod nolunt comedere, vel quod nullo modo volunt ova. Et possent simplici sermone loqui, sicut religiosos decet, quia, sicut dicit sapiens Prover. III: cum simplicibus sermocinatio eius, scilicet Dei. Item Ecclesiasticus XX. dicit: Est tacens non habens sensum loquele, et est tacens sciens tempus apti temporis. Homo sapiens tacebit usque ad tempus, lascivus autem et imprudens non servabunt tempus. Ideo infra dicit Ecclesiasticus: Ex ore fatui reprobabitur parabola. Non enim dicit itlam tempore suo. Ideo dicit sapiens Eccle. VIII: Tempus et responsionem cor sapientis intelligit. Omni negotio tempus est et oportunitas. Item Eccle. III: Omnia tempus habent, et suis spatiis transeunt universa sub sole. Item Eccli. XXVII: In medio insensatorum serva verbum tempori. Item Eccli. XXXII: Adolescens, loquere in tua causa vix. Si bis interrogatus fueris, habeat caput responsum tuum. - Et ponitur hic caput pro fine. - In multis esto quasi inscius et audi tacens simul et querens, et loqui in medio magnatorum non presumas, et ubi sunt senes, non multum loquaris. Item Prover. XVII: Stultus si tacuerit, sapiens reputabitur, et si compresserit labia sua, intelligens.

Porro secundus defectus fratris Helye fuit, quia multos inutiles recepit ad Ordinem. Habitavi in conventu Senensi

duobus annis, et vidi ibi XXV fratres laycos. Habitavi in Pisano IIII annis, et vidi ibi XXX fratres laycos habitantes. Et forte hoc a Domino factum fuit multiplici ratione. Prima, quia, cum palatia edificantur vel Ecclesie vel alie domus, primitus in fundamentis lapides impoliti sternuntur, postquam autem fundamenda super terram apparent, ponuntur lapides dolati et pulchri ad pulcritudinem operis sive edificii ostendendam. Ideo potest congruere religioni beati Francisci quod Dominus de Ecclesia militante et triumphante promittit Ys. LIIII: Paupercula tempestate convulsa absque ulla consolatione, ecce ego sternam per ordinem lapides tuos et fundabo te in saphyris. Et ponam iaspidem propugnacula tua et portas tuas in lapides sculptos et omnes terminos tuos in lapides desiderabiles; universos filios tuos doctos a Domino et multitudinem pacis filiis tuis, et in iustitia fundaberis. Secunda ratio est, quia beatus Franciscus multum imitatus et secutus fuit filium Dei iuxta verbum quod scriptum est Iob XXIII: Vestigia eius seculus est pes meus, viam eius custodivi et non declinavi ex ea. A mandatis laborium eius non recessi, et in sinu meo abscondi verba oris eius. Filius autem Dei, sicut dicit beatus Iacobus II, elegit pauperes in hoc mundo, divites in fide et heredes regni, quod repromisit diligentibus se. Quod etiam docuit verbo et monstravit exemplo. Docuit verbo, quando ait Luc. XIIII: Cum facis convivium, voca pauperes, debiles, claudos et cecos. Et beatus eris, quia non habent unde retribuere tibi. Retribuetur enim tibi in retributione iustorum. Revera, sicut dicit Ys. XXV: faciet Dominus exercituum omnibus populis in monte hoc convivium pinguium, convivium vindemie pinguium medullalorum, vindemie defecate. In quo pauperes homines in sancto Israel exultabunt, sicut dicitur Ys. 29. Monstravit exemplo, cum pauperes piscatores elegit et non principes synagoge. Hinc ait Luche XIIII: Exi cito in plateas et vicos civitatis et pauperes ac debiles, cecos et claudos introduc huc. Hinc etiam de talibus regratiatur patri Mat. XI: Confiteor tibi, pater, domine celi et terre, qui abscondisti hec a sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis. Isti sunt illi parvuli, de quibus predictum fuit Zacharie XIII: Convertam

manum meam ad parvulos, et erunt in omni terra, dicit Dominus. Voluit ergo Dominus eligere pauperes et vocare, ut quod facere disponebat non nobilibus et potentibus, sapientibus et divitibus, sed sibi posset ascribi, sine quo nullus facere quicquam potest. Ideo Apostolus ait I ad Cor. I: Videte enim vocationem vestram, fratres, quia non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi nobiles, sed que stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat sapientes, et infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia, et ignobilia mundi et contemptibilia elegit Deus et ea que non sunt, ut ea que sunt destrueret, ut non glorietur omnis caro in conspectu eius. Tertia ratio est, quia sic ostensum fuit beato Francisco in visione. Ideo sic in legenda sua habetur capitulo III: Quadam autem die, dum in quodam solilario loco annos suos in amaritudine recogitans deploraret, Sancti Spiritus in eum superveniente letitia certificatus est de remissione plenaria omnium delictorum. Raptus deinde supra se ac in quoddam mirandum lumen totus absortus, dilatato mentis sinu que circa se et filios suos futura erant luculenter aspexit. Post hec reversus ad fratres: 'Confortamini', ait 'karissimi, et gaudete in Domino, nec, quia pauci estis, efficiamini tristes; neque vos terreat mea vel vestra simplicitas, quoniam, sicut michi a Domino in veritate ostensum est, in magnam multitudinem faciet nos crescere Dominus, sueque benedictionis gratia multipliciter dilatabit'. Voluit implere Dominus quod promiserat Ys. LX: Minimus erit in mille, et parvulus in gentem fortissimam; ego Dominus in tempore eius subito faciam istud. Quarta ratio est, quia hoc ipsum abbati Ioachym fuerat a Domino revelatum. Unde loquens de duobus futuris Ordinibus dicit: Videtur michi quod minor Ordo indiferenter colligat botros terre, quia laycos et clericos incorporabit Ecclesie, alter vero Ordo precipue in clericis delectabitur. Si quis autem querat, quis ergo defectus fuit ex parte fratris Helye in laicorum receptione, si fecit quod Deus decreverat fieri, dicimus quod

quicquid agant homines, intentio iudicat omnes.

Nam passio Christi bona fuit et optima, quia per eam salvati et liberati sumus, sed mala fuit Iudeis, qui eam intulerunt et postmodum in Christum passum credere noluerunt. Simili modo, si frater Helyas propter hoc recipiebat multitudinem laicorum ea intentione, qua posset melius talibus dominari, vel ut recepti ab eo manus eius implerent pecuniam tribuendo, dicimus revera quod dignus erat propter hoc de ministerio suo deponi. Ideo dicit sapiens Prover. XVII: Munera de sinu impius accipit, ut pervertat semitas iuditii. Ipse videriti!

Tertius defectus fratris Helve fuit, quia homines indignos promovit ad officia Ordinis. Faciebat enim laicos guardianos, custodes et ministros, quod absurdum erat valde, cum in Ordine esset copia bonorum clericorum. Nam et custodem habui laycum tempore meo et plures guardianos. Ministrum nunquam habui laicum, sed in aliis provinciis plures vidi. Nec mirum si tales promovebat. Dicit enim Ecclesiasticus XIII, quod omne animal diligit simile sibi, sic et omnis homo proximum sibi. Omnis caro ad similem sui coniungetur, et omnis homo simili sui sociabitur. Item Eccli. XXVII: Volatilia ad sibi similia convenient, et veritas ad eos qui operantur illam revertetur. Item Eccli. X: Secundum iudicem populi sic et ministri eius, et qualis rector est civitatis, tales et habitantes in ea. Si quis autem obitiat verbum regule, que dicit: Ipsi vero ministri, si presbiteri sunt, cum misericordia iniungant illis penitentiam. Si vero presbiteri non sunt, iniungi faciant per alios sacerdotes Ordinis, sicut eis secundum Deum melius videbitur expedire, dicimus quod hoc pro tempore dictum fuit, quando in Ordine non erat copia sacerdotum et virorum nominatorum et litteratorum, que modo est et etiam tempore fratris Helie fuit. Et ideo, cessante causa, debet cessare effectus. Nam et dominus noster Iesus Christus etiam aliqua pro tempore dixit, id est ad tempus, que postea revocavit, ut illud Mat. X: In viam gentium ne abieritis et in civitates Samaritanorum ne intraveritis, sed potius ite ad oves que perierunt domus Israel. Hoc quod prohibuerat revocavit, cum dixit Mar. ultimo: Euntes in mundum universum predicate Evangelium omni creature. Item Luc. X. prohibuit dicens: Nolite portare saculum neque peram neque calciamenta. Quod revocavit tempore passionis, cum dixit Luc. XXII: 'Quando misi vos sine saculo et pera et calciamentis, numquid aliquid defuit vobis?'. At illi dixerunt: 'Nichil'. Dixit ergo eis: 'Sed nunc qui habet saculum, tollat similiter et peram. Et qui non habet, vendat tunicam suam et emat gladium'.

Quartus defectus fratris Helye fuit quod toto tempore, quo fuit minister, non fuerunt generales constitutiones in Ordine, ex quibus et regula conservatur, et regitur Ordo, et vivitur uniformiter, et multa bona proveniunt. Ideo potes congruere isti loco illa clausula, que tribus vicibus in libro Iudicum ponitur: In diebus illis non erat rex — id est non erat lex — in Israel, sed unusquisque, quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat, Iudicum ultimo, quia sub tribus generalibus ministris Ordo constitutiones generales non habuit, scilicet sub beato Francisco et sub Iohanne Parente et sub Helya, qui bis prefuit et obfuit. Nam sub eo multi fratres layci clericas portabant, ut vidi oculis meis, cum habitarem in Tuscia, nec unam solam litteram noverant. Aliqui morabantur in civitatibus iuxta Ecclesiam fratrum in eremitorio omnino reclusi, et habebant fenestram, per quam mulieribus loquebantur, et layci erant inutiles ad confessiones audiendas et ad consilia danda. Hoc vidi Pistorii et alibi etiam. Item aliqui soli, id est sine fratre socio, in hospitalibus morabantur. Hoc vidi Senis, quando frater Martinus Hyspanus, quidam frater laicus vetulus et parvus statura, in hospitalibus serviebat infirmis, et tota die, quando volebat, per civitatem solitarius ibat, id est sine fratre socio. Sic etiam vidi alios euntes per mundum. Vidi etiam aliquos, qui semper barbam longam portabant, sicut faciunt Armeni et Greci, qui barbas nutriunt et conservant. Cingulum etiam non habebant aliqui cordam communem, sed animatam et de filis factam et curiose contortam, et beatus ille qui pulcriorem poterat sibi acquirere. Alia etiam multa vidi, que longum esset referre, que ad habitus honestatem minime pertinebant. Layci etiam mittebantur ad capitulum pro discretis. Et ex aliis laycis, quibus ex officio minime incumbebat,

maxima multitudo ad capitulum veniebat. Vidi ego in quodam provinciali capitulo Senis celebrato fratres bene trecentos, inter quos maxima laycorum copia habebatur, qui nichil faciebant ibi nisi comedere et dormire. Et erant fratres layci tot in provincia Tuscie tempore quo habitabam ibi, que ex tribus provinciis facta fuerat una, quot clerici erant, et etiam IIII plures, qui numero clericorum superabundabant. Ha Deus! Helya, multiplicasti gentem, non magnificasti letitiam, Ys. IX. Longum esset valde, si vellem ruditates et abusiones, quas vidi, referre. Fortasse tempus deficeret, et cartas non haberem, et auditoribus esset tedium et nulla edificationis occasio. Si videbat et audiebat aliquis frater layous aliquem iuvenculum Latinis verbis loquentem, redarguebat eum et statim dicebat sibi: 'Ha miser, vis dimittere sanctam simplicitatem pro tua sapientia Scripturarum?', Quibus e diverso taliter respondebam: Sancta rusticitas solummodo sibi prodest, et quantum edificat ex vite merito Ecclesiam Christi, tantum nocet, si destruentibus non resistat. Vere unus asinus vellet, quod omnia que videt asini essent, iuxta verbum quod scriptum est Tren. I: Adduxisti diem consolationis, et fient similes mei. Sed prohibetur in lege Deutero, XXII: Non arabis in bove simul et asino. Quod licet diversimode exponatur, unam tamen expositionem hic nobis ponere satis sit, quia, dum bos ruminat, asinus, quod comedat, suspicatur, et inde vehementer affligitur. Nam illo tempore et layci sacerdotes precedebant; et in aliqua heremo, ubi omnes erant laici preter scolarem et sacerdotem, volebant quod sacerdos coquinam faceret die suo. Accidit autem quadam vice, ut dies dominica occurreret sacerdoti, et ingressus coquinam, et hostio diligenter clauso, cepit holera coquere, prout scivit. Transibant Gallici seculares et missam requirebant instanter, nec erat qui celebraret. Veniebant igitur layci festinanter et hostium pulsabant coquine, ut ad celebrandum sacerdos egrederetur. Quibus ille dicebat: 'Ite vos et missam cantate, quia ego coquinam facio, quam vos facere recusatis'. Et sic erubescebant vehementer, cognoscentes miseriam suam. Miserabilis prorsus fatuitas non revereri sacerdotem, cui confitebantur. Et ideo processu temporis merito ad nichilum sunt redacti, quia eorum receptio quasi totaliter est prohibita, eo quod honorem impensum sibi minime cognoverunt, et quia Ordo fratrum Minorum tantam laicorum multitudinem non requirit. Hinc sapiens in Proverbiis dicit XXVI: Sicut qui mittit lapidem in acervum mercurii, ita qui tribuit insipienti honorem. Et iterum Exo. I: Venite, et sapienter opprimamus eos, ne forte multiplicentur. Semper enim insidiabantur nobis. Nam recordor ego in conventu Pisano quod voluerunt mittere ad capitulum, quod, quando recipiebatur unus clericus, reciperetur similiter et unus laycus. Sed non fuerunt auditi nec etiam exauditi, quia disconveniens valde erat. Verumtamen in Ordine fratrum Minorum, tempore illo quo intravi, inveni viros multos magne sanctitatis et orationis et devotionis et contemplationis et magne litterature. Nam hoc solum habuit bonum frater Helyas, quia Ordinem fratrum Minorum ad studium theologie promovit. Steterat autem Ordo, quando intravi, triginta annis et uno; et vidi primum fratrem post beatum Franciscum et alios primitivos. Et Parme dimisi fratrem Sansonem Anglicum, in theologia lectorem, et in conventu Fanensi habui fratrem Humilem Mediolanensem, quando novitius fui, in Marchia Anconitana, in qua tunc duorum ministrorum regimina habebantur. Agitur nunc, quo hec scribimus, annus millesimus CCLXXXIII post Nativitatem Virginis gloriose in festo sancti Gorgonii martyris, et papa Martinus quartus Romanam regit Ecclesiam. Igitur istius capituli conclusio talis sit: commendamus constitutiones, quia bone sunt, eo quod per eas vivitur uniformiter, et multa bona proveniunt; quas quia Helyas non habuit, defectum magnum noscitur incurrisse. Hinc Dominus ait Osee VIII: Scribam ei - scilicet Ordini fratrum Minorum - multiplices leges meas. que velut aliene computate sunt. Quod impletum fuit in sequenti millesimo, quando et Helyas absolutus fuit, et constitutionum scripta maxima multitudo.

Quintus defectus fratris Helye fuit, quia nunquam personaliter volebat Ordinem visitare, sed semper aut morabatur Assisii aut in quodam loco, quem fieri fecerat pulcherrimum et amenum et delectabilem ad inhabitandum in episcopatu Aretino, qui locus Cella de Cortona usque hodie nuncupatur. Quapropter ei Dominus comminatur Ys. XXII: Quid tu hic aut quasi quis hic? quia excidisti tibi hic sepulchrum, excidisti in excelso memoriale diligenter in petra tabernaculum tibi. Ecce Dominus asportari te faciet, sicut asportatur gallus gallinacius, et quasi amictum sic sublevabit te. Coronans coronabit te tribulatione. Quasi pilam mittet te in terram latam et spatiosam. Ibi morieris, et ibi erit currus glorie tue et ignominia domus do. mini tui. Et expellam te de statione tua et de ministerio tuo deponam te. Postea sequitur ibi de vocatione alterius, qui multipliciter a Domino commendatur. Quantum autem congruit huic loco ad Helyam pertinens, habetur Zacharie XI: Ecce ego suscitabo pastorem in terra, qui derelicta non visitabit, dispersa non queret et contritum non sanabit, et id quod stat non enutriet et carnes pinguium comedet et ungulas eorum dissolvet. O pastor et ydolum derelinquens gregem! Gladius super brachium eius et super oculum dextrum eius. Brachium eius ariditate siccabitur, et oculus dexter eius tenebrescens obscurabitur.

Sextus defectus fratris Helye fuit, quia ministros provinciales affligebat et vituperabat, nisi redimerent vexationem suam tributa solvendo et sibi munera dando, iuxta verbum quod scriptum est Prover. XXI: Munus absconditum extinguit iras, et donum in sinu indignationem maximam. Accipiebat enim ipse miser munera, faciens contra Scripturam que dicit Deutero. XVI: Non accipies personam nec munera, quia munera excecant oculos sapientium et mutant verba iustorum. Exemplum Alberti Balçolani iudicis Faventini, qui mutavit verba sua, postquam audivit quod rusticus donaverat sibi porcum. Item additur ibi: Iuste quod iustum est persequeris, ut vivas et possideas terram, quam dominus Deus tuus dederit tibi. Item Eccli. XX: Exenia et doma excecant oculos iudicum, et quasi mutus in ore avertit correptiones eorum. Item Ys. XXXIII: Oui ambulat in iustitiis et loquitur veritates, qui proicit avaritiam ex calumnia et excutit manus suas ab omni munere; qui obturat aures suas, ne audiat sanguinem, et claudit oculos suos, ne videat

malum: iste in excelsis habitabit, munimenta saxorum sublimitas eius. Sed nec prohibitiones nec promissiones Helye misero profuerunt, quin potius implevit Scripturam que dicit Prover. XVII: Munera de sinu impius accipit, ut pervertat semitas iudicii. Item Ys. I: Omnes diligunt munera, secuntur retributiones. Pupillo non iudicant, causa vidue non ingreditur ad eos. Sed vir insipiens non cognoscet, et stultus non intelliget hec, nisi cum illud Ys. XXVIII implebitur: Tantummodo sola vexatio intellectum dabit auditui. Et hoc erit, cum implebitur illud Iob XV: Ignis devorabit tabernacula eorum qui munera libenter accipiunt. Item supradictus Helyas ministros provinciales ita tenebat sub baculo, quod tremebant eum, sicut iuncus tremit, cum ab aqua concutitur, vel sicut alauda timet, cum nisus eam persequitur et capere gliscit. Nec mirum. Ipse enim filius erat Belial, ita ut nemo posset ei loqui, I Reg. XXV. Revera nemo audebat ei veritatem dicere facta sua et opera prava redarguendo, nisi frater Augustinus de Recanato et frater Bonaventura de Yseo. Nam de facili vituperabat ministros, qui accusabantur sibi falso a complicibus suis, qui erant diffusi per provincias Ordinis, quidam laici, malitiosi, pestiferi et cervicosi. Et ideo incubuit ministris timor et tremor, quia dixerunt: Non est in eis veritas et iuditium, I Machabeorum VII. Deponebat enim eos ab officio ministerii, etiam sine culpa, et privabat eos libris et predicationibus et confessionibus et omni legittimo actu. Insuper caputium longum dabat quibusdam et mittebat eos ab oriente in occidentem, id est a Sicilia vel Apulia in Hyspaniam vel in Angliam et e converso. Item fratrem Albertum Parmensem, ministrum Bononie, hominem sanctissime vite, ab officio ministerii absolvit et precepit fratri Ghirardo de Mutina, quem loco ministri depositi per epistolam subrogavit, ut eum ad se cum probationis caputio Assisium duceret. Frater vero Ghirardus, qui curialissimus erat, nichil de hac materia dixit ministro, sed curialiter rogavit ministrum, quod volebat eum associare ad beati patris Francisci limina visitanda. Iverunt igitur ambo pariter, quousque pervenerunt Assisium. Cumque esset frater Ghirardus prope cameram

fratris Helie cum fratre Alberto, protulit de sinu suo duo probationis caputia. Quorum unum imposuit sibi, alterum dedit ministro Bononie dicens: 'Impone tibi, pater, et expecta me, quousque redibo ad te'. Ingressus itaque frater Girardus ad Helvam prostravit se ad pedes eius dicens: 'Complevi obedientiam vestram ducens vobis ministrum Bononie cum probationis caputio, et ecce hic exterius expectat, volens facere quicquid sibi precipere vultis'. Audiens hoc Helya, omnis indignatio ab eo recessit, et quievit spiritus eius, quo tumescebat contra eum. Hinc sapiens ait Prover. XVI: Indignatio regis nuntii mortis, et vir sapiens placabit eum. In hylaritate vultus regis vita, et clementia eius quasi ymber serotinus. Introductus igitur frater Albertus restitutus fuit in gradum pristinum. Insuper et multa, mediante fratre Girardo, ab Helya obtinuit pro provintia sua. Igitur propter hec et alia, que pessimus faciebat Helyas, conceptiones vindicte generabantur in cordibus ministrorum; sed expectabant tempus, in quo possent respondere stulto iuxta stultitiam suam, ne sibi sapiens esse videretur, Prover. XXVI: Nam tempus et responsionem cor sapientis intelligit. Omni enim negotio tempus est et oportunitas, Ecclesiastes VIII. Ideo precipit Ecclesiasticus XXVII: In medio insensatorum serva verbum tempori. Item Eccli. IIII: Fili, conserva tempus et devita a malo. Item Eccli, I: Usque in tempus sustinebit patiens, et postea redditio iocunditatis. Erat enim frater Helyas pessimus homo. Cui convenire possunt ea que de Nabuchodonosor a Daniele dicuntur V: Quos volebat interficiebat et quos volebat percutiebat. Quos volebat exaltabat et quos volebat humiliabat. Item convenire possunt sibi versus. quos supra posui:

> Asperius nichil est humili, cum surgit in altum: Cuncta ferit, dum cuncta timet, desevit in omnes, Ut se posse putet; nec belua sevior ulla est Quam servi rabies in libera terga furentis.

Sub dominio enim suo durissimum erat vivere. Ideo dicit Ecclesiastes III: Vidi sub sole in loco iuditii impietatem et in loco iustitie iniquitatem. Item Ecclesiastes IIII: Vidi calumnias, que sub sole geruntur, et lacrimas innocentium et consolatorem neminem, nec posse resistere violentie eorum cunctorum auxilio destitutos. Item Ecclesiastes V: Si videris calumnias egenorum et violenta iuditia et subverti iustitiam in provincia, non mireris super hoc negotio, quia excelso alius excelsior est, et super hos quoque eminentiores sunt alii, et insuper universe terre rex imperat servienti. Ista tria supradicta fiebant ministris provintialibus tempore fratris Helye. Calumniabantur, violenta iuditia eis inferebantur, et iustitia in eorum provinciis subvertebatur. De duobus primis habetur Deutero, XXVIII, ubi Moyses transgressoribus legis ista duo imprecatur: Omni tempore calumniam sustineas et opprimaris violentia, nec habeas qui liberet te. De tertio manifestum est, ut vidi oculis meis, quod Helyas habebat in qualibet provintia unum visitatorem, qui stabat ibi per totum annum et circuibat provintiam, ac si esset minister, et morabatur cum socio in quolibet loco XV diebus vel uno mense vel secundum suam voluntatem plus et minus; et erant provincie minores quam sint modo; et quicumque volebat accusare ministrum suum, poterat et audiebatur. Et quicquid minister ordinabat in provincia sua, visitator totum poterat irritare et addere et demere, prout sibi videbatur. Quapropter corda filiorum hominum implebantur malicia et contemptu in vita sua, Ecclesiastes IX. Ministri vero qui boni erant perseverabant in bonitate sua, iuxta verbum quod scriptum est Iob XVII: Tenebit iustus viam suam et mundis manibus addet fortitudinem. Recordabantur enim quod scriptum est:

> Necdum bella bonis, necdum certamina desunt, Et cum quo pugnet, mens pia semper habet.

Verum Helyas potius mittebat visitatores, qui essent exactores, quam qui essent correctores, et qui sollicitarent provincias et ministros ad tributa solvenda et munera largienda. Et si quis non dabat in ore eorum quippiam, sanctificabant super eum prelium, Michee III. Hinc est, quod ministri provintiales

tempore illo suis expensis fecerunt fieri apud Assisium pro Ecclesia beati Francisci unam campanam grandem et pulchram atque sonoram, quam vidi, cum aliis V similibus ei, ex quibus tota vallis illa consonantia delectabili replebatur. Similiter, cum tempore novitiatus habitarem in civitate Fanensi, supervenerunt duo fratres, qui ab Ungaria unum grandem piscem pretiosum et salsum in sextoriis ligatum in somariis deportabant, quem vidi, et fratri Helve a ministro Ungarie Assisium mittebatur. Ideo congruit Helye quod Samuel dixit Sauli I Reg. IX: Et cuius erunt optima queque Israel? Nonne tibi et omni domui patris tui? Item tempore illo, procurante ministro, rex Ungarie misit Assisium magnam cuppam auream, in qua capud beati Francisci honorabiliter servaretur. Cum autem portabatur et in conventu Senensi quodam sero in sacristia ad custodiendum poneretur, quidam fratres, curiositate et levitate ducti, optimum vinum biberunt cum ea, volentes in posterum gloriari, quod cum cuppa regis Ungarie ipsi bibissent. Sed guardianus conventus Senensis, qui magnus zelator erat iustitie et honestatis amator, nomine Iohannettus, qui etiam de Assisio fuerat oriundus, cum cognovisset hec omnia, precepit refectorario, qui similiter frater Iohannettus de Belfort dicebatur, ut in sequenti prandio poneret coram quolibet illorum, qui cum cuppa biberat, unam ollam parvulam, nigram et tinctam, quam pignattam dicunt, in quibus oportuit eos bibere, vellent nollent, quatinus, si vellent in posterum gloriari, quod cum cuppa regis Ungarie quandoque iam biberant, possent similiter recordari quod, propter illam culpam, cum olla tincta bibissent. Hinc beatus Basilius in libro, quem facit de operibus sex dierum, qui Grece Exameron appellatur, dicit quod ante peccatum erat rosa sine spina, postea autem pulcritudini huius floris spina coniugata est, ut iocundo vulaptatis iuxta habeamus adiacentem tristitiam, rememorantes illius peccati, propter quod terra nobis spinas ac tribulos oriri facere condemnata est. Nota igitur propter predicta, quod Dominus Ordini fratrum Minorum dicit in psalmo: Invoca me in die tribulationis, et eruam te, et honorificabis me. Cui respondet: In tribulatione mea invocavi Dominum et ad Deum meum clamavi. Et exaudivit de templo sancto suo vocem meam, et clamor meus in conspectu eius introivit in aures eius.

Quod VI genera hominum leguntur clamasse ad Deum.

Nota etiam quod VI genera hominum leguntur clamasse ad Deum et exauditi fuerunt iuxta illud quod ait Iere. XXXIII: Clama ad me, et exaudiam te et annuntiabo tibi grandia et firma, que nescis.

Primi fuerunt filii Israel, qui Pharaoni in Egypto serviebant in magna miseria. De quibus Dominus Moysi ait Exo. III: Vidi afflictionem populi mei in Egypto et clamorem eius audivi propter duritiam eorum qui presunt operibus. Et sciens dolorem eius descendi, ut liberem eum de manibus Egyptiorum. Clamor ergo filiorum Israel venit ad me, vidique afflictionem eorum, qua ab Egyptiis opprimuntur. Hinc psalmista ait: Clamaverunt ad Dominum, cum tribularentur, et de necessitatibus eorum liberavit eos.

Secundi fuerunt similiter filii Israel, quando post mortem Salomonis voluerunt quod Roboam filius eius alleviaret iugum durissimum patris sui, quod populo imposuerat, et noluit eos audire, immo spreto consilio seniorum, de quibus dicitur Iob XII: In antiquis est sapientia, et in multo tempore prudentia: adhibuit consilium iuvenum, de quibus dicitur Eccli. VIII: Cum fatuis consilium non habeas, non enim poterunt diligere nisi que eis placent. Responditque Roboam populo secundum consilium, quod iuvenes sibi dederant, et ita avertit gentem consilio suo et fecit imperium bipertitum, eo quod de imperio patris sui durissimo diminuere noluit, III Reg. XII et Eccli. XLVII.

De tribus stultitiis filii Salomonis.

Considera triplicem stultitiam filii Salomonis. Primam, quia, cum esset stultus, reputabat se sapientem. Et talis est consuetudo stultorum. Unde Ecclesiastes X: Sed et in via stultus ambulans, cum ipse insipiens sit, omnes stultos extimat. Item

Prover. XXVI: Sapientior sibi piger videtur VII viris loquentibus sententias. Secundam, quia, ut se commendare posset, patrem suum vilificabat dicens III Reg. XII: Minimus digitus meus grossior est dorso patris mei. Ideo dicit Ys. XXXII: Stultus enim fatua loquetur, et cor eius faciet iniquitatem. Item Eccle. X: Labia insipientis precipitabunt eum. Initium verborum eius stultita, et novissimum oris illius error pessimus. Stultus verba multiplicat. Et ideo dicit sapiens Prover. XXVI: Qui imponit stulto silentium iras mitigat. Item Prover. XVII: Stultus quoque, si tacuerit, sapiens reputabitur, et si compresserit labia sua, intelligens. Item Eccli. III: Ne glorieris in contumelia patris tui, non est enim tibi gloria, sed confusio. Gloria enim hominis ex honore patris sui, et dedecus filii pater sine honore.

De sermone moderando. Ieronimus: Vide, quid lenitas sermonis, quid asperitas fecerit. Salveris laborator!

Exemplum illius qui dixit se medicum esse verborum.

Tertiam stultitiam considerare potes hominis istius, scilicet Roboam, quia relicto consilio senum, plus acceptavit consilium iuvenum, de quibus iam dictum est, et oblivioni tradidit quod a patre didicerat, Prover. XXVII: Laudet te alienus, et non os tuum, extraneus, et non labia tua. Item et hoc didicerat, quod implere contempsit, Prover. XV: Responsio mollis frangit iram, sermo durus suscitat furorem. Item Eccli. VI: Verbum dulce multiplicat amicos et mitigat inimicos. Item Prover. XVII: Oui moderatur sermones suos, doctus et prudens est. Quod Gedeon fecisse dignoscitur, Iudic. VIII. Et etiam Dominus pluries hoc fecit, ut habetur Io. VI: Hoc vos scandalicat? Si ergo et cet. Item Io. X: Nonne scriptum est in lege vestra et cet. Ideo dicit Ecclesiasticus XXXVI: Si est lingua curationis, est et mitigationis et misericordie. Non est vir illius secundum filios hominum. De isto clamore potest dici illud psalmi: Clamaverunt, nec erat qui salvos faceret, ad Dominum, nec exaudivit eos. Quare hoc? Ratio assignatur III Reg. XII: Et non adquievit rex populo, quoniam aversatus eum fuerat Dominus, ut suscitaret

verbum suum, quod locutus fuerat in manu Achie Sylonite ad Ieroboam filium Nabath. Simile habetur de filiis Hely, quos pater corripiebat, I Reg. II: Et non audierunt vocem patris sui, quia voluit Deus occidere eos.

De duritia cordis humani, et de voluntate divina.

Simile etiam de Pharaone, qui Moysen et Aaron audire contempsit, Exo. VII: Ego indurabo cor eius et multiplicabo signa et ostenta mea in terra Egypti, et non audiet vos. Item Exo. XXXIII: Miserebor cui voluero et clemens ero in quem michi placuerit. Ideo dicit Apostolus ad Ro. IX: Ergo cuius vult miseretur et quem vult indurat. Simile etiam de Saule, de quo Dominus dixit Samueli I Reg. XVI: Usquequo tu luges Saul, cum ego proiecerim eum, ne regnet super Israel? Simile de Nabal, qui filius erat Belial, ita quod nemo poterat ei loqui, ut habetur I Reg. XXV. Roboam quoque rudis fuit et corde pavido, ut dicitur II. Paralipo. XIII, et propter duriciam cordis sui, et quia stultus erat, non audivit populum deprecantem nec adquievit populi precibus. Erat enim voluntas Dei, ut compleretur sermo eius et cet. Ideo Dominus dicit Ys. XLVI: Consilium meum stabit, et omnis voluntas mea fiet. Item Ecclesiastes VII: Considera opera Dei, quod nemo possit corrigere, quem ille despexerit. Quod accidit omnibus supradictis et specialiter Heliu Buzite, quem dicunt Balaam fuisse filium Beor ariolum, de quo habetur Numeri XXII et XXIII et XXIIII. Qui quamvis dixerit: Moriatur anima mea morte iustorum, et fiant novissima mea horum similia, tamen gladio filiorum Israel fuit occisus, ut habetur Iosue XIII, quia non solum quorum vitam laudaverat imitari contempsit, verum etiam docuit Balach mittere scandalum coram filiis Israel, edere et fornicari, ut habetur Apoc. II et Numeri XXV. Hunc Deus despexit, ut habetur Iob XXXVIII, dicens ad Iob: Quis est iste involvens sententias sermonibus imperitis? Ideo dicit sapiens Prover. XXVI: Qui imponit stulto silentium, iras mitigat. Item pro omnibus supradictis dici potest illud Eccli. III: Cor durum male habebit in novissimo. Quibus associari potest pessimus ille Helyas, cuius occasione diximus supraposita. Cor durum non habuit Iob, qui dixit XXIII: Deus mollivit cor meum, et omnipotens conturbavit me.

De Domino salvatore, et de illis qui ad Dominum clamaverunt, tam de veteri quam de novo Testamento.

Tertii qui clamaverunt ad Deum fuerunt sancti patres existentes in limbo. De quorum clamore potest dici illud Neemie IX: In tempore tribulationis sue clamaverunt ad te, et tu de celo exaudisti eos et secundum miserationes tuas multas dedisti eis salvatores, qui salvarent eos de manu hostium suorum. Ex quibus salvatoribus precipuus fuit filius Dei, de quo dicitur Io. IIII: Scimus quia hic est vere salvator mundi. Huic congruere potest quod dicitur IIII Reg. XIII: Dedit Dominus Israeli salvatorem, et liberatus est de manu regis Syrie. Iste fuit salvator, qui salvum fecit populum suum a peccatis eorum, Mat. I. Iste fuit salvator, qui eduxit sanctos patres de lacu miserie et de luto fecis iuxta verbum quod scriptum est Zacharie IX: Tu quoque in sanguine testamenti tui emisisti vinctos tuos de lacu, in quo non est aqua.

Quarti qui clamaverunt fuerunt hi qui convertebantur in primitiva Ecclesia, de quibus dicitur Act. VI, quod factum est murmur Grecorum adversus Hebreos, eo quod despicerentur in ministerio cotidiano vidue eorum. Et XII Apostoli invenerunt remedium faciendo eligi VII diacones, quos constituerunt super opus illud, pro quo murmur oriebatur. De isto clamore potest dici illud Iere. Tre. II: Clamavit cor eorum ad Dominum super muros filie Syon.

Quinti qui clamaverunt fuerunt similiter in primitiva Ecclesia, eo quod quidam dogmatiçabant quod, si salvari volebant, oportebat eos legem et Evangelium et cum baptismo circumcisionem servare. De quibus habetur Acti XV. Sed cito habuerunt remedium, quia Petrus dixit: Quid templatis Deum imponere iugum super cervicem discipulorum, quod neque patres

nostri neque nos postare potuimus? Sed per gratiam domini Iesu Christi credimus salvari quemadmodum et illi. Postea diffinitum fuit litigium hoc modo: Visum est enim Spiritui Sancto et nobis nichil ultra imponere vobis oneris quam que necessaria sunt, ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum et sanguine et suffocato et fornicatione. A quibus custodientes vos bene agetis. Valete! Ita dixerunt Apostoli et seniores, qui Ierosolimis erant. De clamore supradictorum, qui in primitiva Ecclesia clamaverunt et conquesti sunt, potest dici illud psalmi: Clamaverunt iusti, et Dominus exaudivit eos et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos.

De depositione fratris Helye per papam Gregorium nonum facta, et de electione fratris Alberti Pisani in generalem ministrum, et de generali capitulo, qualiter debet fieri.

elle recommendation de la company de la company est de la company

Sexto et ultimo clamavit Ordo fratrum Minorum ad Gregorium papam nonum, cum a pessimo Helya generali ministro multipliciter vexaretur. Et exaudivit papa Ordinem beati Francisci, Helyam pessimum deponendo. De isto clamore potest dici illud psalmi: Iste pauper - scilicet Ordo fratrum Minorum clamavit, et Dominus exaudivit eum et de omnibus tribulationibus eius salvavit eum. Item: Clamabo ad Deum altissimum, Deum, qui bene fecit michi. Misit de celo et liberavit me, dedit in opprobrium conculcantes me. Item: Cognovi, quia faciet Dominus iuditium inopis et vindictam pauperum. Item: Iudicabit pauperes populi et salvos faciet filios pauperum et humiliabit calumniatorem. Quia liberabit pauperem a potente et pauperem cui non erat adiutor. Hoc ad litteram de salvatore dictum fuit, de quo dicit Iob XXVI, quod prudentia eius percussit superbum. Quod potest intelligi et de diabolo et de quolibet alio superbo a Deo humiliato. Ideo dicit Ys. LI: Numquid non tu percussisti superbum, vulnerasti draconem? Ubi nunc est furor tribulantis? Ideo regratiatur sibi Psalmista: Fecisti iuditium meum et causam meam, sedes super thronum, qui iudicas iustitiam. Et factus est Dominus refugium pauperi, adiutor in oportunitatibus, in

tribulatione. Et sperent in te qui noverunt nomen tuum, quoniam non dereliquisti querentes te, Domine. Item: Non est oblitus clamorem pauperum. Quoniam non in finem oblivio erit pauperis, patientia pauperum non peribit in finem. Tibi derelicius est pauper, orphano tu eris adiutor. Desiderium pauperum exaudivit Dominus — scilicet quando fecit Helyam de ministerio deponi a papa Gregorio nono -, preparationem cordis eorum audivit auris tua, scilicet quando ministri Ordinis et custodes divinitus inspirati elegerunt bonum virum fratrem Albertum Pisanum in generalem ministrum Ordinis fratrum Minorum. Et ipsemet papa voces fratrum audivit, ut electio celerius haberetur. Et cito concordaverunt iuxta verbum quod scriptum est Osee I: Congregabuntur filii Iuda et filii Israel pariter et ponent sibimet caput unum. Nota quod dicit Filii Iuda et filii Israel, quia in Ordine fratrum Minorum cismontani et ultramontani congregari pariter debent in uno generali capitulo et unum sibi eligere generalem ministrum, non per conspirationem et divisionem, quia de divisione scriptum est Osee X: Divisum est cor eorum, nunc interibunt, sed per concordiam et inspirationem divinam, ut electionem subsequentis generalis ministri et boni pastoris divine voluntati committant, iusta verbum quod scriptum est Act. I: Tu Domine, qui corda nosti omnium, ostende quem elegeris. Et tunc, si ita fecerint, Deus ex parte sua faciet quod faciendum videbit, iuxta illud: Voluntatem timentium se faciet et deprecationem eorum exaudiet. Dicit enim beatus Augustinus quod impossibile est multorum preces non exaudiri. Ideo dicit Ecclesiasticus X: In manu Dei potestas terre, et utilem rectorem in tempore suscitabit super illam. Dominatur enim excelsus in regno hominum et cuicumque voluerit dabit illud et humilimum hominem constituet super illud, Dan. IIII. Si autem per privatum amorem et per sagacitatem et conspirationem malitiosam eligere voluerint et non secundum Deum et Ordinis utilitatem, tunc insuspicabilis non portabit dyadema, Eccli. XI, sed homo, quem sibi finxerunt et privato amore et fraudulenter et malitiose elegerunt. Et tunc dicet ille, de quo scriptum est Prover. VIII: Per me reges regnant, et legum

conditores iusta decernunt. Per me principes imperant, et potentes decernunt iustitiam. Ipsi regnaverunt et non ex me; principes extiterunt, et non cognovi, Osee VIII. Nam aliquando regnare facit hominem ypocritam propter peccata populi, ut habetur Iob. XXXIIII. Aliquando propter peccata terre multi principes eius, Prover. XXVIII. Aliquando propter peccata regis ipse rex removetur a regno, sicut accidit Sauli, quem amovit Deus a facie sua, ut habetur I Reg. XVI et II Reg. VII et Act. XIII. Ideo dicit ipse Dominus Osee XIII: Dabo tibi regem in furore meo et auferam in indignatione mea. Sic etiam accidit Helve pessimo, quem papa Gregorius nonus absolvit, ne esset generalis minister, eo quod Ordinis beati Francisci esset maximus dissipator, necnon et Ordinis dominium contra ministrorum provintialium et custodum, ad quos secundum regulam spectat electio, voluntatem violenter et fraudulenter tenere volebat. Sed dicit sapiens in Proverbiis XII: Non roborabitur homo ex impietate, quia, sicut dicit Abacuch II: Quomodo vinum potantem decipit, sic erit vir superbus et non decorabitur. Item Prover. XVI: Contritionem precedit superbia, et ante ruinam exaltatur spiritus. Item Prover. XVIII: Antequam conteratur, exaltatur cor hominis, et antequam glorificetur, humiliatur.

Quod conservatio religionum est frequens mutatio prelatorum triplici de causa.

Quod a Scriptura divina precipitur, ne prelati subditos affligant nec eis mala inferant.

Notandum quod conservatio religionum est frequens mutatio prelatorum, triplici de causa. Prima, ne nimis insolescant, si diu prefuerint, ut patet in abbatibus Ordinis Sancti Benedicti, qui quia quousque vivunt durant et non deponuntur, vilificant subditos suos et tantum reputant eos quantum quintam rotam plaustri, que nichil est; et abbates cum secularibus carnes manducant, monachi vero in refectorio legumina comedunt. Et alia multa incomoda et disconvenienta faciunt erga

subditos suos, que non sunt facienda, cum ipsi velint splendide vivere et in maxima libertate. Et quod subditos non affligant nec eis mala inferant, a Scriptura divina precipitur et a natura et a curialitate humana et ab exemplo patris et filii et etiam Spiritus Sancti. A Scriptura divina precipitur Deutero. XVII. de rege Iudaici populi, quod non elevetur cor eius in superbiam super fratres suos, neque declinet in dexteram partem vel sinistram. Item Eccli. X. dicitur de prelato: In medio fratrum rector illorum in honore. Nota quod dicit in medio, non in angulo, non in latibulis, ut faciunt hi qui segregant semetipsos, animales, spiritum non habentes, ut dicitur Iude II. Unde super illo loco Io. XX: Stetit Iesus in medio discipulorum suorum dicit beatus Bernardus: Falleris, Thoma, faleris, si videre Deum speras ab Apostolorum collegio separatus. Non amat veritas angulum, non ei diversoria placent. In medio stat, communi vita, communi disciplina, communibus studiis delectatur. Item Eccli. XXXII: Rectorem te posuerunt: noli extolli, esto in illis quasi unus ex ipsis. Nota quod dicit te posuerunt, quia prelatus a subditis eligi debet. Nam qui potestatem sibi assumit iniuste, odietur, Eccli. XX. Quod patuit in Abymelech filio Gedeonis, de quo habetur Iudicum IX, et in Absalon et Adonia. Nota etiam quod dicit Noli extolli. Quod male servavit Adonias filius Aggyth, qui elevabatur dicens: 'Ego regnabo', III Reg. I. Sed dicitur Iere. XXII: Nunquid regnabis, quoniam confers te cedro? Certe non regnavit Adonias, quia Salomon frater suus ex voluntate divina et patris sui David habuit regnum et fecit eum interfici. Ideo dicitur Eccli. XI: In die honoris tui ne extollaris. Quod male servavit Herodes, de quo habetur Act. XII, quod statuto die vestitus veste regia sedit pro tribunali et contionabatur ad eos; populus autem acclamabat Dei voces et non hominis. Confestim autem percussit eum angelus Domini, eo quod non dedisset honorem Deo, et consumptus a vermibus expiravit. Ideo dicit Eccli. XI: In vestitu non glorieris unquam nec in die honoris tui extollaris. Item Eccli. X: Noli te extollere in faciendo opere tuo. Sed dicitur de malo prelato Abdie I: Superbia cordis tui extulit te. Quod singularitas est vitanda et communitas diligenda.

Item a natura precipitur, ut diligatur proximus, quia naturaliter omne animal diligit simile sibi, sic et omnis homo proximum sibi. Omnis caro ad similem sui coniungetur, et omnis homo simili sui sociabitur, Eccli. XIII. Item Eccli. XVII: Mandavit illis unicuique de proximo suo. Ideo dicit Io. prima 4: Hoc mandatum habemus a Deo, ut, qui diligit Deum, diligat et fratrem suum. A curialitate humana etiam habetur, quod proximus diligi debet. Caritas enim et curialitas sorores sunt. Caritas non querit que sua sunt, prima ad Cor. XIII, et curialitas aliis consuevit impendi. Ideo dicit sapiens Prover. XII: Qui negligit damnum propter amicum, iustus est.

De curialitate cuiusdam regis Anglie.

De curialitate habes exemplum cuiusdam regis Anglie, qui cum esset in nemore cum militibus iuxta fontem et cenare deberet, allatum est ei vasculum vini, quod illi de Tuscia flasconem dicunt, Lombardi vero botacium. Cumque quesisset, utrum plus de vino adesset, et responsum ei fuisset quod non, dixit: 'Sufficienter habemus pro omnibus'. Et quod in vasculo erat effudit in fontem dicens: 'Omnes communiter bibant'. Et magna fuit curialitas reputata. Non sic facit avarus, qui in Ecclesiastico dicit XI: Inveni requiem michi, et nunc manducabo de bonis meis solus. Non sic faciunt illi prelati, qui coram subditis et cum eis in eadem domo comedentibus panem albissimum comedunt et optimum vinum et precipuum bibunt et nichil dant penitus subditis suis; que rusticitas maxima reputatur. Sic etiam de aliis comestibilibus faciunt. Ideo dicit sapiens Prover. IIII: Comedunt panem impietatis et vinum iniquitatis bibunt. Subditi etiam pessimum panem habebunt, de quo habetur Eccli. XXXI: In nequissimo pane murmurabit civitas, et testimonium nequitie illius verum est. Item vinum precipuum bibunt aliqui prelati coram subditis et non dant eis, qui ita libenter biberent sicut ipsi, cum omnes gule sint sorores.

Certe isti tales, qui ita faciunt, non sunt Anglici, qui soliti sunt dicere: 'Ge bi a vo'. Quod est dicere: 'Oportet vos tantum bibere, quantum ego bibi'. Et quamvis dicatur Eccli. XXXI: Diligentes in vino noli provocare, multos enim exterminavit vinum, et Hester I: Non erat qui nolentes cogeret ad bibendum, tamen curialitatem maximam credunt Anglici facere, quod libenter bibunt et aliis dant libenter. Sed prelati nostri temporis, qui Lombardi sunt, libenter volunt sibi que gula et appetitus requirit, et aliis dare nolunt; que maxima rusticitas reputatur. Ideo dicit Ecclesiasticus 31: Intellige que sunt proximi tui ex te ipso. Item Luc. VI: Prout vultis, ut faciant vobis homines, et vos facite illis similiter. Item Levitici XXV: Time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te. Item Neemie VIII: Mulsum mittite eis qui non preparaverunt sibi. Item Act. II: Omnes etiam qui credebant erant pariter et habebant omnia communia et dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat. . . . . . non fit, . . . . . lio: Habenti dabitur, et abundabit, Luc. XIX. Unde cum in c(onventu) . . siensi quidam novitius audien(s) . . . . dixisset: 'Meum est', et reprehens(us) . . . . . suo fuisset:

'Nil proprium, pro . . . . communia queque',

respondit novitius:

'Sic loquimur, sed non utimur communibus eque'.

Ideo dicit Eccli. V: Si est tibi intellectus, responde proximo. Revera nostris temporibus videtur impleta maledictio illa, quam transgressoribus legis Moyses imprecatur; ait enim Deutero. XXVIII: Bos tuus immoletur coram te, et non comedas ex eo. Ideo divina scriptura misero guloso, qui partem suam et aliorum comedit, taliter comminatur Iob XX: Panis eius in utero illius vertetur in fel aspidum intrinsecus. Divitias, quas devoravit, evomet, et de ventre eius extrahet eas Deus. Ab exemplo patris celestis habent prelati, quod subditos non affligant neque

contemnant. Deus enim pater, cui potentia attribuitur, potentes non abicit, cum et ipse sit potens, Iob XXXVI. Deus enim pusillum et magnum ipse fecit, et equaliter cura est illi de omnibus, Sap. VI. Ideo dicit Malachias II: Numquid non pater unus omnium nostrum? Numquid non Deus unus creavit nos? Quare ergo despicit unusquisque nostrum fratrem suum, violans pactum patrum nostrorum? Ideo prelato dicit Ecclesiasticus IIII: Noli esse sicut leo in domo tua, evertens domesticos tuos et opprimens subjectos tibi. Quod quia prelati audire contemnunt, ideo de eis conqueritur Dominus Eze. XXXIIII: Cum austeritate imperabatis eis et cum potentia. Et ibidem multa dicit Dominus superius et inferius de malis et incomodis, que faciunt mali prelati subditis suis. Ab exemplo etiam filii Dei habent prelati, quod debent diligere subditos suos. Nam filius Dei dicit Io. X: Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus suis. Sic et prelatus pro subditis sibi commissis facere debet, quia Dominus dicit Io. XIII: Exemplum enim dedi vobis, ut, quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis. Hoc faciebat Apostolus, qui dicebat II Cor. XII: Ego autem libentissime imp(endam et super)impedar ego ipse pro animabus vestris, licet plus vos diligens (minus) diligar. Hoc etiam fecit sanctus Paulinus Nolane civitatis episcopus, qui seipsum dedit, ut pro filio vidue in Affrica venderetur. De quo in principio tertii libri Dialogorum Gregorius narrat. Hoc similiter Sanctulus presbiter fecit, de quo beatus Gregorius in IIII libro Dialogorum narrat, quod exposuit se morti, ut quendam diaconem a morte eriperet, quem Longobardi volebant occidere. Cumque Longobardi circa Sanctulum fecissent spectaculum, et fortissimus spiculator eorum spatam elevasset ad amputandum Sanctulo caput, dixit presbiter Sanctulus: 'Sancte Iohannes, suscipe illam!'. Et statim cepit manus eius cum gladio obrigescere, et brachium eius factum est aridum, nec potuit illud cum ense deponere, sed stabat attonitus et stupefactus; et omnes Longobardi, qui hec videbant, ultra quam credi potest admirabantur. Cum autem rogarent Sanctulum, quod rogaret Deum suum et Iohannem Baptistam, ut carnifex sanaretur, dixit quod tali pacto rogaret,

si vellet promittere et iurare, quod decetero cum brachio illo nullum Christianum occideret. Fecit quod dixerat, et statim fuit pristine redditus sanitati. Longobardi vero, cum vidissent hec omnia, erga Sanctulum et Iohannem Baptistam postea devotiores fuerunt. Nam prius eum in devotione habebant, eo quod oleum coram eis multiplicasset in prelo. Fecit Sanctulus quod Iohannes dicit prima III: In hoc cognovimus caritatem Dei, quoniam ille pro nobis animam suam posuit, et nos debemus pro fratribus animas ponere. Sed dicit beatus Gregorius: Qui non dat substantiam suam, quomodo - sive quando - dabit animam suam? Ideo subdit Io. III: Oui habuerit substantiam mundi huius et viderit fratrem suum necessitatem habere et clauserit viscera sua ab eo, quomodo caritas Dei manet in eo? Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate. Item fecit Sanctulus quod docet sapiens in Prover. XXIIII: Erue eos qui ducuntur ad mortem, et qui trahuntur ad interitum libe. rare non cesses. Si dixeris: vires non suppetunt, qui inspector est cordis, ipse intelligit, et servatorem anime tue nichil fallit, reddetque homini iuxta opera sua. Hoc similiter beatus Nicholaus fecit, quando liberavit et eripuit stratilates, qui ducebantur ad mortem. Isti fuerunt tres milites innocentes, qui occidebantur iniuste. Liberavit etiam tres principes de manibus prefecti et imperatoris Constantini, qui similiter interfecti fuissent. Ideo potuit dicere beatus Nicholaus verbum Iob XXIX: Conterebam molas iniqui et de dentibus illius auferebam predam.

Porro filius Dei de se dicit Luc. XIX: Venit enim filius hominis querere et salvum facere quod perierat. Prelati vero nostri temporis pro maiori parte veniunt, ut furentur et mactent et perdant, ut habetur Io. X. Et qui optimus in eis est, quasi paliurus, et qui rectus, quasi spina de sepe, ut dicit Micheas VII. Et si quis modo vellet facere dialogum prelatorum, ut fecit Gregorius, potius feces invenire posset quam sanctos prelatos; periit enim sanctus de terra, et rectus in hominibus non est, ut dicit Micheas VII. Item filius Dei dicit quod non venit ministrari, sed ministrare et dare animam suam redemptionem pro multis, Mat. XX. Et Luc. XXII dicit: Ego autem in medio

vestrum sum sicut qui ministrat. Quod prefiguratum fuit II Reg. VI, ubi dicitur quod, quando David cum populo Israel deducebant archam federis Domini in iubilo, quamvis esset rex, circumstante exercitu non fecit sibi ministrari, sed potius ministrabat, et partitus est universe multitudini Israel, tam viro quam mulieri, singulis colliridam panis unam et assaturam bubule carnis unam et similam frixam oleo. Et abiit omnis populus, unusquisque in domum suam. Et ex hac humilitate despexit eum Michol filia Saul, uxor sua. Sic sinagoga Iudeorum Christum despexit, pro eo quod semetipsum exinanivit formam servi accipiens, in similitudine hominum factus et habitu inventus ut homo; humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis, Philipen. II. Ideo ad laudem eius cantatur in prosa:

Hic est David patriarcha nudus saltans coram archa, sese vilem reputans.

Dixitque David ad Michol: 'Vivit Dominus, quia ludam ante Dominum, qui elegit me potius quam patrem tuum et quam omnem domum eius, et precepit michi, ut essem dux super populum Domini in Israel. Et ludam et vilior fiam plusquam factus sum, et ero humilis in oculis meis': Ubi dicit beatus Gregorius: Quem enim non extolleret ora leonum frangere, ursorum brachia superare, despectis prioribus fratribus eligi, reprobato rege ad regni gubernacula inungi, timendum cunctis uno lapide Goliam sternere, extinctis allophilis numerosa preputia reportare, regnum ex promissione percipere cunctumque Israeliticum populum sine ulla postmodum contradictione possidere? Et tamen in cunctis se despicit, qui in suis oculis humilem se esse confitetur. Sic et tu exemplo David et Christi humilia valde spiritum tuum, sciens quoniam, quantumcumque te humiliaveris, humilior Christo non eris, ut dicit Augustinus. Ideo dicit Ecclesiasticus III: Quanto magnus es, humilia te in omnibus, et coram Deo invenies gratiam et etiam gloriam. Dicitur enim in Iob XXII: Qui humiliatus fuerit, erit in gloria, et qui inclinaverit oculos suos,

ipse salvabitur. Igitur exemplo Christi prelati ministrare debent subditis suis. Quod in Ordine Petri Peccatoris bene fit, quia diebus ieiuniorum ad collationem priores subditis suis propinant in memoriam exempli dominici, ut ostendatur verum esse quod Dominus dixit, quoniam maior est qui recumbit quam qui ministrat. Ordinis autem Petri Peccatoris capud est Ravenne in Sancta Maria in Portu. Cuius Ordinis etiam est Sancta Felicula in episcopatu Parmensi prope Montilium et plures alie domus in diversis partibus mundi. In regula quoque beati Francisci dicitur quod ita debet esse, quod ministri sint servi omnium fratrum. Nota quod dictum est de Michol filia Saul in fine capituli, de quo sumpsimus supradicta, II Reg. VI, quod non est ei natus filius usque ad diem mortis sue, in figura factum fuit, quia sinagoge Iudeorum, que Christum humiliatum despexit, proles spiritualis non nascetur, quousque Iudaismus totaliter moriatur. Sic et prelatis accidet, illis dico, qui exemplo filii Dei humiliari nolunt. De quibus scriptum est Mat. XXIII: Dicunt enim et non faciunt. Alligant onera gravia et importabilia et imponunt in humeros hominum, digito autem suo nolunt ea movere; ubi dicit Crisostomus: Vis apparere et esse sanctus? Circa vitam tuam austerus esto, circa aliorum benignus. Audiant te homines gravia facientem et parva mandantem. Ideo de Iulio Cesare legitur, quod nunquam dicebat militibus suis: 'Ite et facite hoc', sed: 'Eamus et faciamus hoc'. Unde Ambrosius ait: Liberter facit inferior quod videt a potiore fieri. Ideo congruit huic loco quod legitur Iudicum IX: Quod me vidistis facere, cito facite. Item in Io. habetur II, quod mater Iesu dixit ministris: Quodcumque dixerit vobis, facite. Sed miseri potius volunt esse imitatores Phariseorum quam Dei. Nam de Deo scriptum est Ephe. V: Estote imitatores Dei sicut filii karissimi et ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis. De Phariseis Dominus dicit Mat. XXIII. quod amant primos recubitus in cenis et cetera que secuntur. Quod ad litteram prelati nostri temporis cotidie faciunt, quando possunt, cum Dominus dicat Luc. XIIII: Vade, recumbe in novissimo loco. Quod beatus Bernardus in expositione Canticorum sufficienter exponit.

Item filius Dei assimilavit se galline pullos habenti. Cuius natura talis est, quia amore filiorum infirmatur. Sic et prelatus facere debet amore subditorum, qui filii sui sunt. Unde Apostolus II ad Cor. XI: Quis infirmatur, et ego non infirmor? Sed de malo prelato dicitur Iob XXXIX: Duratur ad filios suos, quasi non sint sui. Sed dicitur Eccli. III: Cor durum male habebit in novissimo. Iuditium enim durissimum in his qui presunt fiet, Sap. VI.

Item gallina filios suos ferventer defendit. Sic et Deus facit, et prelatus facere debet. Ideo dicit sapiens Prover. XXII: Non facias violentiam pauperi, quia pauper est, neque conteras egenum in porta, quia Dominus iudicabit causam eius et configet eos qui confixerunt animam eius. Item Prover. XXIII: Ne attingas terminos parvulorum et agrum pupillorum ne introeas. Propinguus enim illorum fortis est, et ipse iudicabit contra te causam illorum. Propinguus enim parvulorum est filius Dei, de quo dicit Apostolus ad Hebre. II: Quia enim pueri communicaverunt carni et sanguini, et ipse similiter participavit eisdem, ut per mortem destrueret eum qui habebat mortis imperium, id est diabolum, et liberaret eos qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti. Nota quod diabolus est milvus, contra quem specialiter gallina pugnat et pullos defendit. Nota etiam quod, quando pulli parvi sunt et sub custodia matris, impugnantur et persecuntur a milvo, quando vero sunt grandes et absque matris custodia, impugnantur et persecuntur a vulpe, que est animal fetidum et fraudulentum. Per vulpem enim vel diabolus vel tyrannus potest intelligi. Unde Dominus appellavit Herodem vulpem, Luc. XIII: Ite et dicite vulpi illi et cet.

Item gallina omnes filios suos, qui vadunt ad eam, sub alas suas congregat nec aliquem repellit. Sic et Deus facit, et prelatus facere debet. Ideo orat propheta dicens: Sub umbra alarum tuarum protege me. Quod facit Deus libenter, sed miseri peccatores nolunt ad eum accedere, cum dicat propheta:

Accedite ad eum et illuminamini, et fa(cies) v(estre) non confun. dentur. Item cum vocet eos dicens: Venite, filii, audite me, ti(morem) Domini do(cebo) v(os). Et iterum: Venite ad me omnes, Mat. XI. Item Io. VI: Eum qui venit ad me non eitiam foras. Et ideo conqueritur de eis Dominus Mat. XXIII: Quotiens volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas, et noluisti. Sed miseri peccatores cognoscent stultitiam suam in die iuditii, quando eam non poterunt emendare. Tunc, sicut dicit Micheas III, clamabunt ad Dominum, et non exaudiet eos et abscondet faciem suam ab eis in tempore illo, sicut nequiter egerunt in adinventionibus suis. Item Deutero. XXXII: Abscondam faciem meam ab eis et considerabo novissima eorum. Item Iere. XVIII: Dorsum et non faciem ostendam eis in die perditionis eorum. Item Prover. I: Quia vocavi, et renuistis; extendi manum meam, et non fuit qui aspiceret; despexistis omne consilium meum et increpationes meas neglexistis: ego quoque in interitu vestro ridebo et subsannabo, cum vobis quod timebatis advenerit, cum irruerit repentina calamitas, et interitus quasi tempestas ingruerit, quando venerit super vos tribulatio et angustia; tunc invocabunt, et non exaudiam, mane consurgent et non invenient me, eo quod exosam habuerint disciplinam et timorem Domini non susceperint nec acquieverint consilio meo et detraxerint universe correctioni mee. Item pro prelatis et subditis dicit Apostolus ad Ro. XV: Debemus autem nos firmiores imbecillitates infirmorum sustinere et non nobis placere, et infra: Propter quod suscipite invicem, sicut et Christus suscepit nos in honorem Dei.

Item quarta proprietas galline pullos habentis est, ut inventum granum non occultet, immo vociferatur et clamat, ut filii congregentur ad eam. Quibus congregatis, proicit ante eos granum inventum nec discernit inter album et nigrum et rubeum, sed omnibus exponit communiter. Sic et Deus communiter quedam sua bona largitur malis et bonis, ut ad diligendum ipsum tam boni quam mali ferventius animentur. Unde dicitur Mat. V, quod solem suum oriri facit super bonos et malos et pluvit super iustos et iniustos. Item Sap. VI: Pusil-

Ideo miratur Petrus in Actibus dicens X: In veritate comperi quoniam non est personarum acceptor Deus, sed in omni gente qui timet eum et operatur iustitiam acceptus est illi. Idem dixit Iosaphath rex Iuda II Paralipo. XIX: Non est enim apud dominum Deum nostrum iniquitas nec personarum acceptio nec cupido munerum. Prelati vero nostri temporis non equaliter subditos suos diligunt, sed privato amore, et aliquos reputant filios, aliquos vero privignos sive filiastros, et quibus hodie in comestibilibus bene faciunt, cras etiam eisdem similiter bene facere non desistunt. Alii vero, qui cantant invitatorium, et quorum est refectorium, semper musant et musitant et murmurant et dicunt:

Dente timetur aper, defendunt cornua cervum, Imbelles dame, quid nisi preda sumus?

Quod est dicere: Ad equum macillentum vadunt musce. Intellectus autem supradictorum verborum talis describitur in Prover. XIX: Divitie addunt amicos plurimos; a paupere autem et hi quos habuerat separantur. Multi colunt personam potentis et amici sunt dona tribuentis. Fratres hominis pauperis oderunt eum, insuper et amici procul recesserunt ab eo. Et nota quod de verbis Domini parum curat prelatus, qui singulari et privato amore aliquos subditos diligit. Dicit enim ei Dominus Luc. XIIII: Cum facis prandium aut cenam, noli vocare amicos tuos neque cognatos neque fratres neque vicinos divites, ne forte et ipsi te reinvitent, et fiat tibi retributio. Sed, cum facis convivium, voca pauperes, debiles, claudos et cecos, et beatus eris, quia non habent unde retribuere tibi Retribuetur enim tibi in resurrectione iustorum. Hoc fecit beatus Laurentius, qui pauperes, claudos et cecos collegit, quibus bene fecerat, et eos in palatio Salustiano coram Decio presentavit dicens: 'Ecce isti sunt thesauri eterni, qui nunquam minuuntur, sed crescunt, qui in singulis disperguntur et in omnibus inveniuntur. Horum enim manus thesauros in celum deportaverunt'. Prelati vero nostri temporis

nec verbis Domini instruuntur nec exemplo beati Laurentii provocantur, ut pauperibus bene facere velint. Dilexerunt enim magis gloriam hominum quam gloriam Dei, et ideo confundentur. Quoniam Deus dissipabit ossa eorum qui hominibus placent, confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos. Dicunt enim: 'Hodie dabo vobis bonum prandium, quia spero quod cras dabitis michi bonam cenam'. De talibus Dominus dicit Mat. V: Amen, dico vobis, receperunt mercedem suam. Vidimus qualiter, exemplo filii Dei, prelati subditos diligere debent. Videamus etiam, qualiter exemplo Spiritus Sancti. Ipse enim Spiritus Sanctus amor est et, ut dicit Apostolus ad Ro. VIII: testimonium reddit spiritui nostro, quod sumus filii Dei. Si autem filii, et heredes. Heredes quidem Dei, coheredes autem Christi, si tamen compatimur, ut et conglorificemur. Filii autem Dei cum magna reverentia sunt tractandi a prelatis et ab omnibus qui diligunt Deum, quia et hoc Deus facit, ut dicitur Sap. XII: Tu autem, dominator virtutis, cum tranquilitate iudicas et cum magna reverentia disponis nos. Subest enim tibi, cum volueris, posse. Et infra XV: Etenim, si peccaverimus, tui sumus, scientes magnitudinem tuam. Et si non peccaverimus, scimus quoniam apud te sumus computati. Nota quod dicit Osee I de his qui diligunt Deum: Dicetur eis: filii Dei viventis. Idem promittit Dominus Mat. V: Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. Quod impletum Io. dicit prima IIII: Videte qualem caritatem dedit nobis Deus pater, ut filii Dei nominemur et simus. Karissimi, nunc filii Dei sumus, et nondum apparuit, quid erimus. Scimus quoniam, cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est. Hinc propheta ait: Quoniam quis in nubibus equabitur Domino, similis erit Deo in filiis Dei.

Diximus quod servi Dei honorati fuerunt a Patre et Filio et Spiritu Sancto, iuxta verbum quod scriptum est Ps.: Nimis honorati sunt amici tui, Deus, nimis confortatus est principatus eorum. Et adhuc plus honorabuntur, quando in celesti patria verificabitur illud, quod regi Salomoni dixit regina Sabba III Reg. X: Beati viri tui et beati servi tui, hi qui stant coram te semper et audiunt sapientiam tuam. A Patre honorati fuerunt

servi et amici et electi Dei, quia a Patre dati sunt Filio, sicut ipse Filius profitetur Ys. VIII: Ecce ego et pueri mei, quos michi dedit Dominus, et cet. Et Io. XVII: Pater, quos dedisti michi, volo, ut, ubi sum ego, et illi sint mecum, ut videant claritatem, quam dedisti michi et cet. A Filio honorati fuerunt, qui precipit, ne contemnantur, Mat. XVIII: Videte, ne contemnatis unum ex his pusillis. A Spiritu Sancto honorati fuerunt, qui testimonium reddit spiritui nostro, quod sumus filii Dei, Ro. 8. Ab angelis etiam honorantur servi Dei, quia omnes sunt administratorii spiritus in ministerium missi propter eos qui hereditatem capient salutis, Hebre. I. Ideo dicit ipse filius Dei Mat. XVIII: Dico enim vobis, quia angeli eorum in celis semper vident faciem Patris mei, qui in celis est. Item: Non est voluntas ante patrem nostrum, qui est in celis, ut pereat unus de pusillis istis. Cum igitur servi Dei sic honorentur a Patre et a Filio et a Spiritu Sancto et etiam ab ipsis angelis, qui eorum custodes existunt, erubescere debet malus prelatus, qui eos inhonorat, affligit, vilificat, vituperat, persequitur et conculcat. Ideo possunt dicere boni subditi malo prelato, qui subditos suos vilificat et affligit, verbum quod habetur in Iob XVIII: Quare reputati sumus ut iumenta et sorduimus coram te? Deus etiam promittit quod cito faciet vindictam electorum suorum clamantium ad se die ac nocte et vindicabit eos de adversario suo, Luc. XVIII. Nam ipse dixit servis suis Zacharie II: Qui enim tetigerit vos, tanget pupillam oculi mei. Promisit etiam cuilibet servo suo quod habetur I Reg. XXII: Mane mecum, ne timeas. Si quis quesierit animam meam, queret et animam tuam, mecumque servaberis.

Possumus etiam adhuc tribus rationibus demonstrare quod subditi a prelatis male tractandi non sint, immo in maxima reverentia sunt habendi. Prima ratio est propter illud, quod de Domino legitur Luc. V: Ascendens Iesus in unam navem, que erat Symonis, rogavit eum a terra reducere pusillum. Ubi dicit expositio: In hoc quod dicitur 'rogavit' confunditur superbia prelatorum, qui semper imperant et vix aut nunquam rogant. Eze. XXXIIII: Cum austeritate imperabatis eis et cum potentia. Ecce imperator celi et terre, qui imperat soli, et non

oritur, imperat ventis et mari, et obediunt ei, rogat, non imperat, et vilis pulviculus oblitus sui contra coequales intonat auctoritate, erigitur potestate. Gen. IX: Terror vester ac tremor sit super cuncta animalia terre. Ubi dicit Gregorius: Homo quippe brutis animalibus, non autem ceteris hominibus natura prelatus est, et idcirco ei dicitur, ut ab animalibus et non ab hominibus timeatur, quia contra naturam superbire est ab equali velle timeri. Secunda ratio est propter illud, quod de Petro et Cornelio legitur Act. X: Et factum est, cum introisset Petrus, obvius ei venit Cornelius et procidens ad pedes eius adoravit eum. Petrus vero levavit eum dicens: 'Surge, et ego ipse homo sum'. Tertia ratio est propter illud, quod de Iohanne et angelo legitur Apoc. ultimo: Postquam audissem et vidissem, cecidi, ut adorarem, ante pedes angeli, qui michi hec ostendebat. Et dixit michi: Vide, ne feceris. Conservus tuus sum et fratrum tuorum, qui servant verba prophetie libri huius. Deum adora!'. Ecce Deus et Apostolus Petrus et angelus servos Dei reverentur, et miseri prelati super eos in superbiam elevantur? Nam, ut dicit Amos VI: Sicut David putaverunt se habere vasa cantici, bibentes in fialis vinum et optimo unguento delibuti, et nichil patiebantur super contritione Ioseph. Ideo Dominus ostendit ibi hoc se pro malo habere, dicens: Quapropter detestor ego superbiam Iacob et domos eius odi. Nota quod in aliqua religione aliquando erunt homines, qui in seculo fuerunt nobiles, divites et potentes, in religione vero sunt antiqui et quo ad etatem et quo ad Ordinis ingressum, sunt etiam, quod melius est, spirituales et contemplativi et Deo devoti et amabiles fratribus, sunt etiam prediti sapientia et doctrina, litteraturam et linguam disertam et naturalem sensum habentes necnon et mores honestos. Et tamen talibus aliquis preficietur prelatus, qui natus erit ex genere non satis claro et in omnibus que supra dicta sunt insufficiens et inutilis erit, et ad tantam superbiam et stultitiam devolvetur, quod elevabitur cor eius in superbiam super fratres suos, neminem reverendo. Omnibus enim in singulari numero dicet 'tu'. Quod non nisi V rationibus conceditur, ut dicatur. Primo, ratione excellentie, sicut soliti sumus

dicere Deo: Tu es Deus, qui facis mirabilia, et tu solus altissimus super omnem terram. Secundo, ratione ydiomatis, sicut faciunt illi de Apulia et Sicilia et Romani, qui imperatori et summo pontifici dicunt 'tu'. Et tamen appellant eum dominum dicentes: 'Tu messor'. Tertio, ratione iuventutis. Congruum enim et conveniens est, ut uni gartioni dicatur 'tu', eo quod puer et iuvenis sit. Sed Lombardi non solum uni puero, verum etiam uni galline et uni mirilego dicunt 'vos' et etiam uni ligno. Quarto, ratione detestationis peccati alicuius, sicut interdum a prelato dicitur uni seni: 'Ecce tu miser, nunquam corriges vitam tuam nec emendabis te, sed ubique relinques signa stultitie tue'. Sic Daniel dixit Babylonico seni Dan. XIII: Inveterate dierum malorum, nunc venerunt peccata tua et cet. Quinto et ultimo, ratione samiliaritatis et amicitie, sicut de Deo et de Moyse legitur Exo. XXXIII: Loquebatur autem Dominus ad Moysen facie ad faciem, sicut logui solet homo ad amicum suum. Hoc est etiam quod de Moyse Dominus dicit Numeri XII: Ore enim ad os loquor ei, et palam, non per enigmata et figuras Dominum videt. Sic etiam dicit amicus amico, quando habet aliquem intimum et familiarem, quem diligit, et de quo multum confidit: 'Tu es, quem diligit anima mea, tu es refugium meum in die tribulationis mee'. Hinc sapiens ait Prover. XXV: Causam tuam tracta cum amico tuo et secretum extraneo non reveles.

De sufficientia boni prelati.

Sed dicet aliquis: 'Ecce de prelatis et subditis multa dixisti. Rogamus nunc, ut prelatum sufficientem nobis describas, quatinus ex descriptione tua ydoneus et sufficiens cognoscatur prelatus'. Dico ergo secundum meum iuditium quod ad hoc, quod prelatus sufficiens iudicetur et sit, positive debet habere tria et privative tribus carere debet. Debet enim habere sapientiam et sanctam vitam et bonos mores; quibus positis omnia bona ponuntur, et excluduntur omnia mala. Sed privative tribus carere debet, que si in prelato aliquo fuerint, omnino

insufficiens iudicabitur et erit penitus deponendus. Nunc de singulis videamus. Dico quod prelatus

Primo, debet habere sapientiam, ut sapienter regat subditos sibi commissos. Hanc Salomon postulavit a Deo, ut habetur III Reg. III: Dabis ergo servo tuo cor docile, ut iudicare possit populum tuum et discernere inter bonum et malum. Ideo Iacobus dicit I: Si quis vestrum indiget sapientia, postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter et non improperat, et dabitur ei. Hoc est quod dixit Dominus Salomoni: Ecce feci tibi secundum sermones tuos et dedi tibi cor sapiens et intelligens, in tantum ut nullus ante te similis tui fuerit nec post te surrecturus sit. Facile potuit Dominus postulata concedere, quia dives est in omnes qui invocant illum, ut dicit Apostolus ad Ro. X. Nam in ipso sunt omnes thesauri sapientie et scientie absconditi, ut dicit ad Colo. II. Verumtamen Salomon bene usus est sapientia in principio, quia, cum esset sapientissimus ecclesiastes, docuit populum et enarravit que fecerat, et investigans composuit parabolas multas, quesivit verba utilia et conscripsit sermones rectissimos ac veritate plenos, Eccle. ultimo. In fine vero abusus est sapientia, et ideo recessit ab eo; et cum dixit Eccle. II: Sapientia quoque perseveravit mecum, falsum dixit, quia, si perseverasset secum, non ydolis immolasset nec templa eis edificasset nec uxores alienigenas accepisset nec equos multiplicasset nec auri nec argenti inmensa pondera habuisset, nec cor eius in superbiam super fratres suos elevatum fuisset, eis iugum durissimum imponendo, que sibi omnia in lege expresse prohibita fuerant, Deutero. XVII. Verius ergo dixit Salomon, cum dixit: Stultissimus sum virorum, Prover. XXX. Nam quid stultius quam cum aliis bene facere et seipsum negligere? Hoc et candela facit. Consumit enim seipsam, ut aliis deserviat, quos illuminat. Sic Salomon multa docuit alios facere, que facere noluit ipse. Docuit enim quod qui custodit preceptum, non experietur quicquam mali, Eccle. VIII, et ipse preceptum custodire contempsit, ut ostendimus supra, Deutero. XVII. Item docuit: Si esurierit inimicus tuus, ciba illum et cet., Prover. XXV. Hoc Salomon non implevit, sed Helyseus, de quo habetur IIII Reg. VI. quod inimicos suos, qui iverant ad capiendum ipsum, duxit in Samariam et optime fecit eis dari comedere. Salomon vero persecutus est Ieroboam servum suum, timens, ne ei regnum auferret, et tamen docuerat Prover. XX: Ne dicas: ' Reddam malum pro malo', expecta Dominum, et liberabit te. Item Prover. XXIIII: Ne dicas: 'Ouomodo fecit michi, sic faciam ei et reddam unicuique secundum opus suum3. Item docuit a mulieribus abstinendum, ut habetur in Proverbiis in pluribus locis et in Eccle. VII: Inveni amariorem morte mulierem, que laqueus venatorum est, et sagena cor eius et cet. Et tamen de eo legitur quod, cum iam esset senex, depravatum est per mulieres cor eius, III Reg. XI. Sic et medici faciunt cum infirmis. Multa enim imponunt infirmis, que, cum infirmantur, facere ipsi nolunt. Sic prelati multa sciunt docere subditos, que facere nolunt. Ideo Dominus dixit Mat. XXIII: Dicunt enim et non faciunt. Ideo dicit beatus Gregorius: Bene logui et male vivere nichil aliud est quam seipsum sua voce damnare. Non enim sufficit prelato habere sapientiam solummodo pro subditis, nisi habeat etiam et pro semetipso, quia audire posset:

Sic vos non vobis mellificatis apes,
Sic vos non vobis fertis aratra boves,
Sic vos non vobis vellera fertis oves.

Prelatus enim sine scientia est sicut asinus coronatus. Habet enim dignitatem et stoliditatem simul coniunctam. Debet igitur habere prelatus sapientiam pro se et pro aliis. Pro se, ut prius faciat et postea doceat iuxta illud Act. I: Cepit Iesus facere et docere. Unde illud Mat. V: Qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno celorum. Plus enim ad manum quam ad linguam respicitur prelatorum. Ideo dicit Ecclesiasticus XVIII: Antequam loquaris, disce. Item Eccli. XXXII: Precurre autem in domum tuam prior et illuc advocare et illic lude et age conceptiones tuas et non in delictis et in verbo superbo. Item Exo. XXXV: Quisquis vestrum est sapiens, veniat et faciat quod Dominus imperavit. Item Exo. XXXV: Hec sunt que

iussit Dominus fieri, scilicet ut diligatur Deus et proximus. Ideo dicit Io. prima IIII: Hoc mandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum diligat et fratrem suum. Hinc Dominus ait Mat. XXII: In his duobus mandatis universa lex pendet et prophete. Quapropter, cum Deus diligentes se diligat, ut dicit ipse Prover. VIII, et in libro Sapientie VII dicatur quod neminem diligit Deus nisi eum qui cum sapientia inhabitat, oportet prelatum habere sapientiam pro se et pro subditis sibi commissis, ne, si cecus cecum ducat, ambo in foveam cadant, Mat. XV. Precipitur enim prelatis, ut sapientiam habeant. Unde Petrus prima III: Dominum Christum sanctificate in cordibus vestris, parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea, que in vobis est, fide et spe. Item Ieronimus in primo prologo Biblie: Malachias propheta, immo per Malachiam Dominus interrogavit sacerdotes legem. In tantum sacerdotis officium est interrogatum respondere de lege. Et in Deuteronomio legimus: 'Interroga patrem tuum, et annuntiabit tibi maiores tuos, et dicent tibi'. Gregorius quoque dicit prelato illitterato: Turpe est nimis et indecorum, si tunc queris discere, cum questionem debeas denodare. Ideo prelato illitterato, qui vult se saturare cum cocleario aliorum et vult esse prelatus, et non studuit nec didicit, dum potuit, Dominus dicit Osee IIII: Quia tu scientiam repulisti, repellam et ego te, ne sacerdocio fungaris michi. Cum autem aliquis cognoscit insuffitientiam suam quantum ad scientiam Scripturarum et videt quod eligitur in prelatum, debet resistere quantum potest et contradicere et facere, ne penitus eligatur, iuxta verbum quod scriptum est Ys. III: Apprehendet vir fratrem suum, domesticum patris sui, et dicet: 'Vestimentum tibi est, princeps esto noster'. Et respondebit in die illa dicens: 'Non sum medicus, et in domo mea non est panis neque vestimentum. Nolite constituere me principem populi'. Gravissimum est enim habere facere cum prelato ydiota et insensato, quia, sicut dicit sapiens Prover. XXVIII: dux indigens prudentia mu/tos opprimet per calumniam. Ideo dicit Ecclesiasticus XXII: Arenam et salem et massam ferri facilius est ferre quam hominem imprudentem et fatuum et impium. Habere autem

facere cum prelato discreto et sensato magnum refrigerium est subdito et consolatio iocundissima. Ideo Paulus regi Agrippe dixisse legitur Act. XXVI: De omnibus, quibus accusor a Iudeis, rex Agrippa, estimo me beatum, apud te cum sim defensurus me hodie, sciente te maxime omnia que apud Iudeos sunt, consuetudines et questiones. Propter quod obsecro te, patienter me audias. Item gravissime peccant illi qui prelatum insufficientem servis Dei preficiunt. Sed non est mirum, si ita faciunt, tum propter amorem privatum, quem habent, tum etiam quia unus ydiota diligit alium ydiotam, iuxta verbum quod scriptum est Eccli. XIII: Omne animal diligit simile sibi, sic et omnis homo proximum sibi. Item Eccli. XXVII: Volatilia ad sibi similia conveniunt. Quod autem diximus, quod ille qui eligitur in prelatum debet cognoscere insufficientiam suam, si insufficiens est, dicimus quod raro potest hoc fieri, quia, quicumque habet dominium et auctoritatem, credit se statim omnino sufficientem et quo ad sapientiam et quo ad eloquentiam et quo ad omnia que prelato necessaria sunt. Ideo dicit sapiens in Prover, XXVIII: Sapiens sibi videtur vir dives, pauper autem prudens scrutabitur eum. Item Prover. XXVI: Sapientior sibi piger videtur septem viris loquentibus sententias. Verumtamen, quomodocumque sit tam de prelato insufficienter dato quam de his qui eum dederunt, certissimum est quod Deus sapientiam diligit, maxime in his qui preesse debent, et quibus iudicare et rationem tenere incumbit et iustitiam facere, quod fieri sine sapientia nullatenus potest. Ideo Dominus precepit Iudaico populo Deutero. XVI: Iudices et magistros constitues in omnibus portis tuis, quas dominus Deus tuus dederit tibi per singulas tribus tuas, ut iudicent populum iusto iuditio nec in alteram partem declinent. Hoc Iosaphath rex Iuda implevit, ut habetur II Paralipo. XIX: Constituit iudices terre in cunctis civitatibus Iuda munitis per singula loca. Et precipiens iudicibus ait: 'Videte, quid faciatis. Non enim hominis exercetis iuditium, sed Domini, et quodcumque iudicaveritis, in vos redundabit. Sit timor Domini vobiscum, et cum diligentia cuncta facite. Non est enim apud dominum Deum nostrum iniquitas nec personarum acceptio nec cupido munerum'.

Item Iere. XXIII promittit Dominus: Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et suscitabo David germen iustum, et regnabit rex et sapiens erit et faciet iuditium et iustitiam in terra. Item Sapientie VI dicitur quod multitudo sapientium sanitas est orbis terrarum, et rex sapiens populi stabilimentum est. Item Sap. VII: Neminem enim diligit Deus, nisi eum qui cum sapientia inhabitat. Nam per sapientiam sanati sunt quicumque placuerunt tibi, Domine, a principio, dicitur Sapientie IX. Est autem valde necessaria sapientia viris religiosis, quoniam multos habent mordaces et detractores et inimicos et persecutores, qui libenter ponunt maculam in electis, ut habetur Eccli. XI. Ideo docet eas Apostolus ad Colo. IIII dicens: In sapientia ambulate ad eos qui foris sunt, tempus redimentes. Sermo vester semper in gratia sale sit conditus, ut sciatis, quomodo oporteat vos unicuique respondere.

Secundo, prelatus debet habere sanctam vitam, sine qua non valebit unam festucam, quantumcumque aliter sit litteraratus et sapiens. Ideo dicit Iere, in fine epistole sue: Melior est homo iustus, qui non habet simulacra. Nam erit longe ab opprobriis. Simulacra dicitur habere prelatus sive quicumque alius, quando habet solummodo scripturam librorum et non habet sanctam vitam, que continetur in libris. Item Eccli. XIX: Melior est homo qui minuitur sapientia et deficiens sensu in timore, quam qui abundat sensu et transgreditur legem altissimi. De sanctitate enim summi prelati et boni pastoris dicit Apostolus ad Hebre. VII: Talis enim decebat, ut nobis esset pontifex, sanctus, innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus et excelsior celis factus. Tales etiam requirit et vult alios esse secundum modum possibilitatis humane, quia, ut dicitur Amos III: Non ambulabunt duo pariter, nisi convenerit eis. Ideo ipse Dominus dicit Exo. XII: Viri sancti eritis michi. Item Deutero. XVIII: Perfectus eris et absque macula cum domino Deo tuo. Item Exo. XIX: Sacerdotes qui accedunt ad Dominum sanctificentur, ne percutiat eos. Item Levit. XIX: Sancti estote, quia ego sanctus sum dominus Deus vester. Item Levi. XX: Eritis sancti michi, quia sanctus ego sum Dominus, et separavi vos a

ceteris populis, ut essetis mei. Item Deutero. VII: Populus sanctus es domino Deo tuo. Te elegit dominus Deus tuus, ut sis ei populus peculiaris de cunctis populis, qui sunt super terram. Item Ys. LVII: Mundamini qui fertis vasa Domini. Verbum propositum potest dici specialiter sacerdotibus. De quibus dicitur I Macha. IIII, quod elegit Iudas sacerdotes sine macula, habentes voluntatem in lege Dei, et mundaverunt sancta. Generaliter vero potest omnibus dici, quia corpora Christianorum appellantur vasa et membra Christi et templum Spiritus Sancti. De primo dicit Apostolus ad Thessa. prima IIII: Sciat unusquisque vestrum suum vas possidere in sanctificatione et honore, non in passione desiderii sicut et gentes, que ignorant Deum. De quibus dicit Iacobus ultimo: Epulati estis super terram et in luxuriis enutristis corda vestra. Item Apostolus II ad Timotheum II dicit quod in magna domo non solum sunt vasa aurea et argentea, sed et lignea et fictilia. Et quedam quidem in honorem, quedam autem in contumeliam. Si quis ergo emundaverit se ab istis, erit vas in honorem sanctificatum et utile Domino, ad omne opus bonum paratum. Ista emundatio est a malis et perversis recedere et se in sanctitate vite diligenter custodire. De primo dicit Zacha. II: O Syon, fuge, que habitas apud filiam Babylonis. Item Ys. XLVIII: Egredimi de Babylone, fugite a Chaldeis. Ideo dicit Seneca: Magna pars sanctitatis est hortatores insanie reliquisse. Item exemplum de Arsenio, cui dictum est a Domino: 'Arseni, fuge homines, tace, et salvus eris'. De secundo Deutero. IIII: Custodi igitur temetipsum et animam tuam sollicite. Item Prover. IIII: Omni custodia serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit. Item Eccli. XXX: Salus anime in sanctitate iustitie. Item sapiens in Proverbiis XXV docet, qualiter pulcherrimum vas fiat, dicens: Aufer rubiginem de argento, et egredietur vas purissimum. Aufer impietatem de vultu regis, et firmabitur iustitia thronus eius. Quia,

cui non est pietas, debetur nulla potestas.

Igitur, si rubigo tollatur, id est amoveatur macula peccati ab anima, erunt vasa puerorum sancta, ut dicitur I Reg. XXI, id

est corpora pura et munda et sancta erunt, que membra sunt Christi et templum Spiritus Sancti, ut dicit Apostolus I ad Cor. VI. De quibus nichil ad presens. Indicitur autem sanctificatio fidelibus omnibus, maxime autem religiosis, sacerdotibus et prelatis. Unde Dominus ait ad Moysen Numeri XI: Populo dices: 'Sanctificamini, cras comedetis carnes'. Non utique illas carnes, de quibus dicitur: Et pluit super eos sicut pulverem carnes. De quibus etiam dicitur: Adhuc esce eorum erant in ore ipsorum, et ira Dei ascendit super eos, sed carnem illam, que est agni inmaculati, qui tollit peccata mundi. De qua dicit ipse agnus Io. VI: Caro mea vere est cibus. Pro qua conficienda et administranda et comedenda et requiritur et indicitur sanctificatio et est penitus necessaria. Ideo Dominus precepit Moysi Exo. XIX: Sacerdotes qui accedunt ad Dominum sanctificentur, ne percutiat eos. Percussit enim Dominus Ozam, eo quod archam Domini tetigisset, ut habetur II Reg. VI. Tradunt Hebrei quod illa nocte cum uxore dormierat, id est uxorem cognoverat. Et quia pestilente flagellato stultus sapientior erit, ut dicit sapiens in Prover. XIX, ideo Primo Paralipo. XV dicitur: Sanctificati sunt ergo sacerdotes et Levite, ut portarent archam domini Dei Israel. Igitur prelatus sanctam vitam debet habere, quia ille, cuius locum tenet, sanctus sanctorum est, et ideo debet implere quod dicitur: cum sancto sanctus eris. Ut autem sanctus sit, faciat quod Ecclesiasticus XXI docet: Quasi a facie colubri fuge peccata. Nam, ut dicitur Tobie XII: qui faciunt peccatum et iniquitatem, hostes sunt anime sue. Qui enim diligit iniquitatem, odit animam suam. Ideo dicit Io. prima III: Omnis qui facit peccatum et iniquitatem facit, et peccatum est iniquitas. Et scitis quoniam ille apparuit, ut peccata tolleret, et peccatum in eo non est. Ideo dixit Achior Iudith V: Deus enim illorum - scilicet Iudeorum et Christianorum - odit iniquitatem. Tu quoque fac simile, quisquis dominaris in orbe. Ideo dicit Psalmista: Iniquitatem odio habui et abhominatus sum, legem autem tuam dilexi. Et quoniam qualis pater, talis filius, ideo sicut perfectionem preceperat pater in veteri Testamento dicens Deutero. XVIII: Perfectus eris et absque macula cum domino Deo tuo, sic et filius in novo perfectionem indicit, Mat. V: Estote perfecti, sicut et pater vester celestis perfectus est. Vult etiam quod abundet iustitia perfectorum plusquam scribarum et Phariseorum, ut habetur ibidem Mat. V. Sic iustitia et sanctitas vite prelatorum et sacerdotum et religiosorum amplius abundare debet quam hominum secularium. Ideo dicit beatus Bernardus: Altissima est professio vestra, fratres. Celos transit, par angelis, angelice similis puritati. Non enim solum vovistis omnem sanctitatem, sed et omnis sanctitatis perfectionem et omnis consummationis finem. Non est nostrum circa communia precepta languere. Aliorum est Deo servire, nostrum est Deo adherere. Aliorum est Deum credere, scire, amare et revereri, nostrum est sapere, cognoscere, intelligere et frui.

Tertio, prelatus debet habere bonos mores. De quibus dicit Apostolus ad Hebre. XIII: Sint mores sine avaritia contenti presentibus. Cognoscuntur autem boni mores in homine secundum doctrinam Eccli. XIX: Ex visu cognoscitur vir, et ab occursu faciei cognoscitur sensatus. Amictus corporis et risus dentium et ingressus hominis enuntiant de illo. Nota quod dicit: Ex visu cognoscitur vir. Ideo dicit sapiens Prover. XXVI: Vidisti hominem sapientem sibi videri, magis illo spem habebit stultus. Item Prover. XXIX: Vidisti hominem velocem ad loquendum, stultitia magis speranda est quam illius correctio. Item XXVII: Quomodo in aguis resplendent vultus prospitientium, sic corda hominum manifesta sunt prudentibus. Nota etiam quod dicit, quod ab occursu faciei cognoscitur sensatus, quia, sicut dicit sapiens in Prover. XVII: In facie prudentis lucet sapientia. Nota quod dicit: Amictus corporis. Ex hoc enim Samaritana cognovit Christum esse Iudeum. Vidit enim quod in habitu finbrias habebat, sicut Iudei habere tenentur ex lege. Voluit enim per omnia fratribus similari, sicut dicit Apostolus ad Hebre. II, ne dicerent: 'Dissimilis es patribus, et ideo nolumus credere tibi '. Deutero. XXII: Funiculos in finbriis facies per IIII angulos pallii tui, quo operiris. Alium enim habitum habent layci seculares, alium hystriones, et alium sacerdotes et religiosi habere tenentur. Quod autem additur in auctoritate

Eccli.: et risus dentium, hoc est quod alibi dicit Eccli. XXI: Fatuus in risu exaltat vocem suam, vir autem sapiens vix tacite ridebit. Quod autem sequitur: et ingressus hominis enuntiant de illo, hoc verum est tam corporaliter quam spiritualiter. De corporali ingressu dicitur III Reg. XIIII: Ingredere, uxor seroboam. Quare aliam te esse simulas? De spirituali ingressu dicit Apostolus ad Phili. III: Multi enim ambulant, quos sepe dicebam vobis. Nunc autem et flens dico inimicos crucis Christi, quorum finis interitus, quorum deus venter est et gloria in confusione ipsorum qui terrena sapiunt. Verumtamen quantum ad intentionem nostram pertinet, possumus dicere quod aliqui ita inhoneste ambulant, ut magis videantur iumenta, que trottant, ut ita loquar, quam homines honestate compositi.

Difficile tamen est iudicare alieni cordis occulta. Ideo Ecclesiasticus dicit XI: Non laudes virum in specie sua, neque spernas hominem in visu suo. Brevis in volatibus est apis, et initium dulcoris habet fructus illius. Nota quod dicit: Non laudes virum in specie sua, quia in hoc deceptus fuit Samuel, qui, cum vidisset Helvab fratrem David maiorem, ait I Reg. XVI: 'Num coram Domino est christus eius?' Et dixit Dominus ad Samuel: 'Ne respicias vultum eius neque altitudinem stature eius, quoniam abieci eum, nec iuxta intuitum hominis iudico. Homo enim videt ea que parent, Dominus autem intuetur cor'. Et sic dixit Dominus de singulis usque ad David, qui minimus erat. Quod autem additur in auctoritate Eccli.: neque spernas hominem in visu suo, in hoc decepti fuerunt illi qui Saul contempserunt, dicentes I Reg. X: 'Num salvare nos poterit iste?' Et despexerunt eum et non attulerunt ei munera. Ille vero dissimulabat se audire. Ideo dicit sapiens Prover. XXII: Callidus videt malum et abscondit se. Item Prover. XII: Fatuus statim indicat iram suam; qui autem dissimulat iniuriam, callidus est. Nota quod illi qui Saul contempserunt in libro Regum X filii Belial appellantur; qui 'absque iugo 'vel 'absque domino' interpretantur. Mali enim nec sub iugo nec sub dominio esse volunt. Per quod datur intelligi quod prelati, etiam boni, persecutores et oblocutores et contemptores habent. Contempserunt autem eum propter tria. Primo, quia cognoverant, ubi natus et quemadmodum fuerat educatus. Nimia enim familiaritas parit contemptum. Ioseph enim a fratribus contempnitur et venditur et ab Egyptiis honoratur. Gen. XXXVII habes de venditione Ioseph et de adoratione ab Egiptiis Gen. XLI. Secundo, quia, quando datum est regnum Sauli, ibat asinas querendo, non regnum, ut habetur I Reg. IX. Tertio, quia post sibi datum regnum eamdem conservabat humilitatem, quam prius habuerat. Ibat enim post boves, ut habetur I Reg. XI. Et ex hoc magis erat honorandus iuxta verbum Eccli. III: Quanto magnus es, humilia te in omnibus, et coram Deo invenies gratiam. Non autem erat contempnendus Saul propter tria. Primo, quia dabatur a Deo, ut habetur I Reg. IX, quod Dominus Samueli dixit: Hac ipsa, que nunc est, hora cras mittam ad te virum de terra Beniamin, et unges eum ducem super populum meum Israel, et salvabit populum meum de manu Phylistinorum, quia respexi populum meum. Venit enim clamor eorum ad me. Et infra habetur X: Certe videtis, quem elegit Dominus, quoniam non est similis ei in omni populo. Secundo, quia mediante sancto propheta dabatur, qui eum inunxit, ut habetur I Reg. X: Tulit autem Samuel lenticulam olei et effudit super caput eius et deosculatus eum ait: ' Ecce unxit te Dominus super hereditatem suam in principem. Et tu liberabis populum eius de manibus inimicorum eius, qui in circuitu eius sunt'. De sanctitate autem Samuelis habetur I Reg. III: Cognovit universus Israel a Dan usque Bersabee, quod fidelis Samuel propheta esset Domini. De inunctione vero Saul et David in principes habetur I Reg. X et XVI et Eccli. XLVI: Dilectus a domino Deo suo Samuel propheta Domini renovavit imperium et unxit principes in gente sua. Tertio, quia Saul habebat apparentiam et existentiam. De apparentia dicitur I Reg. X, quod stetit in medio populi et altior fuit universo populo ab humero et sursum. Et ait Samuel ad omnem populum: Certe videtis quem elegit Dominus, quoniam non est similis ei in omni populo'. De existentia vero eius tam corporali quam spirituali habetur similiter. Et primo de corporali dicamus, sicut dicit

Apostolus I ad Cor. XV: Non prius quod spirituale est, sed quod animale est, deinde quod spirituale est. Existentia autem corporalis Saulis fuit, quia fuit vir magnifici cordis. Viriliter enim pro liberatione populi sui agressus est hostes, quod in primo prelio et in ultimo patet. Nam in primo prelio, quo pugnare incepit, utrumque bovem in frusta concidit misitaue in omnes terminos Israel per manus nuntiorum dicens: 'Quicumque non exierit secutusque fuerit Saul et Samuelem, sic fiet bobus eius'. Invasit ergo timor Domini populum, et egressi sunt quasi vir unus. Et dixerunt nuntiis qui venerant: 'Sic dicetis viris qui sunt in Iabes Galaad: Cras erit vobis salus, cum incaluerit sol'. Et ingressus est Saul media castra in vigilia matutina, et percussit Ammon, usque dum incalesceret dies. Reliqui autem dispersi sunt, ita ut non relinguerentur in eis duo pariter, I Reg. XI. Istius beneficii memores viri Iabite honoraverunt Saulem in morte, ut habetur I Reg. in fine. Impleverunt enim quod dicit Apostolus ad Colo. III: Et grati estote. Nam ingratus sensu dereliquit liberantem se, ut habetur Eccli. XXIX. De qua materia dicit sapiens Eccle. IX: Civitas parva, et pauci in ea viri. Venit contra eam rex magnus et vallavit eam et extruxit munitiones per gyrum, et perfecta est obsidio. Inventusque est in ea vir pauper et sapiens, qui liberavit urbem per sapientiam suam, et nullus deinceps recordatus est hominis illius pauperis. In ultimo vero prelio patuit magnificentia cordis Saulis; sciebat enim quod mori debebat, et nichilominus ivit ad bellum et pro populo suo morti se tradidit. Ideo multipliciter in hoc loco commendatur a Iosepho: Saul autem sciens et prudens festinabat ad mortem et viriliter dimicabat. Soli quippe magnanimes rerum terribilium sunt contemptores. Hec magnanimitas maxime convenit regibus, quos pro cumulo principatus non solum malos non licet esse circa subiectos, sed nec mediocriter bonos esse. Commendatur etiam a David II Reg. I: Sagitta Ionathe nunquam rediit retrorsum, et gladius Saul non est reversus inanis. Saul et Ionathas amabiles et decori in vita sua, in morte quoque non sunt divisi, aquilis velociores. leonibus fortiores. Existentia vero spiritualis, que fuit in Saule, et quam Deus maxime requirit in homine, specificatur primo Reg. XV: Cum parvulus esses in oculis tuis, caput in tribubus Israel factus es, unxitque te Dominus in regem super Israel.

De humilitate quorumdam hominum.

Humilitas enim Saulis magna monstratur in hoc, quod asinas patris sui ibat querendo, et tunc datum est sibi regnum, et post datum regnum eamdem conservabat humilitatem, quam prius habuerat, quando erat persona privata. Sequebatur enim boves, cum mane reverteretur ab agro, ut habetur I Reg. XI. Et ideo oculus Dei respexit illum in bono et erexit eum ab umilitate ipsius et exaltavit caput eius, et mirati sunt in illo multi et honoraverunt Deum, Eccli. XI. De admiratione autem multorum propter exaltationem ipsius habetur I Reg. X: Videntes autem omnes qui noverant eum heri et nudiustertius, quod esset cum prophetis et prophetaret, dixerunt adinvicem: 'Quenam res accidit filio Cys? Num est Saul inter prophetas?'. Et nota quod humilitas aliquarum personarum superbis in exemplum monstratur, ut discant non altum sapere, sed sub omnipotenti manu Dei humiliari, I Petri V. Nam melius est humiliari cum mitibus quam dividere spolia cum superbis, Prover. XVI. Fuit autem primus Abraham, cui cum facta esset de Christo promissio et de semine multiplicando et benedicendo, ut habetur Gen. XVII et XXII, non subrepit perversa cogitatio, ut ex hoc in superbiam levaretur cor eius, sed dixit Gen. XVIII: Loquar ad Dominum meum, cum sim pulvis et cinis. Secundus fuit Gedeon, cui Dominus dixit Iudic. VI: 'Vade in hac fortitudine tua, et liberabis Israel de manu Madian. Scito, quod miserim te'. Qui respondens ait: Obsecro, Domine mi, in quo liberabo Israel? Ecce familia mea infima est in Manasse, et ego minimus in domo patris mei'. Dixitque ei Dominus: ' Ego ero tecum, et percuties Madiam quasi unum virum'. Tertius fuit Saul, qui valde humiliavit se, cum ei a Samuele magna promitterentur, I Reg. IX. Dixit enim Samuel Sauli: 'Et cuius erunt optima

queque Israel? Nonne tibi et omni domui patris tui?'. Respondens autem Saul ait: 'Numquid non filius Gemini ego sum, de minima tribu Israel, et cognatio mea novissima inter omnes familias et cognationes de tribu Beniamin? Quare ergo locutus es michi sermonem istum?'. Quartus fuit David, qui valde humiliavit se, cum Saul vellet eum facere generum suum dando ei Merob filiam suam maiorem. Ait autem David ad Saul: ' Quis ego sum, aut que est vita mea, aut cognatio patris mei in Israel, ut fiam gener regis?' I Reg. XVIII. Item alia vice humiliavit se David coram Domino, quando promisit sibi Dominus quod confirmaret sibi regnum dando ei filium, qui post eum regnaret et domum sibi edificaret, II Reg. VII. Dixit autem David sedens coram Domino: Quis ego sum, domine Deus, et que domus mea, quia adduxisti me hucusque? Sed et hoc parum visum est in conspectu tuo, domine Deus, nisi loquereris etiam de domo servi tui in longinguum. Ista est enim lex Adam, domine Deus. Ouid ergo addere poterit adhuc David, ut loquatur de te? Beata quoque Virgo Maria humiliavit se coram Domino, quando Gabriel angelus annuntiabat ei quod ex ea volebat nasci filius Dei, Dixit enim Luc. I: Ecce ancilla Domini, f(iat) michi secundum verbum tuum.

De quorumdam prelatorum stultitia, qui in Saul prefigurati fuerunt.

Prelati vero nostri temporis, quando datur eis dominium super subditos, statim reputant se sufficientes, et elevatur cor eorum in superbiam super fratres suos, quod a Domino prohibetur Deutero. XVII, et cum austeritate imperant eis et cum potentia, quod Dominus ostendit se pro malo habere Eze. XXXIIII, et sicut David putant se habere vasa cantici, bibentes in fialis vinum et optimo unguento delibuti, et nichil patiuntur super contritione Ioseph, Amos VI; nec volunt facere quod eos Scriptura facere docet Eccli. XXXII: Rectorem te posuerunt, noli extolli! Esto in illis quasi unus ex ipsis. Quorum figura in Saul demonstratur, qui in principio regni sui habuit se humiliter, processu autem temporis superbivit, Deo inobediens

fuit, sacerdotes Domini interfecit, regnum violenter tenuit contra Domini voluntatem, David malitiose et sine culpa persecutus fuit, usque quo ultimum diem clausit, Gabaonitis pactum et iuramentum a Iosue datum non servavit, immo eos occidit, quamvis non impune, Iosue IX et II Reg. XXI. Phytonissam etiam Saul consuluit, quod lege prohibebatur, Levitici XIX: Ne declinetis ad magos nec ab ariolis aliquid sciscitemini, ut polluamini per eos. Quapropter, quia scilicet predicta mala commisit, evenit ei quod scribitur I Paralipo. X: Mortuus est ergo Saul propter iniquitates suas, eo quod prevaricatus sit mandatum Domini, quod preceperat, et non custodierit illud, sed insuper etiam phytonissam consuluerit nec speraverit in Domino; propter quod et interfecit eum et transtulit regnum eius ad David filium Ysai. Quod bene prefiguratum fuit in lenticula olei, cum qua inunctus fuit Saul a Samuele, ut habetur I Reg. X, quod regnum Saulis duraturum non erat, sed cito casurum. Est enim lenticula vas terreum, quod leviter frangitur. Hinc est, quod Samuel dixit Sauli I Reg. XV: Scidit Dominus regnum Israel a te hodie et tradidit illud proximo tuo meliori te. Porro David cum cornu pleno olei fuit inunctus, ad significandum quod regnum eius in eternum duraret, I Reg. XVI. Unde Dominus Ps.: Veritas mea et misericordia mea cum ipso, et in nomine meo exaltabitur cornu eius. Item II Reg. VII Dominus taliter promittit David: Fidelis erit domus tua, et regnum tuum usque in eternum ante faciem meam, et thronus tuus erit firmus iugiter. Nec mirum. Prefigurabat enim regnum David regnum illius, de quo dicitur Luc, I: Dabit illi dominus Deus sedem David patris eius, et regnabit in domo Iacob in eternum, et regni eius non erit finis. Unde Ys. IX: Super solium David sedebit et super regnum eius, ut confirmet illud et corroboret in inditio et institia amodo et usque in sempiternum. Zelus Domini exercituum faciet hoc. Verbum misit Dominus in Iacob, et cecidit in Israel. Item Ys. XVI: Et preparabitur in misericordia solium, et sedebit super illud in veritate in tabernaculo David, iudicans et querens iuditium et velociter reddens quod iustum est. Hinc habetur Iob XXXVI: Reges in solio collocat in

perpetuum, et illic eriguntur. Item Dan. 4: Cognoscant viventes quoniam dominatur excelsus in regno hominum et cuicumque voluerit dabit illud, et humillimum hominem constituet super illud. Et nota quod cornu aliquando sumitur pro superbia, aliquando pro regno, ut ibi: Cornua peccatorum confringam, et exaltabuntur cornua iusti. De primo habetur Amos VI: Numquid non in fortitudine nostra assumpsimus nobis cornua? De secundo Luc. I: Erexit cornu salutis nobis in domo David pueri sui. Sicut locutus est per os sanctorum, qui a seculo sunt, prophetarum eius. Item Eccli. X: Regnum a gente in gentem transfertur propter iniustitias et iniurias et contumelias et diversos dolos, ut accidit Babyloniis, quorum regnum datum est Medis et Persis, ut habetur Dan. V: Eadem nocte interfectus est Balthasar rex Chaldeus, et Darius Medus successit in regnum, annos natus sexaginta duos. Idem factum fuit de regno Persarum, quod datum Macedonibus fuit, Alexandro pugnante; quod a Daniele fuerat iam predictum, Dan. VIII. Porro de domo in domum translatum fuit tam regnum quam sacerdotium. Regnum de domo Saul ad domum David, ut diximus supra, I Paralipo. X: Interfecit Dominus Saulem et transtulit regnum eius ad David filium Ysai. De translatione vero sacerdotii habetur III Reg. II: Eiecit ergo Salomon Abyathar, ut non esset sacerdos Domini, ut impleretur sermo Domini, quem locutus est super domum Hely in Sylo. Et infra eodem capitulo: Sadoch sacerdotem posuit Salomon pro Abyathar. Et nota quod sacerdotii translatio duplex fuit: Una de domo ad domum, de qua diximus hic. Alia de ritu ad ritum, sive de genere sacrifitii ad aliud genus. Primus modus sacrificandi fuit secundum ordinem Aaron, qui de animalibus sacrificium offerebant; secundus fuit secundum ordinem Mechisedech, in quo offertur panis et vinum, sicut prefiguratum fuit Gen. XIIII. Ideo Apostolus dicit Hebre. VII: Translato enim sacerdotio necesse est, ut et legis translatio fiat. Sic etiam prelatorum translatio fieri debet, maxime autem, quando reperiuntur insufficientes et mali.

De viris morigeratis qui in veteri Testamento fuerunt.

Quia igitur de bonis moribus prelatorum in isto titulo inchoavimus, ideo prosequamur quod cepimus. Notandum autem quod in Biblia tres valde morigerati leguntur. Quorum unus fuit Onias summus pontifex Iudeorum. De quo II Macha. habetur in fine: Oniam, qui fuerat summus sacerdos, virum bonum et benignum, verecundum visu, modestum moribus et eloquio decorum, et qui a puero in virtutibus exercitatus sit, manus protendentem orare pro omni populo Iudeorum et cet. Secundus fuit Eleazarus, unus de prioribus scribarum, vir etate provectus et vultu decorus, qui creditur fuisse pater illorum VII fratrum, qui ab Antiocho diversis supplitiis interempti sunt propter patrias et Dei leges servandas. De quibus II Macha, habetur capitulo VII. Hic cum cogeretur facere contra legem - volebant enim emissarii Antiochi quod carnem porcinam comederet -, cogitare cepit etatis ac senectutis sue eminentiam dignam et ingenue nobilitatis canitiem atque a puero optime conversationis et secundum sancte et a Deo condite legis constituta. Respondit cito dicens premitti se velle infernum quam hec committere. ' Quam ob rem fortiter vitam excedendo senectute quidem dignus apparebo, adolescentibus autem exemplum forte relinguam, si prompto animo ac fortiter pro gratissimis et sanctissimis legibus honesta morte perfungar'. Et iste quidem hoc modo vita decessit, non solum iuvenibus, sed et universe genti memoriam mortis sue ad exemplum virtutis et fortitudinis derelinguens. De hoc habetur II Macha. VI. Porro tertius fuit Gamaliel Phariseus, doctor legis, honorabilis universe plebi. De quo habetur Act. V. Hic fuit magister Apostoli Pauli. De quo Ieronimus in primo prologo Biblie ita dicit: Paulus Apostolus ad pedes Gamalielis legem Moysi et prophetas didicisse se gloriatur, ut armatus spiritalibus telis postea doceret confidenter. Hoc habetur Act. XXII. Fecit Apostolus Paulus quod Ecclesiasticus docet XVIII: Antequam loquaris, disce! De hac materia sufficienter tractat beatus Bernardus super Cantica in illo loco: Oleum effusum nomen tuum. Dicit enim: Tante caritatis sunt, per quos nobis fluenta celestia manant, ut ante effundere quam infundi velint, loqui quam audire paratiores et promti docere quod non didicerunt et aliis preesse gestientes, qui seipsos regere nesciunt. Ego nullum ad salutem pietatis gradum illi gradui anteponendum existimo, quem sapiens posuit dicens: 'Miserere anime tue placens Deo'. Quod si non habeo nisi parumper olei, quo ungar, putas, tibi debeo dare et remanere inanis? Servo illud michi et omnino nisi ad prophete iussionem non profero. Si institerint rogitantes aliqui ex his, qui forte existimant de me supra id quod vident in me aut audiunt aliquid ex me, respondebitur eis: 'Ne forte non sufficiat nobis et vobis, ite potius ad vendentes et emite vobis'. Fuerunt etiam adhuc in Iudaico populo viri valde morigerati et morum honestate sollemnes, ut Aaron, Ioiada, Iosedech, Iesus sacerdos magnus et Symon Onie filius. De quibus non est dicendum per singula, duobus exceptis, scilicet Aaron et Symone. Sciendum de Aaron quod ipse fuit talis vir, qualem Dominus querit Eze. XXII: Quesivi de eis virum, qui interponeret sepem et staret oppositus contra me propter eam, ne dissipparem eam, et non inveni. Et effudi super eos indignationem meam et in igne ire mee consumpsi eos. Viam eorum in caput eorum reddidi, ait dominus Deus. Considera quoniam prelatus potest avertere iram divinam a subditis suis, si fuerit Dei amicus. Et ideo de Moyse legitur quod ad preces eius Dominus pepercit populo suo. Dixit enim Domino Exo. XXXII: Aut dimitte eis hauc noxam, aut, si non facis, dele me de libro tuo, quem scripsisti. Hoc idem dicit Apostolus ad Ro. IX: Optabam enim ipse ego anathema esse a Christo pro fratribus meis, qui sunt cognati mei secundum carnem, qui sunt Israelite, quorum adoptio est filiorum et gloria et testamentum et legislatio et obsequium et promissa. quorum patres, et ex quibus Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus in secula. Amen. De Aaron quoque sic habetur Sap. XVIII: Properans homo sine querela deprecari pro populis, proferens servitutis sue scutum orationem, et per incensum deprecationem allegans, restitit ire et finem imposuit necessitati, ostendens quoniam tuus est famulus. Hec historia habetur Numeri XVI, quando Aaron stetit inter mortuos et viventes et pro populo deprecatus est, et plaga cessavit. Talia potest prelatus, qui amicitiam habet cum Deo, pro subditis impetrare. Sin aliter, adimpletur quod Gregorius dicit: In gravibus peccatis positus, dum suis premitur, aliena non diluit. Cunctis liquet quia, si is qui displicet ad intercedendum mittitur, irati animus ad deteriora provocatur. Item in Ecclesiastico Aaron multipliciter commendatur, Eccli. XLV. Tu vide ibi, si vis. De Symone quoque Onie filio in Ecclesiastico sic habetur L: Symon Onie filius, sacerdos magnus, qui in vita sua suffulsit domum et in diebus suis corroboravit templum. Templi etiam altitudo ab ipso fundata est, duplex edificatio et excelsi parietis templi et cet. Quasi stella matutina in medio nebule, et quasi luna plena in diebus suis lucet, et quasi sol refulgens, sic ille refulsit in templo Dei. Et quasi arcus refulgens inter nebulas glorie, et quasi flos rosarum in diebus vernis, et quasi lilia que sunt in transitu aque, et quasi thus redolens in diebus estatis, quasi ignis effulgens et thus ardens in igne. Quasi vas auri solidum, ornatum omni lapide pretioso. Quasi oliva pullulans et cypressus in altitudinem se extollens.

De quibusdam viris morigeratis, qui in novo Testamento fuerunt.

In populo autem Christiano fuit maxima multitudo virorum nominatorum, qui tam vita quam scientia et morum honestate et gravitate fulserunt, et qui in diebus suis habentur
in laudibus. De quibus tantummodo causa brevitatis sufficit
nobis specificare de tribus, scilicet de sancto Silvestro et de
sancto Nicholao et de sancto Thoma Cantuariensi archiepiscopo. Silvester a matre re et nomine Iusta genitus et a Cyrino
presbitero eruditus hospitalitatem summopere exercebat. Hic
omnium orphanorum, viduarum et pauperum matriculam scriptam habebat et omnibus necessaria providebat. Tandem beatus
Silvester morti apropinquans clerum de tribus ammonuit, scilicet ut inter se caritatem haberent, Ecclesias suas diligentius
gubernarent et gregem a luporum morsibus custodirent. Post

hec, in Domino feliciter obdormivit. De prelatis vero nostri temporis dicitur Ys. I: Pupilto non iudicant, causa vidue non ingreditur ad eos. Melius ergo faciebat Iob, qui de seipso dicit XXIX: Auris audiens beatificabat me, et oculus videns testimonium reddebat michi, eo quod liberassem pauperem vociferantem et pupillum, cui non esset adiutor. Benedictio perituri super me veniebat, et cor vidue consolatus sum.

Quod vitande sint mulieres, ostenditur hic. Require infra similiter carta CCCXXIII.

De sancto Nicholao sic habes, quod eamdem morum gravitatem servabat factus episcopus, quam prius servaverat, cum esset persona privata. Dicitur enim sic in legenda ipsius: Ipse autem eamdem quam prius humilitatem et morum gravitatem in omnibus sectabatur. In oratione pervigilabat, corpus macerabat, mulierum consortia fugiebat. Humilis erat in omnes suscipiendo, efficax in loquendo, alacer in exortando, severus in corripiendo. Nota quod dictum est: eamdem humilitatem et morum gravitatem in omnibus sectabatur; quod magnum fuit, quia honores mutant mores. Inde Patecclus in libro Tediorum dixit:

Si me noia hom ki desdigna l'altra gente, per honor ke lu fia.

Item nota quod dictum est: mulierum consortia fugiebat. Et hoc sapienter fecit, quia mulieres fuerunt, que filios Israel deceperunt, Numeri XXXI. Ideo dicit Ecclesiasticus XLII: In medio mulierum noli commorari. De vestimentis enim procedit tinea, et a muliere iniquitas viri. Item Eccle. VII: Inveni amariorem morte mulierem, que laqueus venatorum est, et sagena cor eius; vincula sunt manus illius. Qui placet Deo, effugiet illam; qui autem peccator est, capitur ab illa. Item Prover. V: Quare seduceris, fili mi, ab aliena et foveris in sinu alterius? Item Prover. VI: Non concupiscat pulcritudinem eius cor tuum, ne capiaris nutibus illius. Pretium enim scorti vix unius est

panis, mulier autem viri pretiosam animam capit. Item Prover. XXIII: Fovea enim profunda est meretrix, et puteus angustus aliena. Insidiatur in via quasi latro, et quos incautos viderit, interfitiet. Item Ieronimus: Periculose tibi ministrat, cuius vultum frequenter attendis. Ieronimus: Michi crede, quod non potest toto corde esse cum Deo, qui feminarum accessibus copulatur. Ieronimus: Flammigero igne percutit femina conscientiam pariter habitantis. Ieronimus: Ubi femina erit cum viris, non deerit viscarium diaboli. Item:

Vis diffinire aut, quid sit femina, scire? Est fetidum cenum, rosa fetens, duice venenum, Semper prona rei, que prohibetur ei.

## Item:

Est adamas mulier, pix, ramnus, carduus asper, Lappa tenens, vesspa pungens, urtica perurens. Sunt tria grandia: laus, sapientia, gloria rerum. Hec tria destruit, hec tria diruit ars mulierum.

Augustinus: Oleum enutrit flammam lucerne, et ignem luxurie accendit collocutio mulierum. Ysidorus: Sicut herba viridis iuxta aquas, ita concupiscentia in mulierum consideratione. Iohannes Os-aurei: Quid est aliud mulier nisi amicitie inimica, ineffugabilis pena, necessarium malum, naturalis temptatio, desiderabilis calamitas, domesticum periculum, delectabile detrimentum, mali natura boni coloris depicta. Ergo dimittere illam peccatum est, tenere autem vere tormentum est. Augustinus: Mala ab initio fuit mulier, porta mortis, discipula serpentis, diaboli consiliaria, fons deceptionis, canicula operum divinorum, rubigo sanctorum. Homines iam pene angelos factos facies periculosa deiecit. Origenes: Et ecce mulier caput peccati, arma diaboli, expulsio Paradisi, delicti mater, corruptio legis antique.

De sancto Thoma Cantuariensi archiepiscopo sciendum quod subito in virum alterum permutatur, postquam contra voluntatem suam archiepiscopus factus fuit; et caro eius cilitio et ieiuniis maceratur. Non solum enim cilicium pro camisia

deferebat, sed etiam femoralia cilicina usque ad poplitem baiulabat. Sanctitatem autem suam ita subtiliter occultabat, ut, salvo semper honestatis rigore, sub decentia vestium et apparatu utensilium concordaret moribus singulorum. Tredecim pauperum pedes cotidie curvatis genibus abluebat et refectos, datis cuilibet IIII argenteis, remittebat. Et ideo ex hoc convenit ei quod dicitur a Iob XXIX: Pater eram pauperum et causam, quam nesciebam, diligentissime investigabam. Conterebam molas iniqui et de dentibus illius auferebam predam. Hoc ad regem Artaldum referri potest, qui credebat invadere ecclesiasticam libertatem, sicut dicitur in legenda: Rex autem ad voluntatem suam in detrimentum Ecclesie ipsum inflectere nitebatur, volens, ut consuetudines, quas contra libertatem Ecclesie predecessores sui habuerant, ab eodem similiter confirmarentur. Hoc nullo modo beatus Thomas sustinuit, et ex hoc martyrium promeruit; et ideo sequitur in Iob: Dicebamque: In nidulo meo moriar - quia in Ecclesia sua mortuus est -. Et sicut palma multiplicabo dies. Inde est illud Ps.: Iustus ut palma florebit, sicut cedrus Libani multiplicabitur. Item Eccli. XXXVII dicitur: Vita viri in numero dierum - juxta illud Iob XIIII: Constituisti terminos eius, qui preteriri non poterunt -, dies autem Israel, id est videntis Deum, innumerabiles sunt. Palma signum victorie est, iuxta illud Apoc. VII: Et palme in manibus eorum. Item adimplevit beatus Thomas illud quod precipit Ecclesiasticus IIII: Pro iustitia agonizare pro anima tua et usque ad mortem certa pro iustitia, et Deus expugnabit pro te inimicos

De beato vero Gregorio Dialogo pretermittendum non est, qui omnes bonos mores in se habuit congregatos. De quibus aliquos ad utilitatem et exemplum audientium breviter proferamus. Tante autem humilitatis beatus Gregorius extitit, ut se laudari nullo modo permitteret. Nam Stephano episcopo, qui eum in suis epistolis laudaverat, ita scribit: Multum michi et ultra quam audire debui indignus favorem in vestris epistolis demonstratis, et tamen scriptum est: 'Ne laudes hominen, quamdiu vivit'. Tamen, et si audire talia dignus non fui, ora-

tionibus vestris, peto, ut dignus efficiar, et ut, si bona ideo in me dixistis, quia non sunt, ideo sint, quia dixistis. Item in epistola ad Narsum patricium: Quod cause et nominis similitudinem faciendo per scripturas clausulas declamationesque formatis, certe, frater karissime, simiam leonem vocas, et quod eo modo vos agere conspicimus, quo scabiosos sepe catulos, pardos vel tygrides vocamus. Item in epistola ad Anastasium patriarcham Antiochenum: Quod vos me os Domini, quod lucernam dicitis, quod loquendo multis prodesse multisque posse lucere perhibetis, extinationem michi meam, fateor, in dubitationem maximam perduxistis. Considero namque qui sum, et nichil in me ex huius boni signo deprehendo. Considero autem qui estis, et vos mentiri posse non arbitror. Cum ergo credere volo quod dicitis, contradicit michi infirmitas mea. Cum disputare volo quod in laude mea dicitur, contradicit michi sanctitas vestra. Sed queso. vir sancte, nobis aliquid de hoc certamine nostro conveniat, ut, si non quod dicitis ita est, sit ita, quia dicitis. Vocabula etiam iactantiam et vanitatem sonantia omnino respuebat. Unde Eulogio patriarche Alexandrino, qui eum universalem papam vocaverat, ita scribit: In prephatione epistole, quam ad me direxistis, superbe appellationis (verbum), universalem me papam dicentes. imprimere curavistis; quod, peto, dulcissima sancitas vestra ultra non faciat, quia vobis subtrahitur, quod alteri plus quam ratio exigit prebetur. Ego verbis prosperari non quero, sed moribus, nec honorem esse deputo, in quo fratres honorem suum perdere cognosco. Recedant ergo verba, que vanitatem inflant, caritatem vulnerant. Hinc est, quod, cum Iohannes episcopus Constantinopolitanus hoc vocabulum vanitatis sibi usurpare et se universalem papam vocari fraudulenter a synodo obtinuisset, inter cetera sic de eo scribit Gregorius: Quis est iste, qui contra statuta evangelica, contra canonum decreta novum sibi nomen usurpare presumit? Utinam vel si non inminutione sit unus, qui esse appetit universus. Verbum etiam iussionis sibi a coepiscopis dici nollebat. Unde ait in epistola ad Eulogium episcopum Alexandrinum: Vestra michi caritas loquitur dicens: Sicut iussistis'. Quod verbum iussionis peto a meo auditu removeri, quia

scio, qui sum, et qui estis: Loco enim michi fratres estis, moribus patres. Insuper ob nimiam humilitatem, qua erat preditus, nollebat, quod matrone se ancillas suas dicerent. Unde Rusticane patricie scribens ait: Unum in tuis epistolis egre suscepi, quia, quod semel esse poterat, sepius dicebatur 'ancilla vestra' et 'ancilla vestra '. Ego enim, qui per episcopatus onera omnium servus factus sum, qua ratione te michi ancillam dicis, cuius ante episcopatum susceptum proprius fui? Et ideo rogo per omnipotentem Deum, ne hoc verbum aliquando in scriptis tuis inveniam. Primus in suis litteris se servum servorum Dei nominavit et alios nominari instituit. Libros suos, dum adhuc viveret, ob nimiam humilitatem publicari nolebat et in aliorum comparatione suos nichil valere extimabat. Unde Innocentio prefecto Affrice sic scribit: Quod expositionem sancti Iob vobis transmitti voluistis. vestro studio congaudemus: sed si delitioso cupitis pabulo saginari, beati Augustini, compatriote vestri, opuscula legite, et ad comparationem illius similaginis nostrum furfurem non queratis. Neque enim volo, dum in hac carne sum, si qua dixisse me contigit, ea facile hominibus innotesci. Legitur quoque in quodam libro de Greco in Latinum translato quod quidam sanctus pater nomine Iohannes, cum Romam ad visitanda Apostolorum limina venisset et beatum Gregorium papam per medium civitatis transire vidisset, voluit ei occurrere ac, ut decebat, reverentiam exhibere. Cernens vero beatus Gregorius quod se in terram vellet prosternere, festinavit et primo se coram ipso in terram prostravit, nec inde surrexit, quoadusque abbas primo surrexit. In quo maxima eius humilitas commendatur. Tante autem largitatis et elemosinarum extitit, ut non solum presentibus, sed etiam longe positis, etiam in monte Synai monachis necessaria ministraret. Nam omnium indigentium nomina scripta habebat et eis liberaliter subveniebat. Cotidie etiam ad suam mensam peregrinos quoslibet invitabat: inter quos die quadam unus accessit, in cuius manibus dum ipse ex humilitate aquam fundere vellet, conversus urceum accepit. Sed repente, in cuius manibus aquam fundere voluerat, non invenit. Cumque hoc factum secum miraretur, eadem nocte

Dominus per visionem ei dixit: 'Ceteris diebus me in menbris meis, hesterno autem die me in memetipso suscepisti'. Gregorius cum apud Mauricium imperatorem et filios eius super mortem cuiusdam episcopi falso accusaretur, sic ait in epistola, quam apocrisario mittit: Unum est, quod breviter suggeras dominis nostris, quia, si ego servus eorum in mortem Longobardorum vel damnum me miscere voluissem, hodie Longobardorum gens nec ducem nec comites haberet atque in sua confusione esset. Sed quia Deum timeo, in mortem cuiuslibet hominis me miscere formido. Ecce quante humilitatis, quia, cum esset summus pontifex, imperatoris se servum vocabat et dominum suum eum appellabat. Ecce quante innocentie, quia in mortem suorum inimicorum consentire nollebat. Cum Mauritius imperator Gregorium et Ecclesiam Dei persequeretur, inter cetera sic ei scripsit Gregorius: Quia ego peccator sum, credo quod omnipotentem Deum tanto vobis amplius placabitis, quanto me ei male servientem affligitis. Patet igitur ex predictis, qualiter beatus Gregorius optime fuit morigeratus. Dicit enim:

Ego verbis prosperari non quero, sed moribus.

Nam

moribus et vita quisquis vult esse facetus, me legat et discat que mea musa notat

dixit quidam poeta, et usquequaque non dixit verum, quia multas inmunditias docuit. Si quis autem vult habere optimos mores, Ecclesiasticum legat et corde retineat et opere adimpleat, qui non sine causa a Grecis Panarethos appellatur, a pan, quod est totum, et arethos, quod est virtus, quasi liber totus virtuosus. Ideo Ecclesiasticus dixit XLIX: Doctrinam sapientie et discipline scripsit in codice isto Iesus filius Syrach Ierosolimita, qui renovavit sapientiam de corde suo. Beatus qui in istis versatur bonis. Qui ponit illa in corde suo, sapiens erit semper. Si enim hec fecerit, ad omnia valebit, quia lux Dei vestigium eius est. Et LI: Apropiate ad me indocti et congregate vos in domum discipline et cetera usque ad finem libri. Item alibi dicit Eccli. XXIIII: Videte quoniam non solum michi

laboravi, sed et omnibus exquirentibus veritatem. Optimi autem mores sunt, quando amore summi Dei excelsi is qui habet divitias bene facit pauperibus Christi. Hoc Ecclesiasticus docuit XXIX: Propter mandatum assume pauperem, et propter inopiam eius ne dimittas eum vacuum. Et multa prosequitur de ista materia Ecclesiasticus ibidem. Ubi autem hoc mandet Deus, audi Levit. XXV: Time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te. Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram et frugum superabundantiam non exiges. Item Deutero. XV: Omnino indigens et mendicus non erit inter vos, ut benedicat tibi Dominus in terra, quam traditurus est tibi in possessionem. Et infra: Non deerunt pauperes in terra habitationis tue, Idcirco ego precipio tibi ut aperias manum fratri tuo egeno et pauperi, qui tecum versatur in terra. De hoc laudatur mulier fortis Prover. ultimo: Manum suam aperuit inopi et palmas suas extendit ad pauperem. Merito quidem, quia, sicut ait sapiens Prover XIX: Feneratur Domino qui miseretur pauperis, et vicissitudinem suam reddet ei. Quod patuit in Gregorio, cui dixit angelus quod ex illa hora, qua argenteos naufrago dari fecit, destinavit eum Deus summum pontificem fieri. Dabat enim beatus Gregorius libenter pauperibus. Ideo congruit ei quod de Iob legitur XXXI: Si negavi quod volebant pauperibus et oculos vidue expectare feci, si comedi bucellam meam solus, et non comedit pupillus ex ea, quia ab infantia mea crevit mecum miseratio et de utero matris mee egressa est mecum. - Hoc multum convenit beato Nicholao. - Si dispexi pretereuntem, eo quod non habuerit indumentum, et absque operimento pauperem. Si non benedixerunt michi latera eius, et de velleribus ovium mearum calefactus est. Hoc multum convenit beato Martino, qui divisit cum paupere clamidem. Contrarium facit ille, de quo dicitur Prover. XVII: Qui despicit pauperem, exprobrat factori eius. De quibusdam etiam Dominus conqueritur Ys. XXVIII: Hec est requies mea: reficite lassum, et hoc est meum refrigerium; et noluerunt audire. Ideo dicitur Prover. XXI: Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperis, et ipse clamabit et non exaudietur. Exemplum illius divitis, qui nil

dabat egenis, et totus gule et luxurie deditus erat, nec missam nec Evangelium audire volebat. Cumque pro mortuo presbiteri et clerici Requiem eternam cantarent, crucifixus posuit digitos in auriculas suas dicens quod nullo modo audiret illum, qui vocem suam audire contempserat. Ideo Tobias docuit filium suum dicens IIII: Ex substantia tua fac elemosinam et noli avertere faciem tuam ab ullo paupere, et multa alia que de elemosina ibi dicuntur. Ita enim fiet, ut nec a te avertatur facies Domini. Quomodo potueris, ita esto misericors. Si multum tibi fuerit, abundanter tribue. Si exiguum fuerit tibi, etiam exiguum libenter impertiri stude. Rationem istorum assignat Gregorius dicens: Dum quelibet necessaria damus indigentibus, non nostra largimur, sed sua illis reddimus. Idem: Qui facit elemosinam, non ei dat qui accipit, sed illi cuius amore impendit. Quod autem dicitur in Iob XXXI: Foris non mansit peregrinus, hostium meum viatori patuit, totum hoc adimplevit Gregorius et multi alii; de quibus habetur in epistola ad Hebre. XIII: Caritas fraternitatis maneat in vobis, et hospitalitatem nolite oblivisci. Per hanc enim latuerunt quidam, angelis hospitio receptis. Ideo dicit beatus Petrus prima IIII: Hospitales invicem sine murmuratione. Ex hoc enim Dominus commendabit electos, Mat. XXV: Hospes eram, et colle(gistis) me. Quod autem dicit Ecclesiasticus XIX, quod ex visu cognoscitur vir, et ab occursu faciei cognoscitur sensatus, in hoc concordat alius sapiens, qui dicit Eccle. VIII: Sapientia hominis lucet in vultu eius, et potentissimus faciem illius commutabit. Habui quendam ministrum in Ordine fratrum Minorum, qui dictus est frater Aldevrandus, et fuit de oppido Flaniani, quod est in episcopatu Imole, de quo frater Albertinus de Verona, cuius est sermonum memoria, ludendo dicebat, quod turpem ydeam in Deo habuerat. Habebat enim caput deforme et factum ad modum galee antiquorum et pilos multos in fronte. Cum autem aliquando in octava Epyphanie occurreret sibi inchoanda illa antiphona: Caput draconis, fratres ridebant, et ipse turbabatur et erubescebat. Ego vero recordabar illius auctoritatis Senece. Qualem putas intus esse animam, cuius extra ymago tam feda est? Quod autem dicit Ecclesiasticus XI: ne spernas hominem in visu suo, optime docet, quia, sicut dicit beatus Augustinus: multi contempserunt humilem Christum, sed non pervenerunt usque ad altitudinem Christi. Quare hoc? Ysaias assignat rationem dicens LIII: Et quasi absconditus vultus eius et despectus, unde nec reputavimus eum. Ne autem hoc fiat, Ecclesiasticus XI. ponit exemplum dicens: Brevis in volatilibus est apis, et initium dulcoris habet fructus illius. Ad idem facit exemplum, quod ponit poeta modernus:

In tenui calamo latitat mel sepe suave, Et modici fontis temperat unda sitim.

Unde nota quod in prohibitione superius ab Ecclesiastico facta, qua dicit: ne spernas hominem in visu suo, fuerunt decepti illi qui contempserunt Alexandrum et Zacheum et beatum Martinum et Constantium mansionarium Ecclesie sancti Stephani iuxta Anconitanam civitatem, de quo dicit beatus Gregorius primo Dialogorum, quod erat pusillus valde et exili forma atque despecta, et tamen humilitatem habebat altissimam; quod est contra illud, quod consuevit dici:

Vix humilis parvus, vix longus cum ratione, Vix repperitur homo ruffus sine proditione.

Istius Constantii humilitatem quidam rusticus fuit expertus, qui de eo dixit: 'Ego grandem hominem eum credidi, iste autem de homine nichil habet'. Et ex hoc Constantius non est turbatus, sed potius amplexatus et osculatus est rusticum. Ex qua re pensandum est, cuius apud se humilitatis fuit, qui despicientem se rusticum amplius amavit. Qualis enim quisque apud se lateat, contumelia illata probat. Nam sicut superbi honoribus, sic plerumque humiles sua despectione gratulantur. Cumque se et in alienis oculis viles aspiciunt, idcirco gaudent, quia hoc iudicium confirmare intelligunt, quod de se et ipsi apud semetipsos habuerunt. Iste Constantius tante sanctitatis fuit,

sicut ibidem beatus Gregorius narrat, quod loco olei aquam in lampadibus ardere fecit.

Diximus supra quod prelatus ad hoc, ut sit ydoneus et sufficiens, positive debet habere tria, scilicet sapientiam, sanctam vitam et bonos mores. Sapientiam debet habere, quia, sicut dicit Ecclesiasticus XXI: Os prudentis queritur in Ecclesia, et verba illius cogitabunt in cordibus suis. Item Eccli. XXXVII: Vir sapiens plebem suam erudit, et fructus sensus illius laudabiles sunt. Vir sapiens replebitur benedictionibus, et videntes illum laudabunt. Sapiens in populo hereditabit honorem, et nomen illius erit vivens in eternum. Item Eccli. XXXIX: Collaudabunt multi sapientiam eius, et usque in seculum non delebitur. Hinc Yram rex Tyri dixit per litteras, quas miserat Salomoni: ' Quia dilexit Dominus populum suum, idcirco te regnare fecit super eum'. Et addidit dicens: 'Benedictus dominus Deus Israel, qui facit celum et terram, qui dedit David regi filium sapientem et eruditum et sensatum atque prudentem, ut edificaret domum Domino et palatium sibi', II Parali. II. Sanctam vitam debet habere, quia, sicut dicit beatus Augustinus: Vilissimus computandus est et ab omni cetu fidelium segregandus, nisi precellat scientia et honestate, qui est dignitate prestantior. Item Beda: Non sufficit sacerdoti rota una sine altera, nec sufficit ad ambulandum pes unus sine altero. Mundicia sacerdotis sine sapientia est tamquam ignis, qui evanuit in fumum, et uva, que detumuit in acetum. Sapientia enim eius sine mundicia est quasi cibus sine sale et lucerna sine lumine. Item Beda: Quomodo potest predicare mundiciam sacerdos immundus aut sapientiam sacerdos ignarus? Quomodo poterit hortator esse viduitatis et castitatis, qui fornicationes et coniugia frequentare non timet? Item Illarius: Exemplaria debent esse sacerdotes propter munditiam et sapientiam. De munditia dicitur: Beati mundo corde et cet. De sapientia dicitur: Labia sacedotis custodiunt scientiam, et legem requirent ex ore eius, quia angelus Domini exercituum est. Item Gregorius: Quomodo potest preses Ecclesie auferre malum de medio eius, cum taciturnus sibi respondeat ea commisisse que corripit, et qua libertate populo predicare presumit,

cum in simile ipse corruerit? Item Gregorius: Vulnerato pa. store, quis curandis ovibus adhibet medicinam? Item Gregorius: Quomodo orationis clipeo tuetur populum, qui se ictibus hostium nudum prebuit feriendum? Et qualem de se fructum producturus est, cuius radix gravi peste infecta est? Item Ambrosius: Scire prelati debent quia tot mortibus digni sunt, quot exempla malorum transmittunt ad posteros. Item Augustinus: Meritis prelatorum damnatur adeo vita subditorum, quia, dum errata corrigere negligunt, seipsos obiciendos ostendunt. Item Augustinus: Qui consentit subiecto in errore et negligit emendare, non est censendus episcopus, sed canis impudicus. Item Gregorius: Compassio quippe homini, et rectitudo vitiis debetur, ut in uno eodemque homine et diligamus bonum quod factum est et persequamur mala que fecit, ne, dum culpas incaute remittimus, non iam per caritatem compati, sed per negligentiam condescendisse videamur. Nota quod Hely fuit amotus a sacerdotio, pro eo quod noverat indigne agere filios suos et non corripuit eos, I Reg. II et III et IIII. Item: Corripiet me iustus in misericordia et increpabit me. Quod impletum est in Moyse et Iosue, cui Moyses dixit Numeri XI: Quid, inquit, emularis pro me? Quis tribuat, ut omnis populus prophetet, et det eis Dominus spiritum suum? Item Prover. XXVIII: Qui corripit hominem, gratiam postea inveniet apud eum, magis quam ille qui per lingue blandimenta decipit. Quod patet in Petro et Marco. Nullus ita expressit peccatum negationis Petri sicut Marcus. Et beatus Petrus postea appellat eum filium suum, dicens prima ultimo: Salutat vos Ecclesia que est in Babylone coelecta et Marcus filius meus. Ideo dicit sapiens Prover. XVII: Plus proficit correctio apud prudentem, quam centum plage apud stultum. De stulto autem et peccatore dicit Ecclesiasticus XXXII: Peccator homo vitabit correptionem et secundum voluntatem suam inveniet comparationem. Item Ysidorus: Is qui preest, si preter voluntatem Dei vel preter quod in sacris scripturis manifeste et evidenter ostenditur dicit aliquid vel imperat, tamquam falsus testis Dei aut sacrilegus habetur. Item Ysidorus: Omnis magister, qui scandalizat discipulos suos malis operibus vel exemplis, claudit

ante eos regnum celorum, nec intrat nec qui volunt intrare permittit. Item Bernardus: Quem michi dabis de numero prelatorum, qui non magis vigilet marsupiis subditorum evacuandis quam vitiis extirpandis? Utinam sic vigilent ad animarum curam, quam alacres currunt ad cathedram. Item idem: Mirum est de clericis, cuius ordinis sint. Nam aliud esse, aliud videri volunt. Habitu milites, questu rustici, actu neutrum exhibent. Non enim pugnant ut milites, non laborant ut rustici nec evangelizant ut clerici. Quia ergo nullum secuntur ordinem, erunt ubi nullus erit ordo, sed sempiternus orror inhabitat. Item Bernardus: Quicquid est in genere rerum delitiosum homini, sibi assumunt clerici. A mulieribus molliciem habitus, a mimis ioculatoria verba, a militibus phaleras, a trapecitis pecuniam, a regibus et principibus potestates et honores. Et ideo, quia in labore hominum non sunt, cum hominibus non flagellabuntur. Item Bernardus: Venient, venient ante tribunal Christi sacerdotes, et tunc audietur populorum accusatio gravis et allegatio dura, quorum vixere stipendiis nec diluere peccata. Duces ceci et fraudulenti mediatores, qui nondum reconciliati officium reconciliationis sumpserunt. In veteri Testamento unum solum prophetam invenio equitasse et eum a leone devoratum fuisse. Item Bernardus: Heu! purpurati saccum predicant, ieiunium splendide epulantes. Olim Hesdras, audito quod manus principum et magistratuum esset in transgressione prima, scidit pallium, sedit merens, clamavit ad Dominum et gemitu suo populum provocavit ad gemitum. Sed hodie audito flagitio ridet prelatus. Condam rex Israel transiens per murum cilicio utebatur, hodie prelatus circuit Ecclesiam faleratus. Condam prophete in atriis habitabant, modo prelati palatia sibi edificant. Item Bernardus: Res Ecclesiarum res pauperum sunt. Sacrilega crudelitate subripiunt, quicquid non domini, sed dispensatores preter necessarium victum et simplicem vestitum suscipiunt. Item Bernardus: Plus fulgent calcaria quam altaria, citius inveniuntur in stabulo quam in templo, citius currunt ad coquinam quam ad Ecclesiam, ad mensam quam ad missam. Item Bernardus: Deus se hominibus subdidit, et tu dominari gestiens hominibus, tuo te preponis auctori. Item idem: Quotiens hominibus

preesse desidero, totiens Deum meum preire contendo. Item idem: Qui primatum desiderat in terris, confusionem accipiet in celis. Inde etiam commendatur vere martyr, de quo dicitur quod minas iudicum non timuit nec terrene dignitatis gloriam quesivit. Item Gregorius: Mirabile est cecum cecis in ducatum suscipere, et mirabilius tales cuilibet scienter committere. Item Bernardus: Monstruosa res est gradus summus, animus infimus; sedes prima, vita ima; lingua magnilogua, manus ociosa; vultus gravis, actus levis; sermo multus, fructus nullus; ingens auctoritas, nutans stabilitas. Item Gregorius: Turpe nimis est ibi nos negligendo cadere, unde predicando conati sumus alios levare. Item Cassiodorus: Nichil me docere potest, in quo nichil invenio imitandum. Item Gregorius: Timere debet qui vult aliis predicare, ne proprio iaculo seipsum percutiat, cum predicatio sine opere contemnatur. Nota quod plures rationes assignantur, quare Deus Iudam ad apostolatum elegit, quem sciebat in bono non perseveraturum, quarum V et ultima est, ut non presumamus, si ad dignitates eligimur. Unde Bernardus in epistola ad Coloniensem archiepiscopum: Si tantum qui eliguntur ad ministerium constat eligi ad regnum, securus est talis: archiepiscopus. Ouod si Iudam in sacerdotio et Saulem in regno non legitur reprobasse nisi Deus, timeat necesse est taliter archiepiscopus. Unde valde terribile est illud Mat. XXII: Multi sunt vocati, pauci vero electi. Item ad Ro. XI: Noli altum sapere, sed time. Item Bernardus loquens ambitioso: Age miser, sequere ducem tuum, multiplica prebendas, accelera ad archiepiscopatum, ad episcopatum aspira. Paulatim ascendis, sed non paulatim descendes. 'Videbam', inquit, 'Sathan sicut fulgur de celo cadentem'. Ideo econtra dicit Seneca: Redige te ad parva. a quibus cadere non potes. Similiter Ecclesiasticus 29 utile consilium dat: Minimum pro magno placeat tibi, et improperium peregrinationis non audies.

confirmed the party of the country of the confirmed the confirmed them.

Ostenditur hic auctoritatibus et exemplis quod valde insipienter facit, quicumque intromittit se de aliqua prelatione habenda.

Quod accidit domno Guillielmo de Foliano, qui sub contentione electus fuit in episcopum Reginum cum domno Guicolo de Albriconibus, et oportuit eum ire Mantuam occasione partium imperatoris et Ecclesie MCCXLIII. Idem accidit domno Matheo de Pio, qui, cum esset canonicus Mutinensis Ecclesie et dominus Ecclesie de Ganaceto, procuravit, ut haberet episcopatum Mutinensem, et habuit; et erat homo gibosus et deformiter inclinatus; et provocate sunt partes occasione sui, et expulsa fuit pars imperialis de Mutina, ex qua parte ipse erat; et ivit peregrinando per Romagnolam, ut vidi oculis meis apud Ravennam et apud Faventiam et apud Furlivium, quando guerra erat ibi validior. Nota quod valde insipienter facit quicumque intromittit se de prelatione aliqua habenda, in qua animarum cura committitur, si salva conscientia vitare eam potest. Quod potest probari rationibus et exemplis. Rationibus sic: Noli laborare, ut diteris, sed prudentie tue pone modum. Ne erigas oculos tuos ad opes, quas habere non potes, quia facient sibi pennas quasi aquile et volabunt in celum. Prover. XXIII. Item Eccle. VII: Ouid necesse est homini maiora se querere, cum ignoret, quid conducat sibi in vita sua, numero dierum peregrinationis sue et tempore, quod velud umbra preteriit? Ideo dicit Ecclesiasticus III: Altiora te ne quesieris et fortiora te ne scrutatus fueris, sed que precepit tibi Deus, cogita illa semper. Item Eccli. VII: Noli querere fieri iudex, nisi valeas virtute irrumpere iniquitates, ne forte extimescas faciem potentis et ponas scandalum in equitate tua. Item Iudicum VIII: Dixerunt omnes viri Israel ad Gedeon: ' Dominare nostri, tu et filius tuus et filius filii tui, quia liberasti nos de manu Madian'. Quibus ille ait: 'Non dominabor vestri, nec dominabitur in vos filius meus, sed dominabitur vobis Dominus'. Item de Saule habetur quod, quando querebatur ad dandum sibi regnum, absconditus est domi, I Reg. X. De sancto Marco dicit Ieronimus quod amputavit sibi pollicem, ut

sacerdotio reprobus haberetur. De sancto Nicholao, qui in episcopum divinitus fuit electus, habetur quod fecit quicquid potuit, ne episcopus fieret. Similiter de sancto Ambrosio, qui et ipse divinitus fuit electus, habetur quod quicquid potuit fecit ne episcopus fieret, profitendo scilicet philosophyam et fugiendo versus Papiam et mulieres publicas hospitium suum introducendo, ut, infamatus propter eas, contemnerent eum et cessarent ab eo. Nec curavit de illa auctoritate Eccle. VII: Melius est nomen bonum quam unguenta pretiosa. Item nec de illa Eccli. XLI: Curam habe de bono nomine. Hoc enim magis permanebit tibi quam mille thesauri magni et pretiosi. Cumque istis modis non posset vitare, quin vellent eum habere episcopum, abscondit se in possessione cuiusdam sui amici. Item de sancto Gregorio, qui et ipse divinitus fuit electus, habetur in legenda sua quod quicquid potuit fecit, ne summus pontifex fieret. De sancto etiam Amonio Alexandrino habetur quod amputavit sibi ipsi auriculas, ne eum episcopum facerent. Cumque hoc retulissent patriarche, dixit eis: 'Etiam si nasum habuerit amputatum, dabo eum vobis, dummodo litteraturam habeat et fuerit sancte vite'. Reversi sunt ergo ad eum tam clerici quam populares civitatis cuiusdam, rogantes eum ex parte patriarche, ut eorum episcopus fieri dignaretur. Quibus ille respondit: 'Scio quod propter linguam meam me episcopum vultis habere. Noveritis quia, nisi quiescatis, amputabo eam, et inutilis ero vobis et aliis'. Et ita dimiserunt eum in pace sua, timentes, ne faceret quod dicebat. Quod quidem, sicut fecerat de auriculis, sic et de lingua fecisset. Erat enim homo magne litterature et sanctissime vite et disertam linguam habebat et multos libros scribebat et solitariam vitam ducebat. Et nota quod iste sanctus homo fecit sicut facit fibus sive castor, qui cognoscens quod venatores persecuntur eum propter testiculos eius habendos, redimit se a parte. Dentibus enim evellit sibi testiculos et dimittit eis, et sic permittunt eum evadere. Sed de misero clericunculo, qui voluntarie ad prelationes ascendit et malitiose et indigne, dicit beatus Bernardus: Circuit, circuit sedulus explorator, simulat,

dissimulat, manibus et pedibus reptans, si quo modo se possit ingerere in patrimonium Crucifixi. Quod non docet beatus Gregorius, immo in Pastorali dicit: Pollens virtutibus, invitus et coactus accedat ad regimen animarum. Possunt autem ad detestationem huius vitii duo valere exempla. Primo, ponamus exemplum domini nostri Iesu Christi, de quo legitur Io. VI: Iesus ergo cum cognovisset quia venturi essent, ut raperent eum et facerent eum regem, fugit iterum in montem ipse solus. Querentibus eum ad mortem ipse se ultro obtulit; querentes autem se ad regimen fugit, ut ostenderet quod quibusdam potius expediret esse mortuos quam esse in loco dignitatis. Hoc ipsum confitentur aliqui nobiles et potentes, quod potius vellent esse leprosi quam esse in statu, in quo sunt. Hoc exemplo utitur Apostolus ad Hebre. XII dicens: Curramus ad propositum nobis certamen, aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Iesum, qui proposito sibi gaudio sustinuit crucem. De Augustino etiam legitur quod fugiebat ab omni civitate, que non habebat episcopum, ne in episcopum caperetur. Invenitur etiam de quodam priore quod, cum electus esset in episcopum Tornacensem et ab Eugenio papa et ab abbate suo Bernardo cogeretur onus episcopatus subire, ipse prostratus ad pedes abbatis et clericorum, qui eum elegerant, in modum crucis ait: 'Monachus fugitivus, si me eligitis, esse potero, episcopus vero nunquam ero'. Cui laboranti in extremis quidam monachus ei karus assidens ait: 'Kare mi, quia nunc corpore separamur, oro te, si potes, salva voluntate Dei, statum tuum post mortem michi reveles'. Cui oranti post mortem eius coram altari apparuit in visione Galfredus dicens: 'Ecce assum Galfredus frater tuus'. Cui ille: 'Kare mi, quomodo est tibi?' Cui ille: 'Bene, sed revelatum est michi a sancta Trinitate quod, si promotus essem in episcopum, fuissem de numero reproborum'.

Item retrahere debent miserum clericum et ambitiosum, ne ad prelationes velit ascendere, comminationes, que sibi fiunt a Deo. Dicit enim Deus prelato, cui cura animarum committitur, III Reg. XX: Custodi virum istum. Qui si lapsus fuerit, erit anima tua pro anima eius. Item Eze. III: Fili hominis, speculatorem dedi te domui Israel. Et audies de ore meo verbum et annuntiabis eis ex me. Si dicente me ad impium: 'Morte morieris', non annuntiaveris ei neque locutus fueris, ut avertatur a via sua impia et vivat, ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem eius de manu tua requiram.

Quod ille qui eligitur in prelatum IIII habet excusationis exempla.

Habet enim ambitiosus clericus, qui prelationes cupit invadere, multa excusationis exempla. Et primo potest se exemplo Moysi excusare. De quo legitur Numeri XII, quod erat vir mitissimus super omnes homines, qui morabantur in terra. Et tamen excusavit se, quando Dominus voluit eum mittere ad Pharaonem et facere ducem populi sui, dicens Exo. IIII: Obsecro, Domine, non sum eloquens. Ab heri et nudiustertius, et ex quo locutus es ad servum tuum, impeditioris et tardioris lingue sum. Et in tantum se excusavit, quod Dominus iratus est contra ipsum.

Secundo, exemplo Ieremie, quem cum Dominus vellet mittere, excusavit se dicens Iere. I: A, a, a, domine Deus, ecce nescio loqui, quia puer ego sum.

Tertio, exemplo Ione, qui preoccupavit fugere in Tarsis, ne mitteretur ad dicendum Ninevitis quod subverterentur. Sciebat enim quod non faceret hoc Deus, si peniterent, et ipse cum erubescentia remaneret tamquam in mendatio deprehensus. Qui in tantum erubuit, quod noluit amplius in terra sua habitare, ne noti eius hoc ei improperarent. Sed postea impletum est in eo quod propheta predixerat: Letabitur iustus, cum viderit vindictam. Nam submersi sunt processu temporis, postquam reversi sunt ad priora peccata. Ideo dicit Ambrosius: Novit Deus mutare sententiam, si tu noveris emendare delictum. Idem habetur Iere. XVIII: Repente loquar adversum gentem et adversum regnum, ut eradicem et destruam et disperdam illud. Si penitentiam egerit gens illa a malo suo, quod locutus sum adversum eam, agam et ego penitentiam super malo, quod cogitavi ut facerem ei.

Quarto, exemplo illius qui dixit Ys. III: Non sum medicus, et in domo mea non est panis neque vestimentum. Nolite constituere me principem populi.

Diximus supra quod prelatus ad hoc, ut sit ydoneus et sufficiens, debet habere sapientiam et sanctam vitam, de quibus iam dictum est. Tertio, debet esse bonis moribus adornatus, de quibus nunc dicendum est. Dicit enim Ysidorus: Sit ingressus tuus simplicitas, nichil levitatis in incessu tuo appareat. Incessus tuus alterius oculos non offendat. Imitetur autem prelatus illum David, cuius commendatur mansuetudo: Memento, Domine, David et omnis mansuetudinis eius. Nam in mansuetudine suscipitur insitum verbum, quod potest salvare animas nostras, Iacobi I. Et ideo precipitur auditori verbi Dei, ut mansuetudinem habeat, si intelligere vult, Eccli. V: Esto mansuetus ad audiendum verbum Dei, ut intelligas, et cum sapientia proferas responsum verum. De mansuetudine dicit propheta: Quoniam supervenit mansuetudo, et corripiemur. Unde Augustinus: Sive plectendo sive ignoscendo, hoc solum bene agitur, ut vita hominum corrigatur. Aliquis vero maledictus prelatus, nisi malitiose insurgat contra subditum et furibunde et indignabunde ei precipiat, non credit quod possit eum sub dominio suo tenere, et quicquid ei precipit, rationabiliter precipere credit iuxta illud:

Sic volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas.

De prelato, qualis esse debeat.

Qualis autem debeat esse prelatus, subsequentibus versibus demonstratur:

> Prelatus mitis, affabilis atque benignus Sit patiens, iustus, sit dulcis compatiensque, Ut crimen proprium celet peccata reorum. Sit piger ad penas, sit velox ad miserendum Et doleat, quotiens facit illum culpa ferocem. Infundat mulcens oleum vinumque flagellans, Nunc virgam patris, nunc exerat ubera matris, Sibilet et cantet, stimulet, cum cogit, oportet.

Quod tria debet habere qui populis preest.

Nota quod tria debet habere qui populis preest, scilicet intellectum, sermonem et vitam honestam. De intellectu dicit Ecclesiasticus V: Si est tibi intellectus, responde proximo; sin autem, sit manus tua super os tuum, ne capiaris in verbo indisciplinato et confundaris. Honor et gloria in sermone sensati, lingua vero imprudentis subversio est ipsius. Qui intellectum non habet, petat a Deo, sicut fecit propheta, qui dixit: Da michi intellectum, et scrutabor legem tuam et custodiam illam in toto corde meo. Item: Da michi intellectum, ut discam mandata tua. Et quia humiliter et utiliter petiit, ideo Dominus curialiter et abundanter dedit, iuxta illud quod confitetur: Super senes intellexi. Que fuit causa? Quia incerta et occulta sapientie tue manifestasti michi. Et ideo benedicam Dominum, qui tribuit michi intellectum. Item Prover, IX: Si sapiens fueris, tibimetipsi eris; si autem illusor, solus portabis malum. Item Eccli. III: Sapiens cor et intelligibile abstinebit se a peccatis et in operibus iustitie successus habebit. Item Eccli. IIII: Sapientia filiis suis vitam inspirat et suscipit exquirentes se, et preibit in via iustitie. Et qui illam diligit, diligit vitam et cet. Bernardus: Si sapiens fueris, deest tibi ad sapientiam, si tibi ipsi non fueris. Item Bernardus: Homo litteratus et non morigeratus est inimicus Dei armatus.

De sermone dicit Apostolus ad Ephe. VI: Orate pro me, ut detur michi sermo in apertione oris mei, cum fidutia notum facere ministerium Evangelii, pro quo legatione fungor in catena, ita ut in ipso audeam prout oportet me loqui. Item II ad Thessa. III: Decetero, fratres, orate pro nobis, ut sermo Dei currat et clarificetur sicut et apud vos, et ut liberemur ab importunis et malis hominibus. Non enim omnium est fides.

Demonstratur duobus exemplis quod animalis et carnalis homo citius sumit malum exemplum quam bonum.

De vita autem honesta sciendum est quod faciliter potest homo maculare vitam suam, quia, ut dicit Apostolus I ad Cor. V, modicum fermentum totam massam corrumpit. Ille etiam qui in electis imponit maculam, hoc libenter procurat. Nam bona in mala convertens insidiatur, ut habetur Eccli. XI. Nam scriptum est de eo, quod semper interficere gentes non parcet, Aba. I. Callide enim insidiatur nobis, I Reg. 23. Non enim ignoramus cogitationes eius, II ad Cor. II. Ipse enim adversarius noster diabolus, tamquam leo rugiens circuit, querens quem devoret, I Petri V. Cui resistite fortes in fide, dicit Petrus, scientes eamdem passionem ei que in mundo est vestre fraternitati fieri. Quasi diceret: Non estis soli, qui ab eo temptamini. Et ideo viriliter resistamus, nec inferamus crimen glorie nostre, I Macha. IX. Nam facilius est destruere quam construere, et citius mundanus homo et animalis et carnalis sumit malum exemplum quam bonum; quod duobus exemplis possumus demonstrare.

Exemplum de Cassio Narniensi episcopo, de quo dicit Gregorius III Dialogorum libro. Inde Dominus ait Io. VII: Nolite iudicare secundum faciem, sed iustum iuditium iudicate.

Et primo in Cassio episcopo Narniensi, de quo refert Gregorius III Dialogorum hoc modo: Eodem namque Gothorum tempore, cum prefatus rex Totila Narniis venisset, ei vir vite venerabilis Cassius, eius urbis episcopus, occurrit. Cui quia ex consparsione semper facies rubere consueverat, hoc rex Totila non consparsionis esse credidit, sed assidue potationis, eumque omnino despexit. Sed omnipotens Deus, ut quantus vir esset. qui despiciebatur, ostenderet, in Narniensi campo, quo rex advenerat, malignus spiritus coram omni exercitu eius spatarium invasit eumque vexare crudeliter cepit. Qui cum ante regis oculos ad venerandum virum Cassium fuisset adductus, hunc ab eo vir Domini, oratione facta, signo crucis expulit. Qui in eum ingredi ulterius non presumpsit. Sicque factum est, ut rex barbarus servum Dei ab illo iam die veneraretur ex corde, quem despectum valde iudicabat ex facie. Nam quia virum tante virtutis vidit, erga eum illa mens effera ab elationis fastu detumuit. Nota quod isti regi Totile non profuit quod Ecclesiasticus docet XI: Ne spernas hominem in visu suo. Profuit autem ei quod Ysaias dixerat XXVIII: Tantummodo sola vexatio intellectum dabit auditui.

De verbis Augustini contra detractores.

Nota etiam quod proni sunt mali homines ad infamandum bonos et libenter ponunt maculam in electis. Et ideo dicit beatus Augustinus: Quod enim ait Apostolus: 'Spectaculum facti sumus mundo et angelis et hominibus', qui nos amant, querunt, quid laudent in nobis, qui autem nos oderunt, detrahunt nobis. Nos autem in utroque medio constituti, adiuvante domino Deo nostro, et vitam nostram et famam sic custodire debemus, ut non erubescant de detractoribus laudatores. Item Augustinus ad Felicem et Yllarum: Quid mirum, si homines servis Dei detrahunt, et quia eorum vitam pervertere non possunt, famam decolorare conantur, cum ipsum Deum et dominum eorum cotidie blasphemare non cessent, cum eis displicet quicquid contra eorum voluntatem iusto et occulto iuditio facit? Item ad clerum Ecclesie Yponensis: Quem diabolus non potest devorare seductum ad nequiciam, famam ipsius inquinare conatur, ut, si fieri potest, opprobriis hominum et malarum linguarum detractione deficiat et in eius fauces ruat. Si autem nec famam innocentis maculare potuerit, hoc ei persuadere temptat, ut per malivolas suspitiones de fratre suo iudicet, et sic ab illo implicatus absorbeatur. In persona corporis Christi tanto ante predictum est: 'Adversus me insultabant qui sedebant in porta'. Et infra: Ad quid enim aliud sedent isti et quid aliud captant, nisi ut, quisquis episcopus vel clericus vel monachus vel sanctimonialis ceciderit, omnes tales esse credant, sed non omnes posse manifestari? Et tamen etiam ipsi, cum aliqua maritata invenitur adultera, nec proiciunt uxores suas nec accusant matres suas. Cum autem de aliquibus qui sanctum nomen profitentur aliquid criminis vel falsi sonuerit vel veri patuerit, instant, sattagunt, ambiunt, ut de omnibus hoc credatur. Hos ergo de nostris doloribus suavitatem sue male lingue captantes, facile est, ut illos canibus comparemus, si forte in malo intelligendi sunt, qui lingebant vulnera pauperis illius, qui ante ianuam divitis iacebat. Idem: Orate quidem pro me, ne forte aliis predicans ipse reprobus inveniar. Verumtamen, cum gloriamini, non in me, sed in Domino gloriemini. Quantumlibet enim vigilet disciplina domus mee, homo sum et inter homines vivo, nec michi arrogare audeo, ut domus mea melior sit quam archa Noe, ubi tamen inter octo homines reprobus unus inventus est, aut melior sit quam domus Abrahe, ubi dictum est: 'Eice ancillam et filium eius', aut melior sit quam domus Ysaac, cuius de duobus geminis dictum est: 'Iacob dilexi, Esau autem odio habui'. Et infra: Simpliciter fateor caritati vestre: quomodo difficile sum expertus meliores quam qui in monasteriis profecerunt, ita non sum expertus peiores quam qui in monasteriis ceciderunt. Quapropter etsi contristamur de aliquibus purgamentis, consolamur tamen etiam de pluribus ornamentis. Nolite etiam propter amurcam, qua oculi vestri oftenduntur, torcularia detestari, unde apothece dominice fructu olei luminosioris implentur.

De Isaac, qui habuit gratiam ad cognoscendum futura, et tamen propter aliquam levitatem contemptibilis videbatur.

Nunc de Ysaac est dicendum, qui de Syrie partibus ad Ytaliam veniens habitavit iuxsta Spolitinam urbem. Hic habuit gratiam a cibis abstinendi sive gratiam ieiunandi, orandi, temporalia contemnendi et futura predicendi, ita ut de eo posset dici illud Sap. VIII: Scit preterita et de futuris extimat. Hic itaque cum tot virtutibus esset preditus, id est excellens et summus et adornatus, unam levitatem habebat, per quam ab ignotis levis persona poterat iudicari. Nam vultus eius faciliter ad letitiam solvebatur, et nimis libenter ridebat. Sic in Ordine meo, qui est Ordo beati Francisci et fratrum Minorum, vidi aliquos lectores optime litteratos et magne sanctitatis, et tamen aliquam merditatem habent, per quam leves persone iudicantur ab aliis; libenter enim ludunt cum murilego vel cum catulo vel cum avicula aliqua, sed non sicut beatus Franciscus cum fasiano et cicada ludebat et delectabatur in Domino.

Quod aliqui huiusmodi levitates diversis respectibus habent.

Unde sciendum est quod aliqui faciunt huiusmodi levitates diversis respectibus. Quidam enim ideo talia faciunt, quia habent cor vanum. De quibus dicitur Iere. II: Ambulaverunt post vanitatem et vani facti sunt. Quia defecerunt in vanitate dies eorum, et anni eorum cum festinatione. Secundo, ideo aliqui faciunt huiusmodi levitates, ut a se tristitiam removeant. Nam, ut dicit sapiens in Prover .: in merore animi deicitur spiritus, et iterum XII: Meror in corde iusti - vel viri - humiliabit eum, et sermone bono letificabitur. Item Prover. XXIIII: Si desperaveris lapsus in die angustie, inminuetur fortitudo tua. Sed audi remedium Prover. XVII: Animus gaudens etatem floridam facit, spiritus tristis exsiccat ossa. Item Eccli. XXX: Tristitiam non des anime tue et non affligas temetipsum in consilio tuo. Iocunditas cordis hec est vita hominis et thesaurus sine defectione sanctitatis, et exultatio viri est longevitas. Tristitiam longe expelle a te. Multos enim occidit tristilia, et non est utilitas in illa. Ideo docet poeta:

Interpone tuis interdum gaudia curis.

Tertio, aliqui fatiunt huiusmodi levitates ex permissione divina, ut patet in isto Ysaac, de quo incepimus dicere, et de quo beatus Gregorius in tertio Dialogorum taliter narrat: 'Hic itaque cum virtute abstinentie, contemptu rerum transeuntium, prophetie spiritu, orationis intentione esset incomparabiliter preditus, unum erat, quod in eo reprehensibile esse videbatur, quia non nunquam tanta ei letitia inerat, ut, [in] illis tot virtutibus nisi sciretur esse plenus, nullo modo crederetur'. Petrus: 'Quidnam, queso te, hoc esse dicimus? Sponte sibi leticie frena laxabat, an tot virtutibus pollens aliquando ad presens gaudium etiam renitens eius animus trahebatur?'. Gregorius: 'Magna est, Petre, omnipotentis Dei dispensatio, et plerumque contigit, ut, quibus maiora bona prestat, quedam minora non tribuat, ut semper eorum animus habeat, unde se ipse reprehendat, quatinus, dum

appetunt perfecti esse nec possunt et laborant in hoc quod non acceperunt, nec tamen elaborando prevalent, in his que accepta habent se minime extollant, sed discant, quia ex semetipsis maiora bona non habent, qui in semetipsis vincere parva vitia atque extrema non possunt. Hinc est enim, quod perducto Dominus ad terram promissionis populo, cunctos fortes atque prepotentes adversarios eius extinguens, Phylisteos atque Chananeos diutius reservavit, ut, sicut scriptum est, in eis experiretur Israel. Quia non nunquam, ut dictum est, eis etiam, quibus magna dona tribuit, parva quedam reprehensibilia relinguit, ut semper habeant, contra quod bellum gerant, et devictis magnis hostibus mentem non erigant, quando eos adhuc adversarii etiam minimi fatigant. Fit itaque, ut miro modo una eademque mens et virtute polleat et ex infirmitate lasescat, quatinus et ex parte constructa sit et ex parte se conspiciat esse destructam, ut per bonum, quod querit et habere non valet, illud servet humiliter quod habet. Sed quid mirum, quod hoc de homine dicimus, quando illa superna regio in civibus suis ex parte damna pertulit et ex parte fortiter stetit, ut electi angelorum spiritus, dum alios per superbiam cecidisse conspicerent, ipsi tanto robustius, quanto humilius starent? Illi ergo regioni sua etiam detrimenta profecerunt, que ad eternitatis statum ex parte sue destructionis est solidius instructa. Sic ergo et in unaquaque anima agitur, ut in humilitates custodia aliquando ad lucra maxima ex nimio — sive ex minimo — damno servetur'. Petrus: 'Placet quod dicis'. Item ad hunc sensum reducit beatus Augustinus verbum quod dicit, quando rogat hominem, ne frangatur in difficultatibus rerum, que necesse est existant, ut ostendatur homini quia homo est. Hinc propheta ait: Sciant gentes quoniam homines sunt. Item Ecclesiastes I: Cuncte res difficiles, non potest eas homo explicare sermone. Item Ecclesiastes VII: Cuncta temptavi in sapientia, dixi: 'sapiens efficiar', et ipsa longius recessit a me, multo magis quam erat. Et alta profunditas, quis inveniet eam? Item Eccle. VIII: Intellexi quod omnium operum Dei nullam possit homo invenire rationem, eorum que fiunt sub sole. Et quanto plus laboraverit ad querendum, tanto minus inveniet. Etiam si dixerit sapiens se nosse, non

poterit repperire. Item Sap. IX: Difficile estimamus que in terra sunt, et que in prospectu sunt invenimus cum labore. Que autem in celis sunt, quis investigabit? Item Eccli. XVII: Nec enim omnia possunt esse in hominibus. Nota, quantum ad istam materiam pertinet, quod aliquando permittit Deus aliquam merditatem inesse alicui misero et avaro propter miseriam et avaritiam et merditatem suam, quia dignus est, ut talia patiatur. Ideo dicit Ecclesiastes V: Et quid prodest possessori, nisi quod cernit divitias oculis suis? Item Ecclesiastes VI: Est et aliud malum, quod vidi sub sole, et quidem frequens apud homines. Vir, cui dedit Deus divitias et substantiam et honorem, et nichil deest anime sue ex omnibus que desiderat, nec tribuit ei potestatem Deus, ut comedat ex eo, sed homo extraneus vorabit illud. Hoc vanitas et magna miseria est. Item Eccle. II: Homini bono in conspectu suo dedit Deus sapientiam et scientiam et letitiam, pecatori autem dedit afflictionem et curam superfluam, ut addat et congreget et tradat ei qui placuit Deo. Sed et hoc vanitas et cassa sollicitudo mentis. Item Eccle. II: Detestatus sum omnem industriam meam, qua sub sole studiosissime laboravi, habiturus heredem post me, quem ignoro, utrum sapiens an stultus futurus sit, et dominabitur in laboribus meis, quibus desudavi et sollicitus fui. Et est quicquam tam vanum? Unde cessavi, renuntiavitque cor meum ultra laborare sub sole. Nam cum alius laboret in sapientia et doctrina et sollicitudine, homini otioso quesita dimittit. Et hoc ergo vanitas et magnum malum. Ad litteram hoc vidi frequenter in diebus meis quia aliqui congregant divitias et nullam utilitatem inde consecuntur, et alii superveniunt, qui dissipant illas. Ideo dicit Ecclesiasticus XIIII: Nonne aliis relingues dolores et labores tuos? In divisione sortis da et accipe et iustifica animam tuam.

Quarto et ultimo, aliqui faciunt huiusmodi levitates ex industria, ut fatui reputentur, ne vanam gloriam incurrant et laudem humanam ex bonis operibus, que fecerunt. Ideo dicit Apostolus I ad Cor. III: Si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc seculo, stultus fiat, ut sit sapiens. Sapientia enim huius mundi stultitia est apud Deum. Scriptum est enim: Comprehen-

dam sapientes in astutia eorum'. Hoc habentur Iob V; et Ys. XXIX: Peribit sapientia a sapientibus eius, et intellectus prudentium eius abscondetur.

De duobus qui se stultos simulaverunt sancta intentione, ne vanam gloriam incurrere possent.

Sed de hac materia ponamus duo exempla. Et sit primum illius sancti patris, qui cum esset magne sanctitatis et magni nominis, ob quam causam iudex provintie cum tota familia sua veniebat ad videndum eum, dixerunt ei discipuli sui: 'Honeste te habeas, pater, quia iudex istius provintie te videre desiderat'. Quibus ipse respondit: 'Benedicamini, filii, a summo Deo, quia bene dixistis. Et indutus sacco sedit super hostium celle et cepit comedere panem et caseum prima hora diei in sexta feria, ac si esset puerulus, nec iudici venienti assurgere voluit. Quod cum iudex vidisset, contempsit eum et recessit ab eo indignatus dicens: 'Est iste ille heremita, de quo mirabilia multa audivi? Magis videtur fatuus quam vir sapiens'. Audientes hoc discipuli erubuerunt et dixerunt patri suo: 'Pater, peccasti, quia et malum exemplum dedisti et te fatuum reputari fecisti'. Quibus ipse respondit: 'Ideo taliter feci, filii, ut me fatuum reputaret et ad me visitandum amplius non veniret'. Alia vice quidam secularis rogavit quendam sanctum patrem, cui devotus erat, ut amore Dei et sui ingrederetur civitatem et iret ad domum eius et orationem faceret super filium eius, qui infirmabatur. Quod cum promisisset libenter facturum, precessit secularis et congregavit amicos et vicinos, volens cum eis occurrere sancto patri ad honorandum ipsum. Quos cum de civitate exire vidisset, erubuit et timuit, ne vana gloria sibi surreperet. Ibat enim solus per viam, que erat iuxta fluvium. Et totaliter denudans se, cepit in flumine vestimentum suum lavare. Quod videns secularis ille, qui alios ducebat, erubuit et sociis dixit: 'Revertamur in civitatem, quia ille sanctus pater, ad quem ducebam vos, modo sani capitis non videtur'. Et reversi sunt. Postea invenit eum in cella sua et dixit ei: 'Pater,

quare te fatuum reputari fecisti?' Cui ille respondit: 'Fili, studiose hoc feci, ut fatuus reputarer, quia cum turba hominum veniebas, qui michi vanam gloriam intulissent. Sed eamus modo nos duo silenter ad filium tuum visitandum, quia Scriptura dicit Eccli. VII: Non te pigeat visitare infirmum, ex his enim in dilectione firmaberis. Et iterum Iob V: Visitans speciem tuam non peccabis'. Cumque ibi fuissent, imposita manu super puerum et fusa a sancto patre oratione ad Deum, statim puer pristine restitutus est sospitati, iuxta verbum quod scriptum est Mar. ultimo: Super egros manus imponent, et bene habebunt. Item nota quod isti duo patres impleverunt quod docet poeta:

Stultitiam simulare loco, prudentia summa est.

Quod etiam David fecisse dignoscitur, quando simulavit se stultum coram Achis et servis suis, et hac cautela periculum mortis evasit, I Reg. XXI.

Consulitur prelato, qui aliis ponitur in exemplum, quod a levitatibus abstineat quantum potest.

Consulimus itaque prelato, qui aliis ponitur in exemplum, ut a levitatibus abstineat quantum potest, et si levitatibus usus fuit, quando fuit persona privata, eas factus prelatus omnino dimittat; sicut fecit quidam, quem monachi cuiusdam monasterii post decessum abbatis sui elegerunt in abbatem tamquam monachum magis omnibus dissolutum, sperantes sub eo remissius vivere. Cum autem factus fuisset abbas, regulam et statuta maiorum fecit nobiliter observari. Cumque monachi plus solito gravarentur, abbati suo dixerunt: 'Ideo te elegimus in abbatem, quia sperabamus sub tuo dominio complere desideria cordis nostri, tu autem in virum alium mutatus videris. Que sit ergo causa mutationis tue, per te cognoscatur a nobis'. Quibus ille respondit: 'Filii mei, hec est mutatio dextere excelsi. Deus enim mollivit cor meum, et omnipotens conturbavit me, Iob XXIII. Nam prius, cum essem persona privata, non

habebam reddere rationem Deo nisi de anima mea, iuxta verbum quod scriptum est Ro. XIIII: Unusquisque pro se rationem reddet Deo. Nunc autem et pro me et pro vobis rationem Deo sum redditurus, iuxta verbum quod scriptum est Luc. XVI: Redde rationem villicationis tue. Et ideo, filii karissimi, Apostolus precipit ad Hebre. ultimo: Obedite prepositis vestris et subiacete eis. Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant et non gementes. Hoc enim non expedit vobis? Sunt autem non nulli, qui ita faciunt levitates, quando sunt prelati, sicut faciebant prius, quando erant persone private.

De levitate cuiusdam archiepiscopi, que imitanda non est.

Qualis fuit sanctus Lupus archiepiscopus Senonensis, de quo sic legitur: Cum autem omnes de curia sibi vehementer detraherent, quod virginem Dei, filiam predecessoris sui, nimis inmoderate amaret, coram detrahentibus ipsam virginem apprehendens, osculatus est eam, dicens: 'Nichil nocent homini verba aliena, quem propria non maculat conscientia'. Quia enim ipsam Deum ardenter amare cognoverat, eam mente purissima diligebat. Sed dicitur in Prover. XXVI: Sicut canis qui revertitur ad vomitum suum, sic imprudens qui iterat stultitiam suam. Quantum ergo ad istam materiam pertinet, faciendum est quod docet beatus Franciscus. Dicit enim: Bonum est multa dimittere, ne ledatur opinio. Non enim omnia omnibus expediunt, et non omni anime omne genus placet, Eccli. XXXVII. Ideo dicit Apostolus I Cor. VI: Omnia michi licent, sed non omnia expediunt. Item infra X: Omnia licent, sed non omnia edifficant. Ideo dicit I Cor. XIII: Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus: quando autem factus sum vir, evacuavi que erant parvuli. Nota quod in Pontificali Ravenne frequenter legi, quod quidam archiepiscopus Ravennas ad tantam devenerat senectutem, quod verba puerilia loquebatur. Nam factus fuerat cum puero puer. Cumque Magnus Karolus imperator venturus esset Ravennam et cum eo pran-

surus, rogaverunt eum clerici sui, ut propter honestatem ostendendam et bonum exemplum dandum, coram magno imperatore a levitatibus abstineret. Quibus ipse dixit: 'Bene dicitis, filii, bene; et ego ita faciam'. Cumque iuxta se sederent ad mensam, tetigit familiariter archiepiscopus manu sua scapulas Karoli dicens: 'Pappa, pappa, domne imperator!'. Cum autem imperator quereret ab astantibus, quid diceret, dixerunt ei quod ' pre nimia senectute modo puerili invitat (vos) ad comedendum '. Tunc imperator alacri vultu amplexatus est eum dicens: Ecce vere Israelita, in quo dolus non est. Non tale iuditium de Iohanne Evagelista quidam habuit adolescens, dum cum avicula luderet sicut puer. De quo sic habetur: Cum avis que perdix dicitur viva beato Iohanni a quodam oblata fuisset, et ille eam quasi demulcendo tangeret et contrectaret, quidam adolescens hoc videns ad coevos suos ridendo dixit: Videte, quomodo ille senex cum avicula sicut puer ludit'. Quod beatus Iohannes per spiritum cognoscens, iuvenem ad se vocavit et, quid in manu teneret, requisivit. Cui cum se arcum tenere diceret, ait: 'Quid inde facis?'. Et iuvenis: 'Aves inde ac bestias sagittamus'. Cui Apostolus: 'Qualiter?'. Tunc iuvenis cepit tendere arcum et tensum in manu tenere. Sed cum nichil ei Apostolus diceret, iuvenis arcum distendit. Cui Iohannes: 'Quare, fili, arcum distendisti?'. Cui iuvenis: 'Quia, si diutius tenderetur, ad iacienda iacula infirmior redderetur'. Et Apostolus ad hec: ' Sic et humana fragilitas ad contemplationem minus valida fieret, si semper in suo rigore persistens fragilitati sue interdum condescendere recusaret. Nam et aquila cunctis avibus celsius volat et solem clarius conspicit, et tamen nature necessitate ad ima descendit. Sic et humanus animus, cum se modicum a contemplatione retrahit, crebra innovatione ardentius ad celestia tendit'. Quasi simile exemplum habetur in Vita sancti Antonii de quodam sagittario:

Fortius ut feriat, fortis distenditur arcus.

Redeamus ad cursum nostrum.

Quod prelatus debet carere tribus, scilicet iracundia, avaritia et superbia.

Privative ad hoc, ut prelatus sit ydoneus et sufficiens, debet carere tribus, scilicet iracundia, avaritia et superbia.

De ira que prohibetur.

De iracundia sciendum est quod prohibetur amicitia hominis iracundi, quanto magis eius dominium [?]. Ideo dicit sapiens in Prover. XXII: Noli esse amicus homini iracundo neque ambules cum viro furioso, ne forte discas semitas eius et sumas scandalum anime tue. Non sine causa prohibetur amicicia hominis iracundi, quia Ecclesiasticus dicit XXVIII: Homo enim iracundus incendit litem, et vir peccator conturbabit amicos et in medio pacem habentium inmittet inimiciciam. Item Prover. XV: Vir iracundus provocat rixas, qui patiens est, mitigat suscitatas. Item Prover. XVIII: Spiritum vero ad irascendum facilem quis poterit sustinere? Sed dicit aliquis: Indignantis sum nature, non possum facere aliud, si irascor, quia dedit michi Deus talem complexionem. Contra hoc habemus multiplicem responsionem. Et primo, quia Ieronimus ita dicit: Legimus in David propheta ' ad excusandas excusationes in peccatis', quod multi peccatorum suorum quasi iustas pretendant excusationes, ut quod voluntate delinguunt videantur necessitate peccare. Dominus scrutator cordis et rerum futuras cogitationes in singulis contuetur. Secundo, quia Dominus reprehendit Caym de ira, dicens Gen. IIII: Quare iratus es, et cur concidit facies tua? Et addidit post pauca de dominio ire: Sub te erit appetitus eius, et tu dominaberis illius. Item Iob XXXVI: Non te ergo superet ira, ut aliquem opprimas, nec multitudo donorum inclinet te. Item: Desine ab ira et derelingue furorem, noli emulari, ut maligneris. Item Ecclesiastes XII: Aufer iram a corde tuo et amove malitiam a carne tua. Ideo nota quod, si homo resistere ire non posset, tot auctoritatibus iram Deos non prohiberet. Ideo dicit beatus Iacobus I: Sit autem omnis homo velox ad audiendum, tardus autem ad loquendum et tardus ad iram. Ira enim viri iustitiam Dei non

operatur. Ideo dicit sapiens Prover. XXVII: Grave est saxum, et onerosa est arena, sed ira stulti utroque gravior. Ira non habet misericordiam nec erumpens furor, et impetum concitati ferre quis poterit? Item super illud Prover. XII: Fatuus statim indicat iram suam, dicit glosa: Natura ire est, ut prolata magis ferveat, occultata languescat. Item Prover. XXVI: Qui imponit stulto silentium, iras mitigat. Imponere stulto silentium est non promovere eum ad prelationis dignitatem, quia, sicut dicit Ecclesiastes X: est malum, quod vidi sub sole quasi per errorem egrediens a facie principis: positum stultum in dignitate sublimi et divites sedere seorsum. Vidi servos in equis et principes ambulantes quasi servos super terram. Hoc cotidie videmus fieri, quia aliquis preficitur, qui non valet tres denarios, nisi illos haberet in ore, et hoc fit amore privato; et alius, qui erit ydoneus et sufficiens, nullam poterit gratiam invenire. Et hoc totum predixit sapiens in Eccle. IX: Vidi sub sole nec velocium esse cursum nec fortium bellum nec sapientium panem nec doctorum divitias nec artificum gratiam, sed tempus casumque in omnibus. Notandum autem quod, iuxta psalmistam et Apostolum, ira conceditur, dum modo sol non occidat super iracundiam nostram. Unde Apostolus ad Ephe. IIII: Irascimini et nolite peccare. Sol non occidat super iracundiam vestram. Conceditur ergo ira que ex celo Dei procedit et proximo utilis invenitur. Ideo dicit sapiens Eccle. VII: Melior est ira risu, quia per tristitiam vultus animus corrigitur delinguentis. Hic Dominus legitur iratus Mar. III: Et circumspiciens eos in ira contristatus est super cecitatem cordis eorum.

De ira que conceditur, et de Moyse, qui legitur quater iratus.

Item Moyses, de quo dicitur Numeri XII, quod erat vir mitissimus super omnes homines, qui morabantur in terra, legitur quater iratus, sicut in alia cronica posuimus, nec ex illa ira Deo displicuisse legitur, immo magis placuisse.

Primo, quando filii Israel fecerunt vitulum in Oreb et adoraverunt sculptile et mutaverunt gloriam suam in similitudinem vituli comedentis fenum. Exo. XXXII: Cumque appropinquasset ad castra, vidit vitulum et choros. Iratusque valde proiecit de manu tabulas et confregit eas ad radices montis. Iratus est ergo Moyses primo propter peccatum ydolatrie.

Secundo, propter negligentiam circa divinum cultum, Levi. X: Inter hec hyrcum, qui oblatus fuerat pro peccato, cum quereret Moyses, exustum repperit. Iratusque contra Eleazar et Ithamar filios Aaron, qui remanserant, ait: 'Cur non comedistis hostiam pro peccato in loco sancto, quia sancta sanctorum est et data vobis, ut portetis iniquitatem multitudinis et rogetis pro ea in conspectu Domini, presertim cum de sanguine illius non sit illatum intra sancta, et comedere eam debueratis in sanctuario, sicut preceptum est michi?'. Respondit Aaron: 'Oblata est hodie victima pro peccato et holocaustum coram Domino, michi autem accidit quod vides. Quomodo potui comedere eam aut placere Domino in cerimoniis mente lugubri?'. Quod cum audisset Moyses, recepit satisfactionem.

De malis prelatis, qui nunquam volunt a subditis satisfactionem recipere.

Aliqui vero prelati ita superbi et protervi et maledicti sunt et filii Belial, quod nunquam a subditis volunt satisfactionem accipere, sed semper eos confundere et super eos clamare, faciendo contra Scripturam que dicit Eccli. XI: Priusquam interroges, ne vituperes quemquam; et cum interrogaveris, corripe iuste. Priusquam audias, ne respondeas verbum, et in medio seniorum ne aditias loqui.

Tertio, iratus est Moyses in seditione Dathan et Abyron et Chore, Numeri XVI: Iratusque Moyses valde ait ad Dominum: 'Ne respicias sacrificia eorum. Tu scis quia nec a sellum quidem unquam acceperim ab eis nec afflixerim quempiam eorum'.

Quarto, iratus est Moyses contra principes, qui reversi de bello feminas reservaverant, Numeri XXXI: Iratusque Moyses principibus exercitus, tribunis et centurionibus, qui venerant de bello, ait: 'Cur feminas reservastis? Nonne iste sunt, que deceperunt filios Israel ad suggestionem Balaam et prevaricari vos fecerunt in Domino super peccato Phogor, unde et percussus est populus? Ergo cunctos interficite, quicquid est generis masculini, etiam in parvulis, et mulieres, que noverunt viros in coitu, iugulate. Puellas autem et omnes feminas virgines reservate vobis et manete extra castra septem diebus'.

De avaritia, que escludere debet hominem a prelatione, dicitur: Avaricia est detestabile malum, perorrendum facinus, reciaculum diaboli, servitus abominabilis, cuiuslibet religionis tinea omniumque virtutum extirpatrix. Vel sic: Avaritia est inmoderatus ardor habendi. Hec merito a prelatione excludere debet, quia excludit a regno Dei. Unde Apostolus ad Ephe. V: Hoc enim scitote intelligentes, quod omnis fornicator aut inmundus aut avarus, quod est ydolorum servitus, non habet hereditatem in regno Christi et Dei. Item alibi dicit prima Timothei VI: Radix enim omnium malorum est cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt a fide et inserverunt se doloribus multis. Item Ecclesiastes V: Avarus non implebitur pecunia, et qui amat divitias, fructum non capiet ex eis. Item Eccli. X: Avaro nichil est scelestius. Quid superbit terra et cinis? Nichil est iniquius quam amare pecuniam. Hic enim et animam suam venalem habet, quoniam in vita sua proiecit intima sua. Item Abacuch II: Ve qui congregat avaritiam malam domui sue, ut sit in excelso nidus eius, et liberari se putat de manu mali. Cogitasti confusionem domui tue, concidisti populos multos, et peccavit anima tua, quia lapis de pariete clamabit, et lignum, quod inter iuncturas edificiorum est, respondebit. Item Prover. XXVIII: Qui odit avaritiam, longi fient dies eius. Merito igitur a prelatione est excludendus, cui hec pestis maledicta inheret. Ideo dicit sapiens Prover. XXIX: Rex iustus erigit terram, vir avarus destruct eam. Item Prover. XV: Conturbat domum suam qui sectatur avaritiam; qui autem odit munera, vivet. Item Eccli. XIIII: Viro cupido et tenaci sine ratione est substantia, et homini livido ad quid aurum? Qui acervat ex animo suo iniuste, aliis congregat, et in bonis illius alius luxuriabitur. Hoc ad litteram frequenter videmus, quia unus prelatus habebit multas divitias congregatas, nec tribuit ei Deus potestatem, ut comedat ex eis, sed alius superveniens dissippabit eas. Habetur simile Ecclesiastes VI.

Quod homo apostata inutilis est Deo, sibi et proximo.

De superbia, que excludere debet hominem a prelatione, dicitur Tobie 4: Superbiam nunquam in tuo sensu aut in tuo verbo dominari permittas. In ipsa enim initium sumpsit omnis perditio. Item Eccli. X: Initium superbie hominis apostatare a Deo, quoniam ab eo qui fecit illum recessit cor eius, quoniam initium peccati est omnis superbia. Ideo dicit sapiens Prover. VI: Homo apostata vir inuillis. Revera inutilis, quia inutilis Deo, inutilis sibi et inutilis proximo. Inutilis Deo, quia dereliquit Deum factorem suum, et recessit a Deo salutari suo. Et ideo dicitur ei Deutero. XXXII: Deum, qui te genuit, dereliquisti et oblitus es Domini creatoris tui. Inutilis sibi, quia, sicut dicit Ecclesiasticus X: Peccantem in animam suam quis iustificabit, et quis honorificabit exhonorantem animam suam? Ideo dicit sapiens Prover. IX: Si sapiens fueris, tibimetipsi eris; si autem illusor, solus portabis malum. Inutilis proximo, quem scandalizat per malum exemplum. Ideo dicit Ecclesiasticus XIX: Extolletur in exemplum maius, et tolletur de numero anima eius. Item Iob XI: Vir vanus in superbiam erigitur et tamquam pullum onagri se liberum natum putat. Item Abacuch II: Quomodo vinum potantem decipit, sic erit vir superbus et non decorabitur. Item Prover. XXI: Superbus et arrogans vocatur indoctus, qui in ira operatur superbiam. Item Prover. XXIX: Vir iracundus provocat rixas, et qui ad indignandum facilis est, erit ad peccata proclivior, id est magis inclinatus. Superbum sequitur humilitas, et humilem spiritu suscipiet gloria. Item Ys. XVI: Audivimus superbiam Moab, superbus est valde. Superbia eius et arrogantia eius et indignatio eius plusquam fortitudo eius. Ideo de superbo conqueritur Dominus Ys. XXXVII: Cum fureres adversum me, superbia tua ascendit in aures meas. Item Abdie I: Superbia cordis tui extulit te habitantem in scissuris petrarum, exaltantem solium tuum. Qui dicis in corde tuo: Quis detrahet me in terram? Si exaltatus fueris ut aquila et si inter sydera posueris nidum tuum, inde detraham te, dicit Dominus. Item Iob XX: Si ascenderit usque ad celum superbia eius, et caput eius nubes tetigerit, quasi sterquilinium in fine perdetur, et qui eum viderant, dicent: Ubi est? Velut somnium avolans non invenietur, transiet sicut visio nocturna. Oculus qui eum viderat non videbit, neque ultra intuebitur eum locus suus.

Quod superbus propter duo debet confundi.

Hoc merito eveniet ei propter duo. Primo, quoniam, sicut dicit Ecclesiasticus X, ab eo qui fecit illum recessit cor eius. Secundo, quia oppressit subiectos suos, faciens contra illud quod Ecclesiasticus IIII docet: Noli esse sicut leo in domo tua, evertens domesticos tuos et opprimens subiectos tibi. Quod quia non fecit, ideo dicitur ei Ys. XIIII: Tu enim terram tuam disperdidisti, tu populum tuum occidisti.

Quod prelatus debet cognoscere insuffitientiam suam et se emendare.

Cum igitur miser prelatus cognoscit se insufficientem propter predicta peccata, quamvis dictum sit ei a subditis: Salvum fac temetipsum et nos, cognoscens quod non potest sic incedere, quia nec consuetudinem habet, I Reg. XVII, aut debet deponere arma Saulis, scilicet iracundiam, avaritiam et superbiam, aut debet cogitare de statu suo, dicens Cant. I: Posuerunt me custodem in vineis, vineam meam non custodivi. Et qui vineam suam non custodivit, quomodo custodiet alienam? Et qui sua facta bene non facit, quomodo bene faciet aliena? Ideo dicit Ecclesiasticus XIIII: Qui sibi nequam est, cui alii bonus erit? Ideo dicit Apostolus I ad Timo. III: Si quis autem domui sue preesse nescit, quomodo Ecclesie Dei diligentiam habebit? Sed hoc miser prelatus et insufficiens non potest cognoscere, quia scriptum est: Vir insipiens non cognoscet, et stultus non intelliget hec. Item Prover. XXI: Omnis via viri recta sibi videtur. Sed dicitur ibidem: Perversa via viri aliena est; qui autem est mundus, rectum est opus eius. Item Prover. XVI: Est via, que videtur homini rectu, et novissima eius ducunt ad mortem.

Quia vero omnino subditi sine prelato esse non possunt, quia testante sapiente Prover. X: Ubi non est gubernator, populus corruet, faciat qui eligitur in prelatum quod beatus Gregorius docet: Pollens virtutibus invitus et coactus accedat ad regimem animarum. Item Augustinus: Qui alendorum subditorum curam recipere noluerit, ut suscitet semen fratri suo Christo, discalciati opprobrium sustinebit.

Qualiter prelatus se debet habere erga subditos et e converso.

Cum igitur bonus prelatus bonos subditos habet, debent se mutuo diligere et revereri, sicut Scriptura docet. Nam de prelato erga subditos Ecclesiasticus dicit VII: Pecora tibi sunt, attende illis, et si sunt utilia, perseverent apud te. Item Prover. XXVII: Diligenter agnosce vultum pecoris tui tuosque greges considera. Non enim habebis iugiter potestatem, sed corona tribuetur tibi in generatione generationum. Item Eccli. XXXII: Rectorem te posuerunt, noli extolti. Esto in illis quasi unus ex ipsis. Curam illorum habe et sic conside et omni cura tua explicita recumbe, ut leteris propter illos et ornamentum gratie accipias coronam et dignitatem consequaris congregationis - vel corrogationis. Item Iudith VIII: Et nunc, fraires, quoniam vos [qui] estis presbiteri in populo Dei, et ex vobis pendet anima illorum, ad eloquium vestrum corda eorum erigite, ut memores sint quia temptati sunt patres nostri, ut probarentur, si vere colerent Deum suum. Item prima Petri V: Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro consenior et testis Christi passionum, qui et eius que in futuro revelanda est glorie communicator. Pascite qui est in vobis gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in cleris, sed formefacti gregis ex animo, ut, cum apparuerit princeps pastorum, percipiatis inmarcessibilem glorie coronam. Item de Apostolo Paulo legitur Act. XX, quod a Mileto mittens Ephesum vocavit maiores natu Ecclesie.

Qui cum venissent ad eum et simul essent, dixit eis et cet .: 'Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, quam adquisivit sanguine suo. Ego scio, quoniam intrabunt post discessionem meam lupi graves, lupi rapaces in vos, non parcentes gregi. Et ex vobis ipsis exurgent viri loquentes perversa, ut abducant discipulos post se; propter quod vigilate, memoria retinentes quoniam per triennium nocte et die non cessavi cum lacrimis monens unumquemque vestrum. Et nunc commendo vos Deo et verbo gratie ipsius, qui potens est edificare et dare hereditatem sanctificatis hominibus'. Item III Io. vox prelati ad subditos: Maiorem horum non habeo gratiam, quam ut audiam filios meos in veritate ambulare. Item subditis precipitur, ut bene se habeant erga prelatos, prima ad Thessa. V: Rogamus autem vos, fratres, ut noveritis eos qui laborant inter vos et presunt vobis in Domino et monent vos, ut habeatis illos abundantius in caritate, et propter opus illorum pacem habete cum eis. Item ad Hebre. ultimo: Obedite prepositis vestris et subiacete eis. Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant et non gementes. Hoc enim non expedit vobis. Orate pro nobis! Notandum autem quod meliores sunt prelati qui dantur a Deo quam qui ab hominibus eliguntur, ut patet in beato Ambrosio et beato Nicholao et aliis multis, qui divinitus sunt electi, et in beato Severo archiepiscopo Ravennate, qui per columbam fuit electus, sicut et alii plures pontifices Ravennates. De quibus videtur Dominus predixisse Iere. III: Dabo vobis pastores iuxta cor meum, et pascent vos scientia et doctrina. Pascet unusquisque eos qui sub manu sua sunt, Iere. VI. Quia igitur meliores sunt prelati qui dantur a Deo quam qui ab hominibus eliguntur, ideo dixerunt Apostoli Domino, quando Mathyam in Apostolum elegerunt, Act. I: Tu, Domine, qui corda nosti omnium, ostende quem elegeris. Verumtamen si contingat subditos prelatos debere eligere, eligant eos secundum formam, quam assignat beatus Bernardus dicens: Tales eligendi sunt, qui regibus Iohannem exhibeant, Egyptiis Movsen, fornicantibus Finees, Heliam idolatris, Helyseum avaris, Petrum mentientibus, Paulum blasfemantibus, Christum negotiantibus.

Quod prelati debent frequenter mutari propter tria. Quod meliores sunt prelati qui dantur a Deo quam qui ab hominibus eliguntur.

Diximus supra quod conservatio religionum est frequens et conveniens mutatio prelatorum. Et hoc propter tria. Primo, ex parte prelatorum, quia, quando diu presunt, nimis insolescunt, id est superbiendo stultizant; quod patet in Saule, de quo legitur I Reg. XIII: Filius unius anni erat Saul, cum regnare cepisset, id est anniculus quasi parvus, quia humilis fuit in principio regni, in tantum ut, cum querebatur ad regnum, absconditus est domi. Cui postea Samuel dixit I Reg. XV: Nonne, cum parvulus esses in oculis tuis, caput in tribubus Israel factus es? Unxitque te Dominus in regem super Israel. Vide, quomodo humilitas exaltavit eum. Quando autem violenter voluit tenere regnum, a Samuele audivit I Reg. XV: Proiecit te Dominus, ne sis rex super Israel. Et post pauca: Scidit Dominus regnum Israel a te hodie et tradidit illud proximo tuo meliori te. Sequitur in XIII capitulo: Duobus autem annis regnavit super Israel, hoc est juste rexit populum, in reliquis regni annis quasi tyrannus fuit et non rex. Tyrannus est, qui violenta dominatione populum premit. Secundo, ex parte subditorum, quia magna consolatio fit subditis, qui habent malum prelatum, quando removetur ab eis. Ideo congregationi subditorum promittit Dominus dicens Ys. X: In die illa auferetur onus de humero tuo et iugum eius de collo tuo, et computrescet iugum a facie olei. Tertio, ex parte iterum prelatorum, quia, si boni sunt, non est congruum, quod bonitas eorum debeat eis nocere. Ideo magna consolatio est eis vel debet esse, quando non imponuntur homines super capita sua, et quando a malis subditis separantur, sicut separavit se beatus Benedictus ab illis monachis, qui eum toxicare volebant. Tunc quilibet bonus prelatus a malis subditis separatus potest dicere

verbum, quod dixit Iacob Gen. XXX: Iustum est, ut aliquando provideam etiam domui mee.

De Tyberio, qui raro procuratores mutabat.

Si quis autem dederit instantiam de Tyberio, qui raro procuratores mutabat, poterimus optime respondere, dando et nos instantiam nostram. Sed prius historiam Tyberii videamus. Refert Iosephus quod Tyberius imperator in omnibus negotiis suis morosus erat. Unde, cum statueret procuratores in provintiis, vix aut nunquam mutabat eos. Quod cum sepius quesitum esset ab eo, quare scilicet non mutaret procuratores, respondit se in hoc parcere plebecule. Scientes enim procuratores se ad modicum habituros procurationem, emungunt usque ad sanguinem et tanto dominantur gravius, quanto brevius. Oui recentes superveniunt, dissipant quicquid inveniunt. Quod ostendit exemplo cuiusdam vulnerati, qui cum iaceret in via nec amoveret multitudinem muscarum a vulnere, superveniens alter putavit quod omitteret ex imbecillitate, et abegit muscas, que cooperuerant vulnus. Ad quem ille vulneratus: 'Malefecisti michi, quia musce, quas amovisti, iam plene erant sanguine et partius molestabant me. Que superveniunt recentes, acrius pungent me'. Sic procuratores et officiales recenter substituti acrius in subditos deseviunt. Dicimus de isto exemplo Tiberii, quod Tiberius bene faciebat raro procuratores mutando, quia revera procuratores noviter instituti, cum constat eis quod cito a procuratione removeri debent, exhauriunt marsupia subditorum et emungunt quicquid possunt, cognoscentes quod modicum tempus habent, et quod ultra non poterunt villicare. Secus autem est de his qui habent conscientiam et Deum pre oculis. Nam nos videmus diebus nostris quod in Ytalia in civitatibus capitanei et potestates bis in anno mutantur, et optime faciunt iustitiam et regimina sua. Iurant enim, quando veniunt, servare statuta, que a sapientibus civitatis, ad quam veniunt, ordinata fuerunt. Insuper habent iudices et sapientes secum, qui reguntur lege maiorum, quorum consilio faciunt

universa. Nam sicut stultorum infinitus est numerus, sic multitudo sapientum sanitas est orbis terrarum. Igitur si seculares bene regunt civitates in paucis diebus, quanto magis religiosi, qui habent regulam et statuta maiorum et conscientiam et Deum pre oculis, sua regimina poterunt bene facere?

Quod frequens mutatio prelatorum conservatio est religionum et consolatio subditorum.

Itaque propter rationes predictas conservatio religionum est frequens mutatio prelatorum. Quantum ad hoc capitulum satis sit dictum, transeamus ad aliud. Et poterit totus tractatus iste, qui pertinet ad fratrem Helyam, appellari liber de prelato. In quo posuimus defectus fratris Helye et malorum prelatorum et sufficientias bonorum. Nam contraria iuxta se posita magis elucescunt. Unde poeta:

Namque per oppositum noscitur omne bonum.

Non sine felle suo dulcet fortuna nec albet

Absque nigredine, nec mons sine valle fuit.

Hinc Ieronimus dicit: Nisi enim ex comparatione virtutum vitium non ostenditur.

De superfluo modo vivendi, quem frater Helyas habebat.

Porro septimus defectus fratris Helye fuit, quia nimis volebat splendide et delitiose et pompatice vivere. Raro enim ibat quoquam, nisi dumtaxat ad papam Gregorium nonum et ad imperatorem Fridericum secundum, quorum intimus erat, et ad Sanctam Mariam de Portiuncula, in quo loco beatus Franciscus Ordinem fratrum Minorum inchoavit, et ibi obiit, et ad conventum Assisii, ubi beati patris Francisci corpus venerationi habetur, et ad locum Celle de Cortona, qui est locus pulcherrimus et delectabilis, quem in episcopatu Aretino fecit fieri de industria. Aut enim inveniebatur ibi aut in conventu Assisinate. Et habebat palafredos pingues et quadratos; et semper ibat eques, etiam si transibat ab una Ecclesia ad aliam per dimidium miliare, faciens contra regulam, que dicit quod fratres Minores non debeant equitare, nisi manifesta necessitate vel infirmitate cogantur. Item domicellos habebat pueros seculares, sicut habent episcopi, vestitos diversicoloribus indumentis, qui ei in omnibus assistebant et ministrabant. Item raro comedebat in conventu cum aliis fratribus, sed semper seorsum in camera sua solus, iuxta verbum ilius avari Eccli. XI: Inveni requiem michi, nunc manducabo de bonis meis solus; que erat rusticitas maxima secundum meum iuditium, quia

nullius sine sotio iocunda fit possessio.

Item specialem coquum habebat in conventu Assisii, fratrem Bartholomeum Paduanum, quem vidi et cognovi, qui cibos delicatissimos faciebat. Hic inseparabiliter ei adhesit, quousque ipse Helias ultimum diem clausit. Sic fecerunt omnes alii qui de familia sua fuerunt. Nam familiam habuit specialem XII vel XIIII fratrum, quos in loco Celle de Cortona secum tenebat, et numquam mutaverunt habitum; et post mortem mali pastoris vel potius seductoris, quando cognoverunt se deceptos, ad Ordinem sunt reversi. Item habuit Helyas in societate sua quendam Iohannem, qui dicebatur de Laudibus, qui frater laycus erat, durus et acer et tortor et pessimus carnifex. Dabat enim disciplinas fratribus sine misericordia ex precepto Helye, ut videretur illud impletum Eccli. X: Secundum iudicem populi sic et ministri eius, et qualis rector est civitatis, tales et inhabitantes in ea.

De sagacitatibus fratris Helye, quibus nitebatur dominium Ordinis violenter tenere.

Octavus defectus fratris Helye fuit, quia violenter voluit tenere dominium Ordinis; quod ut melius tenere posset, plures sagacitates habebat: primam, quia frequenter mutabat ministros, ne nimis radicati fortius insurgerent contra ipsum; secundam, quod illos fratres faciebat ministros, quos reputabat amicos; tertiam, quia non faciebat capitula generalia nisi particularia, id est cismontanorum. Non enim vocabat ultramontanos ministros, timens, ne deponeretur ab eis. Sed quando Domino placuit, a quo cuncta bona procedunt, tam isti quam illi pariter congregati deposuerunt eum, ita ut posset dicere illud Iere. Tren. I: Vocavi amicos meos, et ipsi deceperunt me. Ad hoc autem, ut ista congregatio in generali capitulo fieret omnium ministrorum ad deponendum Helyas, multum laboravit frater Arnulfus Anglicus ex Ordine Minorum, homo sanctus et litteratus et zelator Ordinis et promotor; erat enim tunc temporis penitentiarius in curia domni Gregorii pape noni.

Quod post depositionem fratis Helie primo facte fuerunt constitutiones generales in Ordine fratrum Minorum.

Nonus defectus fratris Helye fuit quia, cognoscens quod contra eum congregabantur ministri, misit obedientias per totam Ytaliam omnibus fratribus laycis fortibus, quos reputabat amicos, ut ad generale capitulum accedere non negligerent. Sperabat enim quod cum baculis eum deberent defendere. Quod intelligens frater Arnulfus ordinavit cum papa Gregorio, quod ad capitulum generale non venirent nisi illi fratres, quibus ex regula incumbebat, cum sociis ydoneis et discretis; et fecit cassari omnes obedientias missas laycis ab Helya. Et ipsemet papa capitulo interfuit et audivit voces fratrum de depositione Helye et de electione successoris, generalis ministri fratris Alberti Pisani. Et in illo capitulo facta est maxima multitudo constitutionum generalium, sed non erant ordinate; quas processu temporis ordinavit frater Bonaventura generalis minister, et parum addidit de suo, sed penitentias taxavit in aliquibus locis. Item eodem anno post illud capitulum facta est gravissima solis eclipsis, ut vidi oculis meis, de qua infra suo loco dicemus. Item frater Helyas, cum adhuc minister generalis existeret, videns quod universale capitulum Ordinis contra

eum congregabatur, misit dicendo per loca fratrum, ut singulis diebus in capitulis suis congregati fratres post Pretiosa alternatim intelligibiliter legendo dicerent illum psalmum: Qui regis Israel, intende, pro eo quod sub methafora vinee videtur facere de Ordine mentionem, ibi: Vineam de Egypto transtulisti, eiecisti gentes et plantasti eam. Dux itineris fuisti in conspectu eius et p(lantasti) ra(dices) eius, et imp(levit) terram. Operuit montes umbra eius, et ar(busta) eius ce(dros) Dei. Extendit pal(mites) s(uos) usque ad mare, et usque ad flumen propagines eius. Et breviter totus psalmus videtur ad religionem beati Francisci et Ordinem pertinere. Et habet tot versus, quot annis beatus Franciscus vixit in Ordine, scilicet XX. Et quod ibi dicitur: Exterminavit eam aper de silva, et singularis ferus depastus est eam hoc absque dubio ad malum generalem ministrum Ordinis cognoscitur pertinere, qualis fuit Helyas, qui fuit destructor et exterminator et dissipator Ordinis fratrum Minorum. Et nota quod nullus fuit malus generalis minister in Ordine fratrum Minorum nisi ipse; et in hoc fuit deceptus quia credidit semper tenere dominium Ordinis, sicut facit papa Romanus quamdiu vivit. Ille autem versiculus, qui in predicto psalmo habetur, scilicet: Fiat manus tua super virum dextere tue et super filium hominis, quem confirmasti tibi, ad bonum generalem refertur, quales fuerunt omnes alii preter Helyam. Diximus ergo diebus illis predictum psalmum ante generale capitulum bene per integrum mensem; quod nec postea nec ante fieri vidi. Quod si fieret ante quodlibet generale capitulum, non reputarem incongruum, maxime autem post generalis ministri decessum. Et post psalmum et Gloria patri et Sicut erat diceretur antiphona: Plange, turba paupercula. Versus: Ora pro nobis, beate F(rancisce). Oratio: Deus, qui Ecclesiam tuam beati Francisci. Aliis autem temporibus, quando generalis vivit, dicatur post psalmum versus: Fiat manus tua super virum dextere tue. Responsorium: Et super filium hominis, quem confirmasti tibi. Domine, exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus: Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo ministro nostro et cet. Vota, quesumus, Domine, supplicantis populi

celesti pietate prosequere, ut et que agenda sunt videant et ad implenda que viderint convalescant. Per Christum dominum nostrum.

Quod papa Gregorius nonus excommunicavit fratrem Heliam, eo quod imperatorem F(ridericum) excommunicatum sequebatur.

Decimus defectus fratris Helye fuit, quia postquam fuit absolutus a generali officio, nec humiliter nec patienter se habuit, sed imperatori Friderico a Gregorio papa nono excommunicato totaliter adhesit, equitando cum ipso et cum eo morando in habitu Ordinis cum quibusdam fratribus, qui erant de familia sua; quod redundabat in scandalum pape, in scandalum Ecclesie et in scandulum Ordinis sui, presertim quia imperator excommunicatus iam erat, et illis diebus obsedit Faventiam et Ravennam, et iste miser semper in imperatoris exercitu morabatur, dando imperatori consilium et favorem. Rusticis vero et aliis secularibus usque adeo malum dedit exemplum, ut illud Eccli. XIX videretur impletum: Tolletur de numero anima eius, et extolletur in exemplum maius. Nam rustici et pueri et puelle, quotiens obviabant fratribus Minoribus, per vias in Tuscia, ut centies audivi, cantabant:

Hor atorno fratt Helya, Ke pres'ha la mala via.

Et tristabantur boni fratres et irascebantur vere usque ad mortem, dum talia audiebant. Videbant enim illud dominicum verbum impletum Mat. V: Vos estis sal terre. Quodsi sal evanuerit, in quo salietur? Ad nichilum valet ultra, nisi ut mittatur foras et conculcetur ab hominibus. Igitur propter predicta provocatus papa Gregorius excommunicavit Heliam.

Undecimus defectus fratris Helye fuit quia infamatus fuit, quod intromitteret se de alchimia. Revera, ubicumque audiebat aliquos fratres esse in Ordine, qui in seculo aliquid de materia illa sive de artifitio illo scivissent, mittebat pro eis et retinebat eos secum in palatio Gregoriano. Fecerat enim papa Gregorius nonus magnum palatium fieri in loco fratrum Minorum de Assisio, tum propter honorem beati Francisci, tum etiam ut ibi habitaret, quando veniret Assisium. In illo ergo palatio plures erant camere et diverticula multa, in quibus Helyas retinebat iam dictos necnon et alios multos; quod erat quasi phytonissam consulere. Sibi imputetur, viderit ipse!

Quod frater Helyas voluit se excusare de defectibus suis Ordinem infamando.

Duodecimus defectus fratris Helye fuit quia, postquam erat depositus et ibat cum imperatore vagabundus, quadam die venit ad quendam locum fratrum Minorum et congregatis fratribus in capitulo cepit velle ostendere innocentiam suam, et quomodo fratres iniuste deposuerant eum. Et sic exorsus est loqui: Timor, quem timebam, evenit michi, et quod verebar accidit. Nonne dissimulavi? Nonne silui? Nonne quievi? Et venit super me indignatio, Iob III. Postmodum prosecutus est verba sua, sicut voluit et visum sibi fuit, semper se laudando et ordinem vituperando. Et responsum fuit ei consequenter ad omnia que dixerat, quia tempus et responsionem cor sapientis intelligit, Eccle. VIII. Dixit ergo respondens: ' Quod timet impius, veniet super eum; desiderium suum iustis dabitur, Prover. X. Nec dissimulasti nec siluisti nec quievisti, sed Ordinem tuum vituperasti et personam tuam infamasti et malum exemplum secularibus dedisti et totum mundum turbasti. Idcirco merito venit super te indignatio. Quia enim multa mala fecisti, proplerea circumdatus es laqueis, et conturbat te formido subita. Et putabas te tenebras non visurum et impetu aquarum inundantium non oppressum iri, Iob XXII. Noveris itaque quod excusationem tuam nullo modo suscipimus, quia scriptum est Eccli. XXXII: Peccator homo vitabit correptionem et secundum voluntatem suam inveniet comparationem. Sic, tu miser, excusas te, cum deberes cognoscere culpam tuam, quia Scriptura dicit Eccli. XX: Quam bonum est correptum manifestare penitentiam!

sic enim effugies voluntarium peccatum. Ecce imperatorem sequeris excommunicatum et Ordinem tuum dimisisti, cum Dominus dicat Luc. IX: Nemo mittens manum ad aratrum et aspiciens retro aptus est regno Dei. Unde Apostolus ad Phili. III: Unum autem, que quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero que sunt priora extendens meipsum, ad destinatum proseguor, ad bravium superne vocationis Dei in Christo Iesu'. Audiens hec Helyas respondit: 'Ut video, non es meus amicus'. Respondit frater et dixit: 'Vere non sum tuus amicus, quia Scriptura dicit Eccli. XX: Fatuo non erit amicus, et non erit gratia in bonis illius'. Respondit Helyas et dixit: Nonne times talia dicere? '. Cui frater ait: 'Non, quia ad honorem Dei mei et Ordinis mei loquor. Insuper et sapiens in Prover. dicit XXIX: Qui timet hominem, cito corruet; qui sperat in Domino, sublevabitur. Et Ys. LI: Quis tu, ut timeas ab homine mortali et a filio hominis, qui quasi fenum ita arescet? Nonne, miser, ut dicit sapiens in Prover. XVI, melius erat humiliari cum mitibus quam dividere spolia cum superbis?'. Audiens hec Helyas erubuit et recessit confusus, nesciens quid respondere rationabiliter posset. Cum autem egrederetur, dixit ei frater: 'Egredere. egredere, vir sanguinum et vir Belial! Reddidit tibi Dominus universum malum tuum, et ecce premunt te mala tua, quoniam vir sanguinum es et vir Belial, II Reg. XVI. Conversus Helyas dixit ei: 'Quis te recepit ad Ordinem?'. Cui frater: 'Non tu, qui dimisisti religionem tuam et vadis vagabundus per mundum; et ideo rustici de te cantant:

Hor atorno fratte Helya, Ke preso ha la mala via.

Vade ergo viam tuam, frater musca, et considera quid sapiens in Prover. dicit XIIII: In malitia sua expellitur impius, sperat autem iustus in morte sua, qualis ero Domino concedente, quoniam hec est requies mea in seculum seculi; hic habitabo, quoniam elegi eam. De te autem Scriptura dicit Eccli. XIII: Que communicatio sancto homini ad canem? Certe nulla, quia

de sancto dicitur: Tu autem in sancto habitas, laus Israel. De canibus vero dicitur Apoc. ultimo: Foris canes et venefici et impudici et homicide et ydolis servientes et omnis qui amat et facit mendatium'. Audiens hec Helyas obmutuit et recessit confusus. Quod iste, qui sic secure respondit fratri Helye, fuit frater Bonaventura de Furlivio, sicut ab ore suo audivi.

Helyas respondire. Ot video, nod es mons atnicus. Respondit

Quod frater Helyas nunquam Ordini suo voluit reconciliari.

Tertius decimus defectus fratris Helye fuit, quia nunquam voluit Ordini suo reconciliari, sed semper usque ad ultimum diem vite sue permansit in pertinatia sua. Cum autem misisset ad eum frater Iohannes de Parma generalis minister fratrem Gerardum de Mutina, qui erat de primitivis fratribus et familiaris sibi, rogans eum, ut amore Dei et beati Francisci et pro bono anime sue et pro bono exemplo dando rediret ad religionem suam, et ipse faceret ei omnem gratiam et misericordiam, quam posset, respondit et dixit fratri Gerardo: 'Tot bona audivi de illo venerabili patre Iohanne de Parma quod non recusarem proicere me ad pedes suos et dicere meam culpam, confidens de benignitate ipsius; sed sollicitus sum propter ministros provinciales, quos offendi, ne illudant michi ponendo me in compedibus et in carcere et dando michi panem artum et aquam brevem. Insuper, quia curiam Romanam offendi, constat michi quod cardinalis qui est Ordinis gubernator intromitteret se de penitentia michi danda. Nolo etiam perdere gratiam imperatoris, quam habeo'. Igitur frater Gerardus de Mutina fuit tota die integra in loco Celle de Cortona in familiari colloquio cum fratre Helya et laboravit quantum potuit, ut eum attraheret et converteret cum tota familia sua, ut preceptis Ordinis obedirent, iuxta verbum quod scriptum est Prover. XXI: Excogitat iustus de domo impii, ut detrahat impios a malo. Et Iacobi ultimo: Fratres mei, si quis ex vobis erraverit a veritate, et converterit quis eum, scire debet quoniam qui converti fecerit peccatorem ab errore vie sue, salvabit animam

suam a morte et operit multitudinem peccatorum. Laboravit itaque frater Gerardus in cassum, quia noluit consentire Helyas propter rationes predictas, et ut impleretur verbum quod scriptum est: Noluit benedictionem, et elongabitur ab eo; et Apoc. ultimo: Qui nocet, noceat adhuc, et qui in sordibus est, sordescat adhuc. Porro frater Gerardus totam sequentem noctem ibidem duxit insomnem, et ut retulit postea, videbatur sibi, quod demones per domum et locum per totam noctem sicut vespertiliones discurrerent; audiebat enim eos voces emittere, et timor et tremor irruit super eum, et inorruerunt pili carnis sue, et omnia ossa eius perterrita sunt. Iob IIII. Et mane facto et vale dicto recessit festinanter cum socio, et que viderat et audierat omnia per ordinem retulit generali. Igitur processu temporis mortuus est frater Helyas. Excommunicatus erat prius a papa Gregorio nono. Si fuit absolutus et si bene ordinavit de anima sua, modo cognoscit. Viderit ipse! Nam, sicut scriptum est de Deo I ad Timo. II, quod vult omnes homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire, sic etiam scriptum est quod non salvat impios, Iob XXXVI. Sunt enim non nulli, qui nolunt continuare bonam vitam, et in fine sperant concordare cum Deo, sed inveniunt se deceptos, ut dicit Apostolus ad Ro. I: Sicut non probaverunt Deum habere in notitiam, tradidit eos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea que non conveniunt, scilicet ut desperent. Ideo dicit Beda: Quia homo noluit bene facere, dum potuit, inflictum est ei, ut non possit, dum velit. Unde Dominus Deutero. XXXII: Abscondam faciem meam ab eis et considerabo novissima eorum. Item Iere. XVIII: Dorsum et non faciem ostendam eis in die perditionis eorum. Et hoc non sine causa, quia idem fecerunt michi, ut habetur Iere. II: Verterunt ad me tergum et non faciem. Aliter vero facit cum iustis. Unde Tobias II: Filii sanctorum sumus et vitam illam expectamus, quam Deus daturus est his qui fidem suam numquam mutant ab eo. Porro processu temporis, quia omni negotio tempus est et oportunitas, ut dicitur Eccle. VIII, quidam custos fecit corpus fratris Helye exhumari et in sterquilinium proici, secundum quod de Ioachym, filio Iosie, rege Iuda

dictum fuit a Ieremia XXII: Sepultura asini sepelietur, putrefactus et proiectus extra portas Ierusalem.

Si autem aliquis querat cui quantum ad effigiem corporis similis fuit iste frater Helyas, dicimus quod totaliter assimilari potest fratri Ugoni de Regio, qui dictus est Hugo Paucapalea, et fuit magister in gramatica in seculo et magnus truphator et magnus prolocutor et in Ordine fratrum Minorum sollemnis et optimus predicator, et qui mordaces Ordinis confutabat et confundebat predicationibus et exemplis. Nam quidam magister Guido Bonattus de Furlivio, qui se philosophum et astrologum esse dicebat, et predicationes fratrum Minorum et Predicatorum vituperabat, ita ab eo fuit confusus coram universitate et populo Liviensi, ut toto tempore, quo frater Ugo fuitin partibus illis, non solum non loqui, verum etiam nec apparere auderet. Hic erat totus plenus proverbiis, fabulis et exemplis, et optime sonabant in ore suo, quia hec omnia reducebat ad mores, et habebat linguam disertam et gratiosam, et libenter audiebatur a populo. Ministri vero et prelati Ordinis non diligebant eum, eo quod parabolice loqueretur et confundebat eos proverbiis et exemplis. Sed parum curabat de talibus, quia homo optime vite erat. Et hec de fratre Helya dicta sufficiant. Quia enim intentionis nostre fuit loqui de generalibus ministris Ordinis beati Francisci, cum tempus occurreret oportunum, et Helias, qui fuit unus ex illis, qui etiam me recepit ad Ordinem, grandem materiam historie continebat, ideo me prius volui expedire de ipso, ut eius deposita sarcina facilius historiam prosequerer inchoatam. Recepit enim me frater Helyas anno Domini MCCXXXVIII, indictione XI. Iam nunc ad sequentem millesimum accedamus.

## EXPLICIT LIBER DE PRELATIS.

In quo multa utilia continentur tam de bonis quam de malis prelatis.

De magna eclypsi solis.

Anno Domini millesimo CCXXXIX excommunicatus est Fridericus imperator a papa Gregorio nono. Devicti sunt Gallici ultra mare. Depositus est frater Helyas generalis minister Ordinis fratrum Minorum, et substitutus est frater Albertus Pisanus. Facta est solis eclipsis, in qua sol orribiliter et terribiliter obscuratus fuit; et stelle apparuerunt, ut vidi oculis meis ego frater Salimbene de Parma, cum essem in civitate Lucensi, que est civitas Tuscie; et iam in Ordine fratrum Minorum steteram per annum unum et tantum plus, quantum est a festo Purificationis usque ad diem, qua sol obscuratus fuit in sexta feria, in hora nona, in mense Iunii, tertio die intrante; et videbatur quod esset nox obscura; et omnes homines et mulieres magnum timorem habuerunt et ibant amentes cum magna tristicia et pavore. Et multi timore percussi venerunt ad confessionem et penitentiam fecerunt de peccatis suis. Et pacem fecerunt ad invicem qui discordes erant. Et domnus Manfredus de Cornaçano de civitate Parmensi, qui erat potestas Lucensis tunc temporis, accepit crucem in manibus suis et processionaliter ibat per civitatem Lucensem cum fratribus Minoribus et aliis religiosis et clericis, et predicabat ipse potestas de passione Christi et faciebat pacem inter discordes. Hec vidi oculis meis, quia ibi eram; et frater meus frater Guido de Adam mecum erat ibidem, et frater Egidius Fassus de Parma similiter; et domnus Dommafol de Mijano et domnus Iacobus de Maluso, consobrinus matris mee, advocati erant sive assessores predicti domni Manfredi potestatis Luce. Hic domnus Manfredus precipuus benefactor erat fratrum Minorum cum domina Auda, uxore sua, que erat soror domni Bertoli Tavernerii. Hec vidi oculis meis in loco fratrum Minorum de Medhexana, in quo castro erant alii nobiles milites et nobiles domine, que multa bona fratribus Minoribus contulerunt. Retribuat eis Dominus in retributione justorum!

De operibus imperatoris Frederici secundi.

Eodem millesimo imperator Fridericus obsedit castrum Plumatium et castrum Crevacori cum Parmensibus et Mutinensibus et cum CC militibus Reginis et mille peditibus in mense Iulii, Augusti et Septembris. Et destructa fuerunt ambo dicta castra, que Bononiensium erant. Inde exivit proverbium, ut dicerent hi qui in ludo scaccorum ludebant: Scacco per Vignola aven Plumaço. Et eodem anno, dum imperator staret in obsidione castrorum Plumatii et Crevacori cum Parmensibus, Mutinensibus et Reginis, Bononienses venerunt et conbusserunt burgum Sancti Petri extra civitatem Mutine usque ad dictam portam dicte civitatis. Eodem millesimo debellati sunt Bononienses apud Vignolam a Mutinensibus et Parmensibus, et multi necati et submersi sunt in flumine, et multi ducti captivi. Rebellaverunt quidam principes et barones in marchia Trivisina, ex quibus principalis fuit Aço marchio Estensis cum parte sua, et Trivixani.

Anno Domini MCCXL mortuus est frater Albertus Pisanus, generalis minister Ordinis fratrum Minorum, et substitutus est frater Aymo Anglicus. Siquidem frater Helyas appostataverat adherens Friderico. Et eodem anno in mense Ianuarii, die XVI intrante dicto mense congelavit flumen Padi, ita quod homines transibant equestres et pedestres ab utraque parte dicti fluminis.

De obsidione Ferarie, et quod Feraria Romani pontificis est sive Romane Ecclesie.

Et eo anno obsessa fuit Feraria in mense Februarii et Marcii et Aprilis a marchione Hestensi, qui dicebatur Aço, et a Gregorio de Monte-longo legato in Lombardia et a duce Veneciarum. Et omnes isti fuerunt ibi cum magno exercitu. Et tunc erat domnus Raymundus de Sesso potestas Ferarie civitatis. Et Ferarienses reddiderunt dictam civitatem cum domno Salinguerra dictis domnis Gregorio de Monte-longo et mar-

CRONICA 241

chioni et duci. Et missus est domnus Salinguerra Venecias captus, et alii nobiles de parte sua cum eo. Et stetit dictus Salinguerra in confinibus in civitate Venetiarum et mortuus est ibi et sepultus. Potens homo fuit et famosus et nominatus et magne sapientie reputatus. Dominium Ferarie optime habuit, sicut Guillielmus de Markesella condam habuerat et marchioni Hestensi dederat, qui prius in Feraria nichil quod suum esset habebat. Revera civitas Ferarie Romani pontificis est et terra Ecclesie; et hoc audivi centies, quia septem annis ibi habitavi, et etiam ab ore pape Innocentii quartii in plena predicatione hoc audivi, quia semper tangebam eum, quando super fenestram palatii episcopi Ferarie predicabat. Porro domnus Salinguerra solitus erat dicere: 'Celum celi Domino, terram autem dedit filiis hominum', quasi per hoc volens gloriari, quod potens esset in terris; et tamen in aquis Venetiarum mortuus est; et cum esset sapiens, filium habuit stultum, sicut Salomon Roboam, de quo dixit Eccle. I: Habiturus heredem post me, quem ignoro, utrum sapiens an stultus futurus sit et cet. Hic dictus est Iacobus Torrellus, qui et ipse proverbium suum solitus erat dicere: L'asen da per la pare: botta da, botta receve. Quod est dicere: 'Asinus percutit per parietem, quando recalcitrat: ictum dat et ictum recipit', id est: percussuram dat et percussuram recipit. Quod rustici sapientissimum verbum reputabant, eo quod de papa et imperatore dictum esse credebant, qui tunc temporis discordes erant ad invicem. Et tunc temporis erat papa Gregorius nonus et imperator Fridericus secundus.

De Paulo Traversario de Ravenna.

Et capta est Ravenna a dicto imperatore, postquam mortuus est Paulus Traversarius. Et nota quod in Ravenna antiquitus fuerunt IIII nobilia casalia, sicut in Pontificali Ravenne pluries legi. Habitavi enim ibi per quinquennium. Et omnia illa casalia, que erant nobiliora et super alia, ad nichilum sunt redacta; quorum ultimum, quod plus duravit, fuit casale domni

Pauli Traversarii, quod diebus meis omnino defecit. Fuit autem Paulus Traversarius pulcherrimus miles et magnus baro et ditissimus valde et dilectus a civibus. Verumtamen habuit emulum et contradicentem sibi quendam Anastasium in Ravenna. Porro domnus Paulus filium habuit, ex quo remansit filia non legittime nata, que dicta est Traversaria, a casali suo nomen sortita. Hanc sepe vidi. Et fuit pulcherrima domina et bene morigerata, mediocris tamen stature, id est nec nimis longa nec nimis parva.

De domno Thomasio de Foliano, quem papa Innocentius IIII fecit comitem Romagnole.

Hanc papa Innocentius quartus legittimavit, ut posset hereditare, et dedit eam in uxorem domno Thomasio de Foliano, qui erat de Regio et attinebat sibi, quem etiam in Romagnola comitem fecit, et placuit Ravennatibus. Genuit autem domnus Thomasius ex ea filium nomine Paulum, quem vidi pulcherrimum puerum et spetiosum valde; qui cum pervenisset ad bivium pytagorice littere, ultimum diem clausit. Cumque devenisset ad mortem, instituit sibi heredem domnum Matheum de Foliano, qui processu temporis bona occupavit ipsius.

De domno Stephano, filio regis Ungarie, qui multa perpessus est infortunia.

Sane post mortem domni Thomasii uxor que fuerat eius iterum est maritata; quam in uxorem accepit nepos marchionis Hestensis, scilicet domnus Stephanus, filius regis Hungarie, sancte Elysabeth frater, sed non ex eadem matre, sed tantum ex patre. Qui genuit ex ea filium spetiosum, qui processu temporis mortuus est; et uxor domni Stephani mortua est et sepulta in sepulcro domni Pauli Traversarii, in Ecclesia sancti Vitalis in artica apud Ravennam. Ipse vero domnus Stephanus postmodum ivit Venetias et ibi in altissima paupertate et summa miseria ultimum diem clausit. Et ut tradidit Iosephus

de Herode Agrippa loquens: Non erat homo, in quo mutabilitas fortune adeo posset deprehendi, et exemplificat de tribus eius infortuniis: sic de domno Stephano possumus exemplificare. Primo, in hoc male contigit ei, quia, post mortem Andree regis Hungarie, mater eius de Hungaria fugit pregnans, timens ne interficeretur ab Hungaris, sicut aliam reginam occiderant, scilicet sancte Elysabeth matrem. Secundo, quia imposuerunt ei quod ex Dionisio quodam conceperat; et ideo filii regis Hungarie fratrem eum non appellabant nec ad habendam paternam hereditatem admittebant. Et hoc dubium multis annis apud regem Hungarie fuit. Et multi fratres Minores de Hungaria, qui transibant per Ferariam, volebant ipsum videre et dicebant quod regi Hungarie, patri suo, in habitudine corporis optime similis videbatur. Tertio, quia, cum nutriretur Ferarie in marchionis Hestensis curia, et speraretur quod ei propinquitatis iure deberet succedere tamquam filius neptis, filie Aldevrandini fratris, portatus fuit quidam [puer parvus de Apulia supra asinum vel sumarium, natus ex quadam nobili muliere de Neapoli et ex quodam Rainaldo principe, quodam filio Açonis marchionis Estensis de Ferraria, ut tunc dictum fuit; quem Rainaldum] imperator obsidem tenebat in vinculis [in civitate Neapoli]. Si fuit res fictitia, malitiose composita, an veritas, ignoro. Verum quomodocumque fuerit, Stephanus de Feraria fuit expulsus et habitavit Ravenne.

De domno Opiçone marchione Hestensi, et de origine et operibus eius.

| nos Quod si (Aço) fuit                                          |
|-----------------------------------------------------------------|
| sibi pater illi                                                 |
| Hestensi. Et tamen prefuit                                      |
| Notandum presertim                                              |
| dungarie, inater eine de Tungerie ingil rieghans tropita ne     |
| (Isnardus) Malaspina (Constantia)                               |
| tribus vicibus maritata. Hic est Opiço Hestensis marchio, qui   |
| modo in Feraria dominatur, qui peccatis suis facientibus fa-    |
| ctus est monoculus. Nam cum in Parasceue in hastiludio lu-      |
| deret, ab hastili haste fracto dexstrum oculum sibi destruxit   |
| et lumen ex toto amisit. Faciebat enim talia amore cuiusdam     |
| muliercule, que presens aderat. Item dictum fuit de eo, quod    |
| filias et uxores tam nobilium quam ignobilium de Feraria        |
| constupraret. Item diffamatus fuit, quod proprias sorores co-   |
| gnoverit necnon et sororem uxoris. Item illos de Fontana, qui   |
| eum nutrierant et sublimaverant et exaltaverant, destruxit et   |
| delevit et de Feraria expulit. Multa alia mala fecit, et multa  |
| a Deo recipiet, nisi convertatur ad ipsum. Cum domno Octo-      |
| bono, qui postea papa Adrianus fuit, talem habuit amiciciam,    |
| quod propinquam eius accepit uxorem, ex qua tres filios ge-     |
| nuit et filiam unam. Et fuit primogenitus eius Aço, qui uxorem  |
| habuit de parentela pape Nicholai tertii, natione Romani, qui   |
| dicebatur prius domnus Iohannes Gaietanus, cum cardinalis       |
| existeret; et remansit cardinalis domnus Matheus Rubeus, filius |
| domni Ursi, fratris germani pape. Iste Matheus Rubeus est       |
| Ordinis fratrum Minorum secundum eorum regulam guber-           |
| nator, protector et corrector; et papa Nicholaus assignavit     |
| eum et Ordini dedit, cum prius domnum Ieronimum petivis-        |
| sent, qui fuerat generalis minister eorum.                      |

Secundus cardinalis de parentela pape fuit domnus Iacobus de Columna, qui totaliter est amicus Ordinis fratrum Minorum. Et cum esset iuvenis et persona privata, id est non habens aliquam dignitatem, a Bononia, ubi studebat, venit Ravennam causa devotionis, ut Ecclesias visitaret, quia in Ravenna per totum mensem Maii sunt in Ecclesiis maxime indulgentie, et multi vadunt illuc de diversis partibus mundi,

CRONICA 245

ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis supplicationibus consequantur. Venit ergo Ravennam domnus Iacobus causa predicta; et habitabam Ravenne tunc temporis in conventu fratrum Minorum Ecclesie sancti Petri Maioris, in qua corpus sancti Liberii per columbam electi venerationi habetur, et fui ei assignatus socius et duxi eum ad omnia sanctuaria intus et extra, id est per civitatem et extra.

De fratre Latino, qui fuit cardinalis et legatus in Lombardia, et de constitutionibus suis.

Tertius cardinalis de parentela pape Nicholai tertii fuit domnus Latinus ex Ordine fratrum Predicatorum. Hic quantum ad similitudinem corporis Petro Capritio de Lambertinis de Bononia similis videbatur, secundum meum iuditium. Hunc papa Nicholaus fecit legatum in Lombardia et in Tuscia et in Romagnola; et turbavit mulieres omnes cum quadam constitutione, quam fecit; in qua continebatur quod mulieres haberent vestimenta curta usque ad terram et tantum plus, quanta est unius palme mensura. Trahebant enim prius caudas vestimentorum per terram longas per brachium et dimidium. De quibus dicit Patecclus:

Et trappi longhi, ke la polver menna.

Et fecit hoc per Ecclesias predicari et imposuit mulieribus sub precepto, et quod nullus sacerdos posset eas absolvere, nisi ita facerent; quod fuit mulieribus amarius omni morte. Nam quedam mulier familiariter dixit michi, quod plus erat ei kara illa cauda quam totum aliud vestimentum, quo induebatur. Insuper cardinalis Latinus precepit in illa constitutione, quod omnes mulieres, tam iuvencule sive domicelle quam maritate et vidue et matrone, in capitibus vela portarent. Quod grave horribiliter fuit eis. Sed isti tribulationi remedium invenerunt, quod minime potuerunt caudis. Nam vela faciebant fieri de bisso et serico, auro intexta, cum quibus in

decuplum melius apparebant et magis ad lasciviam videntium oculos attrahebant.

Quartus cardinalis de parentela pape Nicholai fuit domnus Iordanus, frater germanus pape, homo parve litterature et quasi layous. Sed quia caro et sanguis revelavit hoc pape, ideo fecit istos IIII cardinales de parentela sua. Edificavit enim Sion in sanguinibus, sicut et aliqui alii Romani pontifices fecerunt aliquando; de quibus dicit Micheas III: Qui edificatis Sion in sanguinibus et Ierusalem in iniquitate. Credo certissime in conscientia mea, et est michi firmiter persuasum, quod mille fratres Minores sunt in Ordine beati Francisci, cuius Ordinis modicus et infimus frater sum ego, qui magis vdonei essent ad cardinalatum habendum ratione scientie et sancte vite, quam multi qui ratione parentele a Romanis pontificibus pluries sunt promoti. Non longe petatur exemplum. Papa Urbanus quartus, natione Trecensis, ad cardinalatum promovit domnum Angerum, nepotem suum, et sublimavit et exaltavit eum super omnes cardinales curie quantum ad divitias et honores; et erat prius vilis scolaris in tantum, ut aliorum scolarium, cum quibus studebat, carnes a macello portaret. Et processu temporis repertum est quod filius pape esset. Et ita promovent et exaltant bastardos sive spurios suos et dicunt quod sunt nepotes sui, fratrum suorum filii. Non sic fecit beatus Iob, qui de seipso dicit XXXI: Si abscondi quasi homo peccatum meum et celavi in sinu meo iniquitatem meam. Et certe isti tales, cum promoti sunt ad dominium et dignitates et habent divitias et accessum ad papam, maximi reputantur. Sed audi remedium in consolationem de aliquo prebendato, qui in filiis spuriis delectatur, Iob 27: Si multiplicati fuerint filii eius, in gladio erunt; et nepotes eius non 

pro eo quod turpis est et deformis nec non et gibbosa et illegittime nata.

ranget princes malieras, tem invenenta sive denticula quant

Porro quartum infortunium domni Stephani fuit quia do-

mina Traversaria, uxor eius, ex qua in civitate Ravenne et per Romagnolam habebat divitias, gloriam et honorem, una cum filio ex ea progenito ultimum diem clausit. Quocirca oportuit eum ire Venecias ad habitandum, et ibi in magna paupertate et miseria ultimum diem clausit. Ideo dicit Iob XXI: Iste moritur robustus et sanus, dives et felix. Viscera eius plena sunt adipe, et medullis ossa illius irrigantur. Alius quidem moritur in amaritudine anime sue absque ullis opibus. Et tamen simul in pulvere dormient, et vermes operient eos.

De Guillielmotto Apulo, qui domno Paulo Traversario in hereditate successit.

Post hec, scilicet post mortem domni Stephani, venit quidam Guillielmottus de Apulia cum quadam pedissequa, que prius Paschetta dicebatur, et imposuit ei nomen Aycam et dicebat eam uxorem suam esse et domni Pauli Traversarii filiam. Revera imperator Fridericus acceperat Aicam domni Pauli Traversarii filiam et miserat eam obsidem in Apuliam. Postmodum vero iratus imperator contra patrem ipsius puelle fecit eam precipitari in fornacem ignis ardentis, et sic animam celo dedit. Nam quidam frater Minor, nobilis homo de Ravenna, frater domni Segnorelli, qui in Apulia habitabat, nomine Ubaldinus, presens fuit et eam in confessione audivit. Et erat pulcherrima domina; nec mirum, quia patrem pulcherrimum habuit. Vide Paulum Traversarium et vide regem Iohannem, et diiudica, si potes, quis pulchrior sit eorum. Ista vero Paschetta, que se domni Pauli filiam esse dicebat et sibi Aicam nomen imposuerat, turpis erat atque deformis et ultra modum misera et avara. Nam cum ea locutus fui in civitate Ravenne, ubi habitabam tunc temporis, quando venit illuc, et vidi eam cencies. Hec a domina sua mores paternos didicerat et conditiones civitatis Ravenne. Insuper quidam homo de Ravenna, quem bene cognovi, ibat frequenter in Apuliam et eam de supradictis malitiose instruxit, sperans quod ab ea, si sublimaretur, premium obtineret. Hic dicebatur in vulgari domnus

Hugo de Barci, et fuit notus meus. Venit itaque Guillielmottus cum uxore sua Ravennam. Et audientes Ravennates letati sunt et exiverunt obviam eis, ut cum gaudio susciperent eos. Exivi et ego cum uno fratre socio usque extra portam Sancti Laurentii et steti super fluminis pontem expectans et volens videre quidnam vellet hoc esse. Cumque expectarem, currebat quidam iuvenis, qui dixit michi: 'Et quare non venerunt alii fratres? In veritate si papa esset Ravenne, cum cardinalibus deberet occurrere ad istam letitiam contemplandam'. Audiens hoc prospexi eum et subrisi dicens: 'Benedicaris tu, fili, bene dixisti!'. Cum autem ingressi fuissent Ravennam, ad Ecclesiam sancti Vitalis statim iverunt, ut locum sepulcri Pauli Traversarii primitus visitarent. Cumque Paschetta coram archa domni Pauli staret, elevata voce cepit flere, quasi plangeret patrem suum, domnum Paulum, virum nobilem, strenuum et prudentem. Et cepit facere nauseam, dedignans quod in sepulchro patris Traversaria esset sepulta. Postmodum autem iverunt ad hospitia ordinata. Hec omnia retulit michi qui presens fuit et vidit domnus Iohannes monachus, sacrista Sancti Vitalis, amicus meus. In crastinum autem Guillielmottus locutus est in consilio Ravennatum. Erat enim pulcher miles et magnus prolocutor. Cumque perorasset et concionando verba sua dixisset, plus promiserunt ei et obtulerunt Ravennates, quam ipse postulasset ab eis. Gaudebant enim quod casale domni Pauli reviviscere posset. Consensit etiam in hoc domnus Phylippus archiepiscopus Ravennas, qui erat de Tuscia. Et habuit Guillielmottus possessiones et terras domni Pauli, sicut unquam domnus Paulus habuerat melius, et abundavit pecunia et redditibus et edificavit curtes et casalia et muralia et palatia, et prosperatus est multis annis, ut vidi oculis meis. Post hec elevavit se contra partem Ecclesie, et ideo de Ravenna fuit expulsus, et omnia sua palatia et edificia fuerunt destructa, iuxta verbum quod in Proverbiis scriptum est XVII: Qui altam facit domum suam, querit ruinam. Et Eccli. XXI: Qui edificat domum suam impendiis alienis, quasi qui colligit lapides suos in hyeme. Porro illa Paschetta, uxor sua, que se Aicam nominari faciebat, filium ex

eo non habuit, sed mittebat in Apuliam et pueros V annorum et VII inde portari sibi faciebat, quos filios suos esse dicebat. Tandem mortuus est unus ex illis, quem cum in archa domni Pauli sepellisset, cepit eiulando clamare et dicere: 'Magnitudines domni Pauli, ubi vos derelinquo? Magnitudines domni Pauli, ubi vos derelinquo? Magnitudines domni Pauli, ubi vos derelinquo?'. Tandem, superabundantibus guerris, Furlivii ultimum diem clausit, et Guillielmottus in Apuliam est reversus, vadens spoliatus et nudus, ita ut illud poeticum dicere posset:

Non eodem cursu respondent ultima primis.

Quod autem huiusmodi fraudulentie et derisiones et deceptiones possint fieri in hoc mundo minime dubitamus, quia inde plura habemus exempla. Et primum de simulato Alexandro tempore Augusti Cesaris, de quo in Historiis continetur.

Secundum de comite Frandie, qui in ultramarinis partibus ultimum diem clausit. Post plures annos venit quidam, qui habitudinem corporis comitis in omnibus videbatur habere, et obtulit se comitisse Flandrie, dicens quod pater suus esset; et multas conditiones referebat, per quas coniecturari poterat, quod diceret verum. Cum autem de consilio suorum quesisset ab eo, quis eum militem fecisset, respondere nescivit; et ideo iudicavit, quod suspendi deberet. Quod et factum fuit. Ideo dicit sapiens Eccle. VII: Noli esse stultus, ne moriaris in tempore non tuo.

Tertium exemplum patet in Friderico imperatore deposito, post cuius mortem repertus est quidam heremita reclusus, qui quantum ad effigiem corporis imperatori similis in omnibus videbatur, et multas conditiones regni et imperii curieque regalis peroptime noverat. Hunc quidam principes et barones Sicilie et Apulie regnum invadere et occupare volentes, ipso consentiente, de heremitorio extraxerunt, divulgantes quod viveret imperator. Ideo enim iste heremita istis consentiebat, quia ex hoc sperabat assequi divitias et honores. Sed Manfre-

dus filius Friderici, qui princeps appellabatur, fecit eum capi et diversis suppliciis occidi precepit. Ideo congruit isti heremite quod Amasie regi Iuda a Ioas rege Israel dictum fuit IIII Reg. XIIII: Contentus esto gloria et sede in domo tua. Quod si iste heremita fecisset, nequaquam interfectus fuisset. Ideo consulit Ecclesiasticus XXIX: Minimum pro magno placeat tibi. Item sapiens docet Prover. I: Fili mi, si te lactaverint peccatores, ne acquiescas eis. Si dixerint: 'Veni nobiscum', fili mi, ne ambules cum eis. Prohibe pedem tuum a semitis eorum. Pedes enim eorum ad malum currunt et festinant, ut effundant sanguinem. Nota quod ista deceptio de Friderico faciliter presumebatur posse fieri, pro eo quod in Sibilla legitur: Sonabit et in populis: 'Vivit' et 'non vivit'. Nam et ego ipse usque ad multos dies vix potui credere quod mortuus esset, nisi cum auribus meis ab ore Innocentii pape quarti audivi, cum in pleno populo Ferarie predicaret in suo reditu de Lugduno. Eram enim iuxta eum et semper eum tangebam, cum in predicatione dixit: 'Domnus ille condam imperator, adversarius noster et Dei et Ecclesie inimicus, ultimum diem clausit, ut firmiter nuntiatum est nobis'. Horrui, cum audirem, et vix potui credere. Eram enim Iohachita et credebam et expectabam et sperabam quod adhuc Fridericus maiora mala esset facturus quam illa que fecerat, quamvis multa fecisset.

Quartum esemplum patet in quodam, qui se Manfredum esse dicebat filium Friderici, quem rex Karolus, frater Lodoyci regis Francie, in bello prostraverat. Et ideo rex Karolus simulatum principem Manfredum oblatum sibi occidi mandavit. Et multos tales diebus illis occidit Manfredos. Quibus convenit illud Iob XXXVI: Simulatores et callidi provocant iram Dei. Item cuilibet talium dicit Ecclestiasticus VII: Noli facere mala, et non te apprehendent. Et iterum ibidem: Non semines mala in sulcis iniusticie, et non metes ea in septuplum.

Sed de hac materia satis sit dictum. Diximus enim hec omnia occasione Pauli Traversarii preter intentionem nostram, quia spiritus ubi vult spirat, nec est in hominis dictione prohibere spiritum. Nunc autem ad inchoatum millesimum reverta-

mur. Igitur millesimo CCXL obsessa est Faventia per dictum imperatorem; et tradiderunt se ei, et ingressus non servavit eis pactum.

De obsidione et captione Faventie, et de morte pape Gregorii noni et substitutione Celestini.

Anno Domini MCCXLI capta est Faventia sive concordavit cum dicto imperatore, et non servavit eis fidem, ut dictum est. Mortuus est papa Gregorius nonus, qui fuit amicus et pater et benefactor Ordinis fratrum Minorum. Et substitutus est ei Celestinus quartus, natione Mediolanensis, qui cito obiit, scilicet infra spatium XVII dierum. Et cessavit episcopatus ab anno MCCXLI usque ad MCCXLIII, quia et cardinales discordes erant et dispersi, et Fridericus vias clauserat usque adeo, ut multi caperentur. Timebat enim, ne aliquis transiret qui papa fieret. Nam et ego ipse tunc temporis captus pluries fui. Et tunc didici et excogitavi scribere litteras diversis modis sub cautela.

Anno Domini MCCXLII domnus Lamberteschus de Lamberteschis de Florentia potestas Reginus fuit, qui libenter faciebat iustitiam et rationem hominibus iuxta verbum quod de David scriptum est II Reg. VIII: Faciebat quoque David iuditium et iustitiam omni populo suo. Item ideo dixit in psalmo: Feci iuditium et iustitiam. Sciebat enim quod beati qui custodiunt iudicium et faciunt iustitiam in omni tempore. Quia igitur predictus potestas libenter faciebat iuditium et iustitiam, ideo quidam de Regio fecerunt rithmos de eo dicentes:

Venuto n' e 'l lione

de terra Florentina,

per tenir raxone

in la cita Regina.

Et tunc consilium Regii concessit ei libertatem faciendi quicquid vellet, ita quod omnes fuerunt in hoc concordes quasi.

Et eodem anno fecit fieri stratam de Raçolo et pontes supra flumen Taleate et cavari fecit castrum Raçoli et ex turre dicti castri XXX brachia fieri fecit.

De electione pape Innocentii quarti et de operibus eius.

Anno Domini MCCXLIII electus est Innocentius quartus, natione Lombardus de comitibus de Lavania, que est in episcopatu Ianuensi, exeunte mense Iunio, in festo sancti Petri; et sedit annis XI, men. V, di. X. Hic fuit canonicus Parmensis Ecclesie et causa destructionis Parme. Hic ut posset concilium congregare, fugit Lugdunum, que est nobilis civitas Galliarum in Burgundia iuxta Rodanum sita; et fuit ibi annis multis. scilicet usque ad obitum Friderici. Quam civitatem intravit MCCXLIIII. Hic suo tempore fecit magnum tractatum cum predicto imperatore Friderico de pace componenda. Et dum ipsius adversus Ecclesiam contumatiam perpendisset, cum Ianuensium auxilio devenit in Gallias. Et celebrans concilium in Lugduno, ipsum Fridericum velut hostem privando imperio condemnavit. Procuravit etiam, quod langravium Thuringie in regem Alamannie eligi fecit. Post cuius mortem electus fuit Guillielmus de Hollandia. Hic Lugduni canonicavit sanctum Emundum confessorem, Cantuariensem archiepiscopum. Ipse etiam canonicavit Perusii beatum Petrum Ordinis fratrum Predicatorum, natione Veronensem, quem heretici, propter ipsius contra ipsos predicationem, inter Cumas et Mediolanum occiderunt. Canonicavit etiam sanctum Stavillanum Assisii in Ecclesia beati Francisci, Cratoviensem episcopum, qui ab iniquo principe Friderico fuerat interfectus. Innocentius mortuo Friderico imperatore Apuliam cum magno exercitu ingreditur, post paululum Neapolim moritur et sepelitur. Per anticipationem ista hic dicta sunt. His temporibus floruit vita et scientia venerabilis domnus Hugo cardinalis, frater Predicatorum Ordinis, qui doctor theologus doctrina sana et prelucida totam Bibliam pustillavit. Concordantiarum in Bibliotheca primus auctor fuit. Sed processu temporis facte sunt Concordancie

deshed a selection of the selection of t

meliores. Hunc papa Innocentius Sancte Sabine instituit presbiterum cardinalem. In quo statu laudabiliter se habuit usque ad diem ultimum vite sue.

De morte domni Nicholai Regini episcopi.

Item millesimo supraposito mortuus est domnus Nicholaus episcopus Reginus, in curia domni Friderici imperatoris in Apulia in civitate Melfi et sepultus fuit ibidem. Eodem anno et tempore electus fuit domnus Guiçolus Albriconum, prepositus Sancti Prosperi de Castello, in Reginum episcopum, et domnus Guillielmus de Foliano similiter in Reginum episcopum. Et propter hoc fuit magna discordia inter Albricones et illos de Foliano et potestatem in mense Septembris. Et postea confirmatus fuit dictus domnus Guillielmus in Reginum episcopum, eo quod esset de parentela pape domni Innocentii quarti, qui tunc Romane Ecclesie presidebat. Sic etiam predictus papa abstulit episcopatum Parmensem Bernardo Vicio de Scotis, qui erat frater de Martorano, et iam habebat illum sibi datum a Gregorio de Monte-longo in Lombardia legato; et dedit Alberto de Sancto Vitale, ex sorore sua suo nepoti, quia caro et sanguis revelaverat sibi, ut, iuxta verbum propheticum, Sion in sanguinibus posset edificare, Michee III. Et domnus rex Hencius, filius domni Friderici imperatoris, accepit palatium Regini episcopi et non permisit dictum Guillielmum episcopum in dictum palatium ascendere, in odium pape et partis adverse.

Anno Domini MCCXLIIII mortuus est frater Aymo Anglicus, generalis minister Ordinis fratrum Minorum, et substitutus est ei frater Crescentius de marchia Anchonitana, qui vetulus erat. Hic precepit fratri Thome de Cellano, qui primam legendam beati Francisci fecerat, ut iterum scriberet alium librum, eo quod multa inveniebantur de beato Francisco, que scripta non erant. Et scripsit pulcherrimum librum tam de miraculis quam de vita, quem appellavit Memoriale beati Francisci in desiderio anime. Sed processu temporis a fratre Bonaventura generali ministro ex his omnibus compilatus est

unus optime ordinatus. Et adhuc multa repperiuntur, que scripta non sunt. Dominus enim cotidie in diversis partibus mundi per servum suum Franciscum magna miracula operari non desinit. Hic vocatus fuit ad concilium ab Innocentio papa quarto, per speciales litteras quas ego vidi, ob depositionem Friderici, sed excusavit se propter senectutem et misit loco sui fratrem Iohannem de Parma, virum sanctum et litteratum, et qui ei postea in Ordinis successit regimine.

De interfectione Christianorum, qui erant in Terra Sancta, per Saracenos proditorie facta.

In hoc millesimo misse sunt littere omnibus Christianis per totum mundum a Roberto patriarcha Ierosolimitano, pessimos continentes rumores, hoc modo:

Ego Robertus patriarcha de Ierusalem, licet indignus, notum facio cunctis qui Christiano censentur nomine, quod in anno Domini MCCXLIIII XV Kal. Octobris, hoc est in vigilia sancti Luche Evangeliste, facta fuerunt bella et traditiones multe apud nos, hoc est videlicet in Terra Sancta. Prima destructio, que facta fuit in Augusto, quando civitas Ierusalem destructa fuit a Colosininis. Secunda destructio, que facta fuit in vigilia sancte Lucie in planicie de Gadar, hoc est 'sabulo albo', quando de domo Templi fuerunt CCCXII fratres milites et CCCXXIIII turropli penitus occisi. De domo sancti Iohannis CCCXXV fratres milites et CC turropli similiter occisi sunt. De domo Alamannorum non remanserunt nisi tres fratres, alii omnes occisi sunt, videlicet CCCC de eadem domo. De domo sancti Laçari milites leprosi omnes fuerunt occisi. Domnus Cayphas cum tota gente sua fuit occisus. Comes Gualterius de Zaphes captus fuit. et omnes homines eius interfecti. Milites principis Antiochie, qui erant CCC, occisi fuerunt. Milites regis Cypri, qui erant CCC. similiter fuerunt occisi. Archiepiscopus Tyri cum tota gente sua fuit occisus. Episcopus de Rama fuit occisus. Insuper, quod peius est. XVI milia Francorum et tantus numerus aliorum, qui pro Christo sanguinem proprium effuderunt, quod quasi sine numero

possint enarrari. El notandum quod soldanus de Damasco et soldanus de Camele et quidam magnus Saracenus, qui vocatur Nas, et omnis militia domine de Allap, qui nobiscum vinculo sacramenti et fidelitate erant astricti, in quorum numero erant plusquam XXV milia Saracenorum, qui traditores nostri fuerunt in fine belli; quorum nomina maledicantur in secula seculorum! Amen.

De depositione imperatoris Frederici secundi.

Anno Domini MCCXLV depositus est Fridericus predictus imperator ab imperio ab Innocentio papa IIII apud Lugdunum civitatem Galliarum, in pleno congregato concilio. Ob quam causam expulit dictus imperator omnes amicissimos dicti pape de Parma et Regio maxime et quosdam cepit; et fecit exercitum super Mediolanum, sed non prospere ei cessit. Item predicto millesimo Lodoycus rex Francie venit Cluniacum ad domnum papam Innocentium quartum et habuit cum eo familiare colloquium.

De expulsione partis Ecclesie de Regio et de Parma ab imperatore deposito facta.

Item predicto millesimo in civitate Regii in die anni novi, in dominica die fuit maximum sturmum circa domum Scaçani et die Lune sequenti inter Robertos et illos de Sesso. Et dedecus habuerunt tunc illi de Sesso. Et domus illorum de Calegariis fuit conbusta, et sturmum erat. Et propter hoc expulsi fuerunt de civitate Gibertus Tarasconum et Ascherius de Ascheriis et Vivianus Meliorati, qui dicebantur conbuxisse vel consensisse, et fuerunt graviter condemnati. Et quodam die Lune, tertio intrante Iulio venerunt domnus Symon Iohannis Bonifacii de Manfredis et domnus Maravonus de Bonicis cum multis peditibus et balesteriis Regium et conbusserunt portam Sancti Petri et intraverunt civitatem violenter. Et illa die Lune et die Martis sequenti fuerunt maxima sturma per civitatem. Et

pro illo facto fuerunt expulsi de civitate per imperatorem omnes Roberti et illi de Foliano et Lupicini et filii domni Iohannis Bonifacii et Manfredus de Palude et Canini, et quam plures dicte partis de Parma et quam plures de Regio fuerunt ducti cum imperatore. Et eo anno Innocencius papa quartus erat Lugduni supra Rodanum cum curia et cardinalibus, qui dictum imperatorem Fridericum de imperio privavit et excommunicavit et deposuit. Et dictus imperator bannivit papam et cardinales atque legatos. Et tunc in mense Octobris ivit imperator contra Mediolanenses supra Tisinum, et Hençus eius filius supra Taleatam Adde cum Parmensibus, Cremonensibus et Reginis, et ceperunt Gorgunçolam. Ad cuius obsidionem fuit captus rex et recuperatus per populum Parmensem et Reginum.

Quod Tebaldus Franciscus rebellavit imperatori.

Anno Domini MCCXLVI rebellaverunt Tebaldus Franciscus et multi alii barones de Apulia contra Fridericum condam imperatorem. Et capti fuerunt in Cappotio castro diu obsesso et miserabiliter afflicti, tam viri quam mulieres et parvuli eorum. Eodem millesimo domnus Ubertus marchio de Pelavicinis per imperatorem Fridericum factus fuit potestas Reginus. Et fuit in obsidione castrorum Rosene et Filine, que sunt in episcopatu Regino; et cepit predicta castra per concordiam. Item predictus domnus Tebaldus Franciscus aliquando fuit potestas Parmensis.

De Parma que imperatori deposito rebellavit.

Anno Domini MCCXLVII perdidit Fridericus imperator iam depositus Parmam exeunte Iunio. Hec est civitas mea, id est ex qua sum ego; et obsedit eam a mense Iulii usque ad mensem Februarii. Eodem anno, cum civitas mea esset obsessa, exivi de Parma et ivi Lugdunum. Et audiens papa statim in festo omnium Sanctorum misit pro me. Ab illo enim die, quo de Parma recesseram et Lugdunum perveneram, non habuerat

papa nova sive rumores de Parma; prestolabatur enim exitum rei. Cumque familiariter in camera sua cum eo fuissem locutus solus cum solo, inter multa, que adinvicem diximus, absolvit me ipse ab omnibus peccatis meis. Insuper et officium predicationis michi imposuit. Sed et eodem millesimo, parum antequam Parma a Friderico recessisset, factus erat frater Iohannes de Parma generalis minister, in generali capitulo celebrato Lugduni in mense Augusti, papa Innocentio quarto ibidem morante. Item eodem millesimo domnus Bosus de Dovaria fuit potestas Reginus, et tenuit Reginos duobus mensibus cum rege apud Guastallam.

De bello quod apud Fanum fuit, et de destructione Berselli et Berutti et aliarum villarum in episcopatu Parmensi.

Et eodem anno domnus rex cum Ycilino ceperunt domnum Ugonem de Robertis de Regio cum multis aliis apud Fanum. Est autem Fanum quedam villula in episcopatu Regino prope Lenciam, inter Bibianum et Tortilianum et Cavillianum, in qua sunt canales et prata. Destruxerunt etiam Bersellum et Berutum et totum episcopatum Parmensium a Lencia citra versus castrum Berselli, et pontem, quem Mantuani fecerant, ceperunt.

Quod Mantuani combusserunt totum episcopatum Cremonensium a Torexella inferius.

Et eodem anno captum fuit navigium Mantuanorum apud Bersellum et aliud postea ad Gramignatium; et multi mortui et necati de Mantuanis fuerunt. Et Mantuani conbusserunt totum episcopatum Cremonensium a Torexella inferius. Et apud Luçariam steterunt Mediolanenses, Brixienses, Ferarienses, Bononienses et Veneti duobus mensibus. Erat enim valida guerra et intricata et periculosa. Nam res publica contra Ecclesiam cum suis sequacibus vivaciter insurrexerat et e converso.

De morte patriarche Antiocheni, qui fuit sanctus homo.

Et patriarcha Antiochenus obiit apud Lugdunum, qui fuit de Robertis de Regio; et tempore magni terremotus erat episcopus Brixiensis. Et cum ad clamorem cuiusdam fratris Minoris, qui morabatur cum eo, dum episcopus esset, cameram fuisset egressus, et post egressum inmediate ex concussione terremotus camera cecidisset, ita hoc beneficium cognovit a Deo, quod totaliter est conversus ad ipsum. Nam statim sine aliqua mora emisit votum et firmiter Deo promisit quod omnibus diebus vite sue castitatem servaret, quam non servabat prius, et quod omnibus diebus vite sue non comederet carnes; quod inviolabiliter observavit, tamen familie sue abundanter dabat iuxta verbum Crisostomi, qui dicit: Vis apparere et esse sanctus? Circa vitam tuam austerus esto, circa aliorum benignus. Audiant te homines gravia facientem et parva mandantem. Sed aliqui sunt mirabiles homines, qui, quando abstinent et ieiunant, vellent quod omnes similiter facerent, et quando sunt tristes, vellent quod omnes essent tristes; quod quidem faciunt vel propter avariciam vel propter miseriam. Contra primum dicit sapiens in Prover. XV: Conturbat domum suam qui sectatur avariciam. Item Prover. XI: Qui conturbat domum suam, possidebit ventos. Iste igitur, in eo quod non conturbavit domum suam cum avaricia, fuit sicut vir qui absconditur a vento et celat se a tempestate, Ys. XXXII. Item ut vitaret secundum, scilicet miseriam, faciebat quod dicit Apostolus Ro. XII: Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus; quod optime faciebat. Sciebat enim solatiari, quando volebat. Unde cum quadam die cum tota curia sua discumberet et cum aliis multis, vidit quod quidam ioculator argenteum coclear abscondit furtive. Vocavit itaque patriarcha servientem et dixit ei: 'Non tibi reddam meum coclear, nisi quilibet de mensa tibi prius reddiderit suum. Dicit enim Apostolus ad Ephe. IIII: Qui furabatur, iam non furetur'. Et ita his verbis reddidit senescalcum sollicitum et recuperavit coclear suum. Item iste patriarcha parve litterature fuit, sed recompensabat hunc defectum in

Commence of Arical Commence

aliis bonis que faciebat. Nam largus elemosinarius fuit et cotidie cum IX lectionibus officium defunctorum dicebat. Ideo Ecclesiasticus dicit IIII: Fili, elemosinam pauperis ne defraudes. et oculos tuos ne transvertas a paupere. Item Dan. IIII: Peccata tua elemosinis redime et iniquitates tuas misericordiis pauperum. Item: Beatus qui intelligit super egenum et pauperem. Item Eccli. XIX: Melior est homo qui minuitur — alias deficit sapientia et deficiens sensu in timore, quam qui abundat sensu et transgreditur legem altissimi. Qualis iste patriarcha Antiochenus fuit. Quia enim parve litterature erat, bonis operibus recompensabat quod in litteratura habere non poterat. Ideo potuit dicere: Quoniam non cognovi litteraturam, introibo in potentias Domini et cet. Nam littera occidit, spiritus autem vivificat, II ad Cor. III. Ideo sub figura stultorum litteratorum, qui tantum dicunt et non faciunt, legimus Paulo dictum Act. XXVI: Insanis, Paule? Multe te littere ad insaniam convertunt. Unde Iere. X: Stultus factus est omnis homo a scientia, scilicet omnis homo qui Deum non timet, quia initium sapientie timor Domini. Ideo dicit Ecclesiasticus XXIII: Nichil melius quam timere Deum, et nichil dulcius quam respicere in mandatis Domini. Unde Ecclesiastes ultimo: Deum time et mandata eius observa. Hoc est enim omnis homo, id est ad hoc factus est omnis homo. Quia igitur patriarcha Antiochenus continuavit bonam vitam, ex quo totaliter cor suum dedit ad diligendum Deum, ideo Deus eum in morte miraculis gloriosum et servum et amicum suum fuisse ostendit; que non scribo, et causa brevitatis, et quia ad alia dicenda festino.

Quod aliqui bene inchoant et male finiunt et e converso. Require similiter infra carta.....

Notandum autem quod aliqui bene inchoant et mala finiunt. Nam Saul bonum principium habuit, qui, quando querebatur ad regnum, ex humilitate absconditus est domi, ut habetur I Reg. X, sed malum habuit finem, quia processu temporis multa commisit peccata. Ideo dicitur de eo I Parali. X: Mortuus

est ergo Saul propter iniquitates suas; et ad exaggerationem peccati sui additur quod phitonissam consuluerit.

Aliqui male inchoant et bene finiunt. Ut latro, cui a Domino dictum est Luc. XXIII: Amen dico tibi: hodie mecum eris in Paradiso. Et Paulus, qui prius erat blasphemus et persecutor, I Timo. I, sed postea Dominus de eo Ananie dixit Act. IX: Vade, quoniam vas electionis est michi iste, ut portet nomen meum coram gentibus et regibus et filiis Israel. Item ad Timo. II, 3: Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi. Et Bonifacius, qui prius habuit peccata, que de eo leguntur. Postmodum autem ei congruere potest quod Ecclesiasticus dicit XX: Est qui multa redimat modico pretio. Item Eccli. ultimo: Videte oculis vestris, quia modicum laboravi et inveni michi multam requiem.

Aliqui bene inchoant et bene finiunt. Ut beatus Nicholaus, cui convenire potest illud Iob XXXI: Ab infantia mea crevit mecum miseratio, et ex utero matris mee egressa est mecum. Et beatus Benedictus, cui convenire potest illud Deutero. XXVIII: Benedictus tu in civitate et benedictus in agro. Item: Benedictus eris ingrediens et benedictus eris egrediens. Item Gen. XXIIII: Ingredere, benedicte Domini, cur foris stas? Preparavi domum et locum. Item Ys. LXV: Qui benedictus est super terram, benedicetur in Deo amen. Qualis est ille qui habet Dei gratiam in presenti et gloriam in futuro, quia gratiam et gloriam dabit Dominus. Item qualis fuit Iob, qui de seipso dicit XXIII: Vestigia eius secutus est pes meus, viam eius custodivi et non declinavi ex ea et cet. Item Iob XXVII: Donec deficiam, non recedam ab innocentia mea. Iustificationem meam, quam cepi tenere, non deseram. Neque enim reprehendit me cor meum in omni vita mea.

Aliqui vero sunt, qui habent malum principium et bonum medium, sed malum finem, sicut Iudas Scarioth et Iulianus Apostata et omnes qui apostatant. De quorum quolibet Dominus dicit Eze. III: Si conversus iustus a iustitia sua fecerit iniquitatem, ponam offendiculum coram eo. Ipse morietur, quia non annuntiasti ei. In peccato suo morietur, et non erunt in

memoria iustitie eius, quas fecit. Et nota quod omnes apostate mala morte pereunt, ut patet in Iuda, qui suspendio interiit, Mat. XXVII. Et in Achitofel II Reg. XVII. Et in Iuliano Apostata, qui mala morte periit, ut in cronicis et in legendis sanctorum habetur.

Sunt ultimo non nulli, qui ex quo nascuntur usque ad diem mortis semper vitam continuant in peccatis, et tunc sperant converti, cum ulterius peccare non possunt. De quibus Ysydorus dicit: Quidam in iuventute sua luxuriose viventes in senectute continentes fieri delectantur, et tunc eligunt castitatem servare, quando eos servos habere libido contempsit. De talibus dicit beatus Gregorius: Ad magnam iustitiam iudicantis pertinet, ut nunquam careant supplitio, qui in hac vita nunquam voluerunt carere peccato. Ostendunt enim quia in peccato semper vivere cupiunt, qui nunquam desinunt peccare, dum vivunt. Augustinus: Percutitur interdum hac animadversione peccator, ut moriens obliviscatur sui, qui, dum viveret, oblitus est Dei. Item Apostolus ad Ro. I: Et sicut non probaverunt Deum habere in notitiam, tradidit illos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea que non conveniunt. Ea autem que non conveniunt tunc facit homo, cum de Dei misericordia desperat. Et hoc Dei iuditio fit, ut dicit Beda: Quia enim homo noluit bene facere, dum potuit, inflictum est ei, ut non possit, dum velit, id est dum velle sperabat. Vide supra, ubi de hac materia locutus fui, in tractatu fratris Helye.

De fratre Henrico Pisano et de cantibus suis.

Porro cum patriarcha Antiocheno multis annis stetit frater Henricus Pisanus, qui fuit ex Ordine fratrum Minorum, qui multa bona de predicto patriarcha michi et aliis fratribus referebat frequenter. Iste frater Henricus Pisanus fuit pulcher homo, mediocris tamen stature, largus, curialis, liberalis et alacer; cum omnibus bene conversari sciebat condescendendo et conformando se moribus singulorum, fratrum suorum gratiam habens et secularium, quod paucorum est. Item sollemnis

predicator et gratiosus clero et populo fuit. Item sciebat scribere, miniare — quod aliqui illuminare dicunt, pro eo quod ex minio liber illuminatur -, notare, cantus pulcherrimos et delectabiles invenire, tam modulatos, id est fractos, quam firmos. Sollemnis cantor fuit. Habebat vocem grossam et sonoram, ita ut totum repleret chorum. Quillam vero habebat subtilem, altissimam et acutam, dulcem, suavem et delectabilem supra modum. Meus custos fuit in Senensi custodia et meus magister in cantu tempore Gregorii pape noni. Et tunc vivebat frater Lucas Apulus ex Ordine fratrum Minorum, cuius est sermonum memoria, qui fuit scolasticus et ecclesiasticus et litteratus homo et in Apulia in theologia eximius doctor, nominatus, sollemnis atque famosus; cuius anima per misericordiam Dei requiescat in pace! Amen. Item iste frater Henricus Pisanus fuit morigeratus homo et Deo devotus et beate Virgini et beate Marie Magdalene. Nec mirum, quia Ecclesia sue vicinie Pisis habebat vocabulum huius sancte. In civitate etiam Pisana beata Virgo vocabulum habet matricis Ecclesie. In qua fui a Pisano archiepiscopo diaconus ordinatus. Multas cantilenas fecit frater Henricus et multas sequentias. Nam illam litteram fecit et cantum:

Christe Deus,
Christe meus,
Christe rex et domine!

ad vocem cuiusdam pedisseque, que per maiorem Ecclesiam Pisanam ibat cantando:

E s' tu no cure de me, e no curaro de te.

Item illam cantilenam fecit, litteram cum triplici cantu, scilicet:

Miser homo cogita facta creatoris.

Item cantum fecit in illa littera magistri Phylippi cancellarii Parisiensis, scilicet:

Homo quam sit pura michi de te cura.

Et quia, cum esset custos et in conventu Senensi in infirmitorio iaceret infirmus in lecto et notare non posset, vocavit me, et fui primus qui, eo cantante, notavi illum cantum. Item in illa alia littera, que est cancellarii similiter, cantum fecit, scilicet:

Crux, de te volo conqueri,

Sucquise loquere true com mater Wits dantare continue Ereles: to

Virgo, tibi respondeo,

et: infunction predelog each of the light adobout, suce lev odution

Centrum capit circulus, Odd 3011886118111110

et: orphicitagoreshi ydininga ngil miasofantanomiozat novinsa din ablid

Quisquis cordis et oculi.

Et in illa sequentia:

Iesse virgam humidavit

delectabilem cantum fecit, et qui libenter cantatur, cum prius haberet cantum rudem et dissonum ad cantandum. Litteram vero illius sequentie fecit Ricardus de Sancto Victore, sicut et multas alias fecit sequentias. Item in hymnis sancte Marie Magdalene, quos fecit predictus cancellarius Parisiensis, scilicet:

Pange lingua Magdalene,

cum aliis sequentibus hymnis cantum delectabilem fecit. Item de resurrectione Domini fecit sequentiam, litteram et cantum, scilicet:

Natus, passus Dominus resurrexit hodie.

De fratre Vita Lucensi et de cantibus suis.

De obitu fratris Henrici Pisani, quando erat minister in Grecia in Ordine fratrum Minorum.

Secundum vero cantum, qui ibi est, id est contracantum, fecit frater Vita ex Ordine fratrum Minorum de civitate Lucensi, melior cantor de mundo tempore suo in utroque cantu. scilicet firmo et fracto. Vocem habebat gracilem sive subtilem et delectabilem ad audiendum. Non erat aliquis adeo severus, qui non eum libenter audiret. Coram episcopis, archiepiscopis, cardinalibus et papa cantabat et libenter audiebatur ab eis. Si quis loqueretur, cum frater Vita cantaret, statim Ecclesiastici verbum resonabat ibidem Eccli. XXXII: Non impedias musicam. Item si quando cantabat philomena sive lisignolus in rubo vel sepe, cedebat isti, si cantare volebat, et ascultabat eum diligenter nec movebatur de loco, et postmodum resumebat cantum suum, et sic alternatim cantando voces delectabiles et suaves resonabant ab eis. Ita curialis de cantu suo fuit, quod nunquam se excusavit, nec occasione vocis lese sive a frigore impedite vel aliqua alia de causa, quando fuit ad cantandum rogatus. Et ideo illi versus qui dici consueverunt, in eo locum habere non poterant, scilicet:

Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos
Ut nunquam inducant animum cantare rogati.

Matrem habuit et sororem, que fuerunt optime et delectabiles cantatrices. Hic fecit illam sequentiam:

Ave, mundi spes, Maria,

litteram et cantum. Hic fecit multas cantilenas de cantu melodiato sive fracto, in quibus clerici seculares maxime delectantur. Hic fuit meus magister in cantu in civitate sua Lucensi eo anno, quo sol ita horribiliter obscuratus fuit, MCCXXXIX. Item cum domnus Thomas de Capua, qui erat Romane curie cardinalis et melior dictator de curia, fecisset sequentiam illam:

Virgo parens gaudeat,

et rogasset fratrem Henricum Pisanum, ut faceret ibi cantum, et fecisset delectabilem et pulchrum atque ad audiendum suavem, frater Vita fecit ibi secundarium cantum, id est contracantum. Semper enim, quando inveniebat aliquem fratris Henrici simplicem cantum, libenter ibidem faciebat secundarium cantum. Item hunc fratrem Vitam domnus Phylippus archiepiscopus Ravennas assumpsit, ut esset de familia sua, cum esset legatus in Aquilegiensi et Gradensi patriarchatibus, in Ragusiensi, Ravennate, Mediolanensi et Ianuensi civitatibus et dyocesibus ac provinciis necnon et generaliter in Lombardia, Romagnola et marchia Trivisina. Assumpsit autem eum, tum quia de contrata sua erat, tum quia frater Minor, tum etiam quia optime cantare et dictare sciebat. Mediolani obiit, in loco fratrum Minorum sepultus. Macilentus homo fuit et gracilis et in statura maior quam frater Henricus. Vox eius magis pertinebat ad cameram quam ad chorum. Pluries exivit Ordinem et pluries rediit, ita tamen quod intrabat Ordinem sancti Benedicti; et quando redire volebat, semper parcebat ei papa Gregorius nonus, et propter amorem beati Francisci et propter dulcedinem cantus sui. Nam quadam vice ita delectabiliter cantavit, quod quedam monacha, que eum ascultabat, ut sequeretur eum, se per fenestram deiecit. Sed non potuit, quia ex casu illo sibi tibiam fregit. Non fuit talis illa ascultatio, de qua dicitur Canticorum ultimo: Que habitas in ortis, amici ascultant: Fac me audire vocem tuam. Ideo bene dixit frater Egidius Perusinus - non quia de Perusio fuerit, sed quia ibi diu vixit et vitam finivit, homo extaticus et totus divus, quartus in Ordine frater, computato beato Francisco —. Dixit enim: Magna gratia est non habere gratiam. Et loquebatur de gratiis non gratis datis, sed acquisitis, propter quas non nulli frequenter male faciunt facta sua. Sane frater Henricus Pisanus intimus meus amicus fuit et talis vere, qualem describit sapiens in Proverbiis XVIII: Vir amabilis ad societatem magis amicus erit quam frater. Nam et ipse fratrem habebat in Ordine contemporaneum michi, et ego fratrem contemporaneum sibi; et longe plus me diligebat, ut dixit, quam germanum et proprium

fratrem; et cum dicat Ecclesiasticus XIII: Vestigium cordis boni et faciem bonam difficile invenies et cum labore, hoc in eo locum habere nullatenus potuit. Hic factus fuit minister in Grecia, que est provintia Romanie, et michi obedientialem litteram dedit, per quam possem, si michi placeret, ire ad eum et esse de provintia sua, cum quocumque socio voluissem. Insuper et promisit michi Bibliam se daturum et alios libros multos. Sed non ivi, quia eodem anno, quo pervenit illuc, ultimum diem clausit. Obiit autem in quodam provinciali capitulo celebrato Corinthi. In quo loco sepultus requievit in pace. Prophetavit autem sive futura predixit, audientibus fratribus qui in capitulo erant, dicens: 'Nunc dividimus libros decedentium fratrum, sed poterit esse, quod usque ad breve tempus dividentur et nostri'. Revera ita factum fuit, quia in eodem capitulo fuerunt libri sui divisi. Impletum est quod Ecclestiasticus dicit XXXVII: Anima viri sancti annuntiat aliquando vera.

Excusat se compilator cronice, quod digressionem utiliter facit aliquando, et de eo quod loquitur singulari numero et plurali, cum sibi videtur.

Ed quia aliquando videmur digressionem facere alicubi a materia inchoata, parcendum est nobis propter tria. Primo, quia preter intentionem nostram talia nobis occurrunt, que quandoque convenienter vitare non possumus, conscientia instigante, quia spiritus ubi vult spirat, nec est in hominis dictione prohibere spiritum, ut habetur Io III. et Eccle. VIII. Secundo, quia semper dicimus bona et utilia et digna relatu, et que possunt optime in hystoria computari. Tertio, quia optime redimus postea ad materiam inchoatam et nichil dimittimus propter hoc de veritate narrationis historie primitive.

Nota quod hic ponuntur aliqua, que ad prologum cronice pertinere videntur. Require supra, ubi dicitur, ad quid valeat cronica, carta C.

Verumtamen sciendum est quod, secundum diversa tempora, unum tempus pulcriorem habuit historiam ad narrandum

quam habuerit aliud, et nos aliter historias narrare non possumus, nisi sicut de facto fuerunt, et vidimus oculis nostris tempore imperii Friderici et post mortem eius annis multis usque ad dies nostros, in quibus scribimus hec, anno Domini MCCLXXXIIII. De diversis autem temporibus dicit sapiens in Eccle. VII: Ne dicas: Quid, putas, cause est, quod priora tempora meliora fuere quam nunc sunt? Stulta enim est huiuscemodi interrogatio. Quod autem aliquando loquimur in singulari numero, aliquando in plurali, non est curandum, quia talis consuetudo habetur in divina Scriptura, quia in prophetis frequenter metaplasmus occurrit. Est autem metaplasmus transformatio quedam recti solitique sermonis in alteram spetiem metri ornatus necessitatisve causa. Ita dicit Donatus in Barbarismo et exemplificat de omnibus secundum poetarum exempla. Sed dimittamus ista gramaticis. Gramatice enim intendimus loqui, sed non docere gramaticam. Gregorius etiam in prologo Moralium super Iob dicit: Ipsam loquendi artem, quam magisteria discipline exterioris insinuant, servare despexi. Non iotacismi collisionem fugio, non barbarismi confusionem devito, situs motusque, etiam propositionum casus servare contemno, quia indignum vehementer existimo, ut verba celestis oraculi restringam sub regulis Donati. Neque enim hec ab ullis interpretibus in Scripture sacre auctoritate servata sunt, Ex qua nimirum quia nostra expositio oritur, dignum profecto est, ut quasi edita soboles spetiem sue matris imitetur. Revera, ut dicit beatus Gregorius, divina Scriptura regulis gramaticalibus nec supponitur nec constringitur nec artatur; quod talibus exemplis possumus demonstrare. Ecce Psalmista dicit: Nam et testimonia tua meditatio mea est. Gramaticus diceret: 'meditatio mea sunt'. Item: Pones eos ut clibanum ignis in tempore vultus tui, Dominus in ira sua conturbabit eos, et devorabit eos ignis. Vides, quomodo in uno et eodem versu a secunda persona transit ad tertiam? Item Apostolus ad Gala. VI a plurali numero transit ad singularem dicens: Fratres, et si preoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spirituales estis, instruite huiusmodi in spiritu lenitatis, considerans teipsum, ne et tu tempteris.

De diversis historiarum scriptoribus.

Ad hec sciendum quod aliqui scriptores sive dictatores fuerunt dulces, suaves et melliflui in eloquiis suis, ut Iob et Ysaias et Ecclesiasticus, Iohannes Crisostomus et beatus Gregorius et beatus Bernardus et multi alii. Ouorum cuilibet congruere potest quod sapiens dicit Prover. XVI: Qui dulcis est eloquio, maiora percipiet. Aliqui vero in suo dictamine valde sunt obscuri, ut Osee, Tytus Livius, Horosius et beatus Ambrosius, qui in illa legenda de virgine quadam apud Antiochiam ita obscure loquitur, quod vix intelligi potest. Notandum autem quod, sicut Osee inter prophetas et Marcus inter Evangelistas et Ambrosius inter doctores, sic Orosius inter hystoricos gravis et difficilis et obscurus habetur. De Osee manifestum est quod vix unus versus eius continuatur cum alio. Ideo dicit beatus Ieronimus: Osee comaticus est et quasi per sententias loquens. De Marco similiter manifestum est, quod pedisseguus fuit Mathei. Repetit enim que Matheus iam dixerat et sine verborum ornatu; habuit enim stilum rudem et gramaticam grossam atque silvestrem. Verumtamen, quia breviloquus fuit, multum commendatur a sanctis et maxime a Beda, qui eum exposuit. Porro de obscuro stilo beati Ambrosii satis patet in expositione Luce et in aliis scriptis suis et maxime in sermone paschali: Dignum et congruum et in legenda que intitulatur: De virgine quadam apud Antiochiam. De Orosio autem sciendum est quod fuit Hyspanus de civitate quadam parvula, que est iuxta mare, cuius nomen, cum prius scirem, nunc memorie non occurrit, et dicebatur Paulus Orosius. Sacerdos fuit et religiosus. Et sicut beatus Augustinus occasione paganorum libros de civitate Dei conscripsit, sic Orosius presbiter ex precepto beati Augustini historiam suam. Ideo dicit Gelasius papa, in decreto suo de autenticatione librorum: Item Orosium, virum eruditissimum, collaudamus, quia valde nobis necessariam adversus paganorum calumnias ordinavit hystoriam miraque brevitate contexuit. Satis sit de hac materia dictum. The engine of the base of the base of the base of the contraction of the base of t

Ego quoque scribendo diversas cronicas simplici et intelligibili stilo usus sum, ut neptis mea, cui scribebam, posset intelligere quod legebat; nec fuit michi cure de verborum ornatu, sed tantum de veritate historie conscribende. Neptis autem mea soror Agnes est, filia fratris mei, que cum pervenit ad bivium pytagorice littere, monasterium Parmense ingressa est Ordinis sancte Clare, et usque in hodiernum diem perseverat in servitio Iesu Christi anno Domini MCCLXXXIIII, quo scribimus ista. Habuit autem ista soror Agnes, neptis mea, intellectum maximum in Scriptura et ingenium bonum atque memoriam, linguam etiam ad loquendum delectabilem atque disertam, ita ut de ea non incongrue posset dici: Diffusa est gratia in labiis tuis, propterea benedixit te Deus in eternum. Nunc autem ad cursum redeamus historie inchoate.

Quod fecit F(ridericus) imperator post depositionem.

Igitur cum Fridericus imperator esset depositus de imperio ab Innocentio papa quarto anno Domini MCCXLV, erat amaro animo, veluti si ursa raptis catulis in saltu seviat. Et convenerunt ad eum omnes qui erant in angustia constituti et oppressi ere alieno et amaro animo, et factus est princeps eorum. Sed poterat dicere convenienter quod habetur Ys. III: Nolite me constituere principem populi. Ruit enim Ierusalem, et Iudas concidit. Sed audi quod sapiens in Prover. dicit XVII: Expedit magis urse occurrere raptis fetibus quam faluo confidenti in stultitia sua. Qualis fuit Fridericus, qui beneficia, que sibi Ecclesia contulerat, non cognovit, immo Ecclesiam Romanam fuit totaliter et crudeliter persecutus; sed non impune, quia, ut dicitur Iob XXIIII: anime vulneratorum clamabunt, et Deus inultum abire non patitur. Ideo dicit sapiens in Prover. XVII: Oui reddit mala pro bonis, non recedet malum de domo eius. Quod evidenter in Friderico videmus completum, cuius domus totaliter est destructa. Ideo dicit Iob XVIII: Memoria illius pereat de terra, et non celebretur nomen eius in plateis. Expellet eum de luce in tenebras, et de orbe transferet eum Deus. Non erit semen eius neque progenies in populo suo, nec ulle reliquie in regionibus eius.

Quo anno banniti imperatoris intraverunt Parmam.

Quomodo Parmenses concionati sunt ante congressum et sibi capitaneum et ducem elegerunt domnum [U(gonem) de Sancto Vitale].

Igitur anno Domini MCCXLVII pauci milites de Parma, banniti imperatoris, qui habitabant Placentie et erant viri cordati, robusti et fortes et ad bella doctissimi et erant amaro animo, tum quia domus eorum destructe in Parma, tum quia vita nequam hospitandi de domo in domum — erant enim exules et banniti et habebant familiam grandem et modicam pecunie quantitatem; ex insperato enim exiverunt de Parma, ne involveret et caperet eos imperator -, venerunt de Placencia et intraverunt Parmam et expulerunt partem imperatoris die XV intrante Iunio. Cum autem de Placencia pervenissent ad villam Nuceti, in quodam prato congregati et armati in equis contionati sunt ibi et elegerunt domnum (Ugonem de Sancto Vitale) suum capitaneum et vexilliferum, scientes quia, Ubi non est gubernator, populus corruet, salus autem ubi multa consilia, Prover. XI. Erat autem domnus [U(go) de Sancto V(itale)] fortis et doctus ad bellum et homo sapiens, et qualis a sapiente describitur Prover. XXIIII: Vir sapiens fortis est, et vir doctus validus et robustus, quia cum dispositione initur bellum, et erit salus ubi multa consilia sunt. Erat autem ibi domnus Ghibertus de Gente, magnus concionator et magnus prolocutor, qui ait: Sic cum inimicis nostris congrediamur, ut Dominum preponamus'. Hoc est quod sapiens dixit Prover. XXI: Equus paratur ad diem belli; Dominus autem salutem tribuet. Dixit autem domnus Gerardus de Arcili: 'Habeamus audaciam et simus parati aut vivere aut mori fortiter, et nullus retrocedat aut pavore formidet. Dominus enim in fortibus dimicabit et auxilium suum vobis de celo impendet'. Talibus igitur sermonibus animati venerunt et fecerunt magnum prelium cum

potestate et militibus Parme ad Burghettum de Tauro, et ibi interfecerunt potestatem Parme, scilicet domnum Henricum Testam de Aretio, qui fuit notus et amicus meus et omnes fratres Minores intime diligebat. Et militem suum simiter interfecerunt et domnum Manfredum de Cornaçano et domnum Ugonem domni Magnarotti de Vicedominis et plures alios. Et fuit ibi vulneratus domnus Bertholus Tabernerius, qui fugit ad Costam-meçanam cum quibusdam suis amicis. Et tunc Theotonici imperatoris dixerunt bannitis imperatoris: 'Venite ad Parmam et capiatis civitatem secure, quia non resistemus vobis'. Et incontinenti venerunt isti milites Parmenses ab imperatore banniti ad dictam civitatem nemine contrastante et eam ceperunt et tenuerunt; et consilium et contionem congregaverunt Parmenses et elegerunt domnum Gerardum de Corigia in potestatem Parmensium. Et hoc fuit die dominico XVI intrante mense Iunii. Et die Lune tempestive dicti Parmenses miserunt ambaxatores communi Regii domnum Armannum Scotum et alium cum eo, qui petebant captivos Parme sibi dari, qui Regii detinebantur in vinculis. Et tunc domnus Bosus potestas Reginus noluit eos audire. un la alun las obas atxes dalas

Quod Parmenses propter novem rationes faciliter potuerunt Parmam intrare et eam post captionem tenere.

Potuerunt autem isti forbanniti Parmam faciliter invadere et capere multiplici ratione. Prima, quia rex Hencius, cui pater custodiam Parme commiserat, iverat cum Cremonensibus ad obsidendum quoddam castrum in episcopatu Brixiensi, quod dicebatur Quinçanum. Secunda ratio est quia imperator erat in quadam civitate Lombardie, que appellatur Taurinum. Ibat enim Lugdunum, ut caperet cardinales et papam. Et, prout dicitur, aliqui promiserant Romanam curiam tradere in manus ipsius. Sed cogitaverunt consilia, que non potuerunt stabilire. Quare? Quia de Deo scriptum est Iob V: Qui dissippat cogitationes malignorum, ne possint implere manus eorum quod ceperant. Tertia ratio est quia domnus Bertholus Tabernerii illa

die tradebat filiam suam dominam Mariam nuptui cuidam Brixiensi, qui venerat Parmam pro ea; et illi qui occurrerunt Parmensibus venientibus in illo convivio comederant et vino et affluentissimis dapibus pleni erant; et surrexerunt a prandio et primo congressu credebant omnes involvere; et ideo, quia quasi ebrii erant, tam in Burgetto quam in glarea fluminis Tauri fuerunt ab eis mortui et prostrati. Quarta est quia Parmensis civitas undique erat aperta, nullam enim habebat clausuram. Quinta ratio est quia hi qui ad ingrediendum veniebant occurrentibus cancellatis manibus signum crucis faciebant dicentes: 'Amore Dei et beate Virginis, matris eius, que in hac civitate est domina nostra, placeat vobis, ut redeamus ad civitatem nostram, quia sine culpa fuimus expulsi et forbanniti, et cum omnium pace revertimur nec alicui aliquam iniuriam inferre intendimus'. Audientes hoc Parmenses, qui per stratam sine armis eis occurrerant, ad misericordiam flexi sunt propter humilitatem eorum, cognoscentes etiam quod pacifice veniebant. Dixeruntque eis: 'Ingredimini civitatem securi in nomine Domini, quia etiam manus nostra vobiscum erit in omnibus istis'. Sexta ratio est quia hi qui in civitate erant non intromittebant se de negotiis istis, quia nec cum istis qui venerant erant nec pro imperatore pugnabant; sed sedebant trapezite sive campsores ad teloneum suum, et alii artiste non dimittebant propter hoc, quin operarentur in stationibus suis, ac si nichil esset. Septima ratio est quia nobiles et potentes, qui erant in civitate ex parte imperii, statim relicta civitate, diffuderunt se per episcopatum ad castra et fortitudines suas, timentes eas amittere. Octava ratio est quia etiam Theotonici imperatoris, audientes quod potestas Parme erat ab istis occisus, timentes mori, invitabant istos, ut pacifice de civitate facerent quicquid vellent. Idem etiam fecerunt custodes palatii communis et turris, Ideo dicit sapiens in Prover, XIX: Pestilente flagellato stultus sapientior erit. Ideo congruit huic loco quod legitur IIII Reg. X: Tumuerunt illi vehementer et dixerunt: Ecce duo reges non poluerunt stare coram eo, et quomodo nos valebimus resistere ei? Quasi duo reges fuerunt domnus

Henricus Testa potestas Parme et domnus Bertolus Tabernerius, qui pro imperatore erat capitaneus in Parma partis imperii. Isti duo *non potuerunt stare coram eo*, scilicet cuneo vel exercitu veniente, qui certe valde modicus erat. Nona ratio est quia maximum sperabant in brevi a diversis habere auxilium.

Quod illi qui intraverunt Parmam a quinque locis habuerunt auxilium.

Primo, a papa Innocentio quarto, qui multos propinquos et afines habebat in Parma, et quia Parma contra imperatorem inimicum suum pugnare volebat et iam inchoaverat pugnam. Secundo, a Gregorio de Monte-longo in Lombardia legato, qui Mediolani erat paratus venire cum domno Bernardo Rolandi Rubei de Parma, cognato domni pape Innocentii quarti, et cum Mediolanensibus, quam cito mitteretur pro eis. Tertio, a Placentinis. Quarto, a comite Sancti Bonifacii de Verona. Quinto, a Bononiensibus et Ferariensibus et a parte totius Ecclesie.

De validissima guerra et intricata, que fuit inter Ecclesiam et rem publicam, sive inter imperatorem et papam.

Sed hic pretermittendum non est, ut laberintus amodo cognoscatur, quod pars Ecclesie de Mutina extra civitatem suam erat, pars autem imperii in civitate. Idem erat in Regio. Idem processu temporis in Cremona. Et ideo fuit validissima guerra temporibus illis, que multis annis duravit; nec poterant homines arare nec seminare nec metere nec vineas facere nec vindemiare nec in villis habitare. Et hoc fuit maxime in Parma et in Regio et in Mutina et in Cremona. Verum prope civitates laborabant homines cum custodia militum civitatum, qui per quarterios dividebantur secundum portas civitatum. Et milites armati custodiebant operarios tota die, et rurales operabantur in agricultura. Et hoc oportebat fieri propter beruarios et latrones et predones, qui multiplicati erant nimis, et capiebant homines et ducebant ad carceres, ut se redimerent pro

pecunia. Et boves auferebant et comedebant vel vendebant. Et nisi se redimerent, suspendebant eos per pedes et per manus et dentes eis abstrahebant et buffones sive rospos ponebant in ore ipsorum, ut citius se redimerent; quod erat eis amarius et abominabilius omni morte; et crudeliores demonibus erant. Et ita libenter videbat homo hominem tempore illo euntem per viam, sicut libenter videret diabolum. Semper enim suspicabatur unus de alio, quod vellet eum capere et ad carcerem ducere, ut essent redemptio anime viri divitie eius, Prover. XIII. Et in solitudinem redacta est terra, eo quod non esset nec cultor nec transiens per eam. Nam in diebus Friderici, ex quo maxime ab imperio fuit depositus, et Parma contra eum rebellavit et levavit calcaneum, quieverunt semite; et qui ingrediebantur per eas, ambulaverunt per calles devios, Iudicum V.

Quod propter guerram bestie silvestres multiplicate sunt nimis.

Et multiplicata sunt mala in terra; et multiplicate sunt aves et bestie silvestres vehementer nimis, ut faxiani et perdices et qualie, lepores et caprioli, cervi, bubali, porci silvestres et lupi rapaces. Non enim inveniebant in villis secundum antiquam consuetudinem quas comederent bestias, agniculos sive oves, eo quod ville totaliter essent conbuste. Et ideo lupi, congregati in maxima multitudine circa foveas alicuius civitatis. clamabant clamoribus magnis pre nimia famis angustia. Et ingrediebantur civitates de nocte et devorabant homines, qui sub porticibus dormiebant seu in plaustris, necnon et mulieres et parvulos. Quandoque etiam perfodiebant parietem domorum et suffocabant parvulos in cunabulis. Nullus posset credere, nisi vidisset, sicut ego vidi, horribilia, que fiebant tempore illo, tam ab hominibus quam a bestiis diversimodi generis. Vulpes etiam multiplicate sunt nimis, in tantum, ut etiam due ascenderent infirmitorii tectum apud Faventiam propter duas gallinas, que sub crina inferius erant, tempore carnis privii; ex quibus in eodem loco fratrum Minorum cepimus unam, ut vidi oculis meis, quia ibi eram. Et habitavi V annis in Fa-

ventia et V in Imola et V in Ravenna et in aliis locis Romagnole pluribus annis et in Bagnacavallo uno anno et in loco Montis-regii uno anno. Nam ista maledictio guerrarum totam Romagnolam occupavit, invasit et destruxit tempore quo eram ibi. Et quando Bononienses obsederunt Furlivium cum Lombardis et aliis adiutoribus suis, in illa obsidione fui cum eis. Similiter in Faventia postmodum habitabam, quando Bononienses eam obsederunt cum Lombardis et aliis suis amicis: sed non potuerunt eam capere, sicut Domino placuit et beato Francisco, in cuius vigilia omnis recessit obsidio. Item in Imola morabar, quando quidam secularis dixit michi, quod XXVII murilegos grandes et pulcros cum decipula ceperat in quibusdam villis conbustis et vendiderat pellipariis pelles eorum; de quibus nulli dubium sit, quod domestici in villis illis condam fuerunt tempore pacis. Porro sextum auxilium, quod habuerunt Parmenses qui ingressi sunt civitatem, fuit quia non solum imperator excommunicatus et ab imperio depositus erat, verum etiam papa Innocentius quartus absolverat omnes a dominio suo, ut patet in fine illius epistole, que de depositione ipsius scripta fuit in concilio generali, ubi dicitur ita: Omnes qui ei iuramento fidelitatis tenentur astricti a iuramento huiusmodi perpetuo absolventes, auctoritate apostolica firmiter inhibendo precipimus, ne quisquam decetero sibi tamquam imperatori vel regi pareat vel intendat, et decernendo quoslibet, qui deinceps ei velut imperatori aut regi consilium vel auxilium prestiterint seu favorem, ipso facto excommunicationis vinculo subiacere. Superpropriation of the superpropriation of

De ingratitudine imperatoris Frederici.

Digne et iuste hoc promeruit Fridericus propter ingratitudinem suam. Erexit enim cervicem et calcaneum contra Ecclesiam, que eum nutrierat et ab inimicis suis defenderat et ad imperium sublimaverat, et persequebatur et impugnabat Ecclesiam toto corde; que magna erat ingratitudo. Quid sit ingratitudo secundum Bernardum, et quid lex de ingratitudine dicit.

De qua dicit beatus Bernardus: Ingratitudo est anime perditio, exinanitio meritorum, virtutum dispersio, beneficiorum peremtio, hostis gratie, persecutrix iustitie. Ipsa est ventus urens, que pietatis fontem, misericordie venam et gratie fluenta desiccat. Per hanc emancipatus in servitutem iuste redigitur, dandum impeditur, et datum tollitur. Unde dicit lex: Si manumissus ingratus circa patronum suum extiterit et quadam iactantia adversus eum cervicem erexerit aut levis offense contraxerit culpam, a patronis rursus sub imperio dicioneque mittatur. Unde Sap. XVI: Ingrati fides tamquam hybernalis glacies tabescet et disperiet tamquam aqua supervacua. Item de ingrato Ecclesiasticus dicit XX: Homo ingratus tamquam fabula vana. Item Eccli. XXIX: Ingratus sensu derelinquit liberantem se.

Quod illi qui deviant a iustitia cito perdunt vigorem suum; quod ostenditur rationibus et exemplis.

Et talis fuit Fridericus, et ideo merito ab imperio depositus fuit; non enim cognovit gratiam sibi factam. Et ita accidit ei sicut avi, cuius alarum avulse sunt penne; statim enim perdit vigorem et volare non potest, quousque penne renascantur, que avulse fuerunt. De hac materia plura in Scriptura divina habentur exempla. Quorum primum fuit Sansonis, qui statim fortitudinem perdidit, ex quo abrasi fuerunt sibi capilli, nec fortitudinem recuperavit, quousque sibi capilli denuo succreverunt, Iudic. XVI. Ideo dicit propheta: Fortitudinem meam ad te custodiam, ut sit acusativi casus, id est ad te laudandum, vel ut sit ablativi casus, id est a te michi datam, iuxta illud Iere. XI: Non glorietur fortis in fortitudine sua, quia non in fortitudine sua roborabitur vir, neque in fortitudine equi voluntatem habebit et cet., sed in hoc glorietur qui gloriatur, scire et nosse me, quia ego sum Dominus, qui facio misericordiam et iuditium et iustitiam in terra. Hec enim placent michi, ait Dominus.

Secundum exemplum habetur de Adonia, qui usurpaverat sibi regnum, quoniam territus, postquam audivit Salomonem regnare, intravit tabernaculam et tenuit cornu altaris, III Reg. I.

Tertium exemplum habetur de Ioab, qui idem fecit, et fuerat ita maximus princeps, et ita viliter perdidit vires suas, ut ingressus tabernaculum teneret cornu altaris dicens: Non egrediar, sed hic moriar. Et ex precepto Salomonis interfecit eum ibi Banaias filius Ioiade. Et nota quod, sicut Ioab duos principes interfecerat, scilicet Abner filium Ner et Amasam filium Iether, sic a duobus regibus, scilicet David et Salomone, sententiam mortis accepit et interfici iussus est. Nam et princeps fuit qui eum interfecit, scilicet Banaias. Habentur hec II Reg. III et II Reg. XX et III Reg. II. Ideo Dominus precepit in lege, et habetur XXI Exodi: Si quis per industriam occiderit proximum suum et per insidias, ab altari meo evelles eum, ut moriatur. Item Exodi XXII Dominus precepit: Maleficos non patieris vivere. Quod bene implevit rex David tam in vita sua quam circa mortem, et quod per se non potuit, per Salomonem filium adimplevit. Et nota quod omnia que supra dixi de illa maledictione guerrarum et sterilitate terrarum et abundantia silvestrium bestiarum, licet per anticipationem a me dicta sint, tamen tempore suo vera fuerunt, scilicet ex quo Parma a dominio Friderici recessit Ecclesieque adhesit. Nunc ad primitivum cursum nostre historie revertamur.

Quod rex Hencius erat in obsidione Quinçani, quando Parma recessit a dominio patris.

Cum igitur anno Domini MCCXLVII audisset rex Hencius, qui cum Cremonensibus erat in obsidione Quinçani, quod forbanniti imperatoris patris sui, qui habitabant Placentie, violenter Parmam intrassent, dissolute sunt manus eius, et dimissa obsidione Quinçani festinavit et venit tota nocte, non cantando, sed sub silentio gemebundo, veluti cum exercitus post fugam solet reverti de bello. Habitabam tunc temporis in conventu

Cremone in Ordine fratrum Minorum, quia frater Minor eram, et ideo optime cognovi hec omnia. Nam summo diluculo statim fuerunt Cremonenses cum rege Hencio in consilio congregati, et usque ad altissimam tertiam illud consilium est protractum. Postmodum comederunt festinanter et precedente carrotio unanimiter sunt egressi. Non remansit in Cremona ex eis quisquam, qui armatus posset incedere et in bello confligere. Et est in conscientia mea quod, si sine mora Parmam ivissent et viriliter dimicassent, absque dubio eam recuperassent, tum quia Parma totaliter undique erat aperta, nullam clausuram habens, tum quia nondum venerat eis auxilium, tum etiam quia illi qui erant in civitate prius indifferenter se habebant, quia nec cum his qui noviter intraverant erant nec cum his qui exiverant esse disposuerant, sed simpliciter facta sua facere intendebant. Nam si sciret unus inimicus conditiones sui alterius inimici, frequenter posset eum offendere.

Quod rex Hencius cum Cremonensibus iuxta Tarum mortuum se locavit.

Domini autem nutu collocavit se rex Hencius cum exercitu Cremonensium iuxta Tarum mortuum et non venit ad Parmam, ut induceret Dominus super eos mala. Volebat enim ibi expectare, quousque pater suus imperator veniret, qui erat in civitate Taurini, que est civitas in confinibus Lombardie. Et protenditur Lombardia usque Segusiam et montem Senisium. Postmodum comitis Sabaudie terra et districtus occurrit, postea vero ducatus Burgundie. In qua ex parte nostra est civitas Lugdunensis, que prima metropolis est Galliarum. Et ibi erat tunc temporis papa Innocentius quartus cum cardinalibus suis. Porro Tarus mortuus appellatur quedam aquarum congregatio, que egreditur de Taro vivo, tempore quo superinundat et facit congregationem aquarum ad modum lacus vel stagni; et sunt ibi multe scardave, lucii, anguille et tince; et est quasi iuxta locum Ordinis Cistertii, qui Fontana-viva nuncupatur ab eis et per VII miliaria distat a Parma. Cum autem rex Hencius ibidem cum Cremonensibus patris presto-

laretur adventum, Parmensibus, qui civitatem intraverant, cotidie undique superveniebat auxilium.

De domno Riçardo comite Sancti Bonifacii de Verona, qui fuit primus, qui venit Parmensibus in auxilium.

Nam domnus Riçardus comes Sancti Bonifacii de Verona, strenuus miles et probus valde, quando Parma rebellavit imperatori, primus fuit, qui Parmensibus dedit succursum; qui veniens per Guastallam cum multis armatis ingressus est Parmensium civitatem. Et Parmenses hoc servitium cognoscentes dederunt ei palatium imperatoris, quod est in Arena, ad inhabitandum et dixerunt quod esset dominus cum suis ad custodiendum civitatem ex parte Reginorum. Sequenti die venit militia Placentinorum, et erant CCC milites, quo ad equos et arma optime preparati. Hi fuerunt custodes civitatis in glarea fluminis Parme, interdum, quando necesse erat, armati sedendo in equis. Et erat labor iste potius ad solatium quam ad gravedinem. Aliis vero diebus et morabantur in hospitiis suis et ibant per civitatem solaciando, quando volebant. Porro tertia die post introitum comitis Sancti Bonifacii venit domnus Gregorius de Monte-longo, legatus domni pape, et domnus Bernardus Rolandi Rubei, cognatus domni Innocentii pape quarti, cum mille militibus de Mediolano. Et hi custodiebant civitatem versus montes in glarea fluminis Parme, quando necesse erat. Parmenses vero locaverunt se cum legato extra civitatem in strata que vadit ad Burgum Sancti Donini. Et fecerunt sibi foveam et palancatum, ut clausuram haberent, propter timores hostiles. Imperator vero furibundus et totus inflammatus ex ira propter illa que sibi acciderant, venit ad Parmam et in contrata que dicitur Grola - in qua vinearum est multitudo, et ubi vinum nascitur bonum, et vinum terre illius optimum est — fecit fieri unam civitatem cum magnis foveis in circuitu, quam etiam Victoriam appellavit in presagium futurorum; denarii vero monete victorini dicebantur, et maior Ecclesia Sanctus Victor. Erat ergo ibi Fridericus cum exercitu suo et rex Hencius cum exercitu Cremoniensum. Et misit imperator omnibus amicis suis, ut festinanter venirent ad adiutorium sibi dandum. Et primus qui venit fuit domnus Ugo Boterius, civis Parmensis, domni Innocentii pape quarti ex sorore nepos, qui cum tempore illo potestas Papiensium esset, cum omnibus Papiensibus venit, qui ad bellum utiles videbantur. Non potuit papa istum suum nepotem nec precibus nec promissis ab amore Friderici divellere, et plus dilexit matrem istius quam alias suas sorores duas, quas similiter habuerat maritatas in Parma. Post istum venit Ycilinus de Romano, qui tunc temporis dominabatur in marchia Trivisina, et maximum exercitum duxit secum.

De crudelitatibus Ycilini, qui similitudinem habuit cum diabolo, sicut beatus Franciscus cum Christo.

Hic plus quam diabolus timebatur, pro nichilo enim habebat occidere homines, mulieres et parvulos, et quasi inauditas crudelitates exercuit. Nec Nero in crudelitatibus fuit similis ei nec Domicianus nec Decius nec Dioclicianus, qui fuerunt maximi in tyrannis. Nam XI milia Paduanorum una die fecit comburi in campo Sancti Georgii in civitate Verone. Et cum positus fuisset ignis in domo, in qua erant, et conburerentur, in hastiludio circa eos ludebat cum militibus suis. Longum esset crudelitates ipsius referre. Nam requirerent librum grandem. Credo certissime quod, sicut filius Dei voluit habere unum specialem amicum, quem similem sibi faceret, scilicet beatum Franciscum, sic diabolus Ycilinum. De beato Francisco dicitur quod uni dedit V talenta. Nunquam enim in hoc seculo fuit nisi unus, scilicet beatus Franciscus, cui Christus ad similitudinem sui V plagas impresserit. Nam, sicut dixit michi frater Leo, socius suus, qui presens fuit, quando ad sepeliendum lavabatur in morte, videbatur recte sicut unus crucifixus de cruce depositus. Ideo optime congruere sibi potest quod dicitur Apoc. I: Vidi similem filio hominis. In quibus autem fuerit similis, quia alibi scripsi, ideo hic taceo, quia

ad alia dicenda festino. Et quia male sonare videtur, ut homo similis Deo dicatur, presertim cum Scriptura dicat: Deum homini non equabo, Iob XXXII, audiant quid iterum alia scriptura dicit: Quoniam quis in nubibus equabitur Domino, similis erit Deo in filiis Dei. Et iterum prima Io. III: Karissimi, nunc filii Dei sumus, et nondum apparuit, quid erimus. Scimus quoniam, cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est. De Ycilino vero sciendum est, quod in multis malitiis et crudelitatibus diabolo fuit similis. Unde non sine causa Dominus Iudeis dixit Io. VIII: Vos ex patre diabolo estis et desideria patris vestri vultis facere.

De auxiliatoribus, quos habuit imperator post depositionem ad obsidendum Parmam.

Porro post Ycilinum in adiutorium Friderici venerunt multe gentes, ut Regini, Mutinenses, qui erant in civitatibus suis pro imperio, Bergamenses etiam et alie civitates tam de Tuscia quam de Lombardia et aliis partibus mundi, que cum Ecclesia non erant. Et fuerunt cum eo et de Burgundia et de Calabria et de Apulia et de Sicilia et de Terra Laboris et Greci et Saraceni de Nuceria et fere ex omni natione que sub celo est; et factus est exercitus nimis grandis valde, Eze. XXXVII. Et poterat ei dici illud Ys. IX: Multiplicasti gentem, non magnificasti letitiam. Et hoc duplici ratione. Prima fuit, quia cum tota gente sua non potuit occuppare nisi illam stratam, que vadit a Parma ad Burgum Sancti Donini. Alia vero civitas nichil sentiebat de sua obsidione.

Quod nobiles domine de Parma fecerunt fieri unam civitatem argenteam, quam beate Virgini obtulerunt, ut Parmam ab impio defendere dignaretur.

Et cum disponeret imperator civitatem Parmensem totaliter destruere et eam transferre ad Victoriam civitatem, quam fecerat, atque in Parma destructa in signum rebellionis et

sempiterni opprobrii et exempli salem seminare in sterilitatis signum, cognoscentes hoc mulieres Parmenses, maxime divites, nobiles et potentes, totaliter se contulerunt ad beatam Virginem deprecandam, ut civitatem suam Parmam a Friderico et ab aliis inimicis penitus liberaret, eo quod nomen et vocabulum suum in matrice Ecclesia a Parmensibus in reverentia maxima habebatur. Et ut melius exaudirentur ab ipsa, fecerunt fieri unam civitatem totam argenteam, quam vidi, atque beate Virgini obtulerunt et donaverunt. Et erant ibi maiora et precipua edificia civitatis fabrefacta totaliter de argento, ut maior Ecclesia, que appellatur domus, licet non talis, qualis illa fuit, de qua dixit David I Paralipo. XXII: Domus autem, quam edificare volo, talis esse debet, ut in cunctis regionibus nominetur. Baptisterium similiter erat ibi et palatium episcopi et communis palatium et alia edificia quam plura, que civitatis effigiem presentarent. Rogavit mater filium, exaudivit filius matrem, cui de iure nichil poterat denegare, iuxta verbum quod sub figura continetur in divina scriptura III Reg. II: Pete, mater mea. Neque enim fas est, ut avertam faciem tuam. Verba sunt Salomonis ad matrem. Cumque mater misericordie rogasset filium, ut liberaret Parmam civitatem suam ab illa multitudine gentium, que adversus eam convenerat et fuerat congregata, et instaret iam pugna futura, dixit filius matri III Reg. XX: Certe vidisti omnem multitudinem hanc nimiam. Ecce ego tradam eam in manu tua hodie, ut scias quia ego sum Dominus. Insuper et illud Ys. IX implebitur: Letabuntur coram te sicut qui letantur in messe, sicut exultant victores capta preda, quando dividunt spolia. Porro in illo meditulio temporis, antequam de Victoria civitate a Parmensibus victoria haberetur, exibant cotidie hinc et inde ad preliandum balestarii. arcarii sive sagittarii et fundibularii, et fiebat valida pugna. ut vidi oculis meis. Sed et beruarii discurrebant qualibet die per episcopatum Parmensium omnia depredando et comburendo, et idem faciebant illi de Parma Cremonensibus et Reginis.

de minoritados desarras en laboración aceser de aporte, deciso

Quod Mantuani conbusserunt Casale-maius.

Mantuani etiam venerunt tempore illo et totum Casalemaius conbusserunt, ut vidi oculis meis.

Quod imperator decapitari faciebat aliquos ex adversa parte cotidie, quando Parmam obsidebat.

Imperator vero quolibet mane veniebat cum suis et in glarea fluminis Parme decollabat tres vel IIII vel etiam plures, sicut sibi videbatur, de Parmensibus et Mutinensibus et Reginis, qui erant ex parte Ecclesie, quos habebat in vinculis, videntibus Parmensibus qui erant in civitate, ut tristitiam inde haberent. Et hoc fiebat in glarea fluminis Parme versus montes, ultra pontem Domine-Egidie, in loco qui dicitur Bidhuçanum. Et tunc tota militia imperatoris ibi armata cum imperatore stabat timens, ne Parmenses cum suis, qui intrinsecus e regione stabant armati, ad eos irrumperent. Nam, sicut dicit beatus Ieronimus, prudenter timetur quicquid potest accidere. Ex nimia enim securitate minus timetur hostis. Sed consuevit dici:

Non faciunt anni quod facit una dies.

De hac una die dicitur in Çacharia XIIII: Et erit dies una, que nota est Domino. Hec dies una fuit, in qua imperator de civitate sua Victoria a Parmensibus fuit ignominiose fugatus. Quod quidem digne sustinuit, quia multos innocentes mala morte occidit. Unde Dominus Mat. XXIII: Ex illis occidetis et crucifigetis et ex eis flagellabitis. Quod patuit in domno Andrea de Treço, qui fuit nobilis miles de Cremona, et in Conrando de Berceto, qui clericus erat et probus in armis, quos diversimode tormentavit et cum igne et aqua et suplitiis variis.

De militibus Parmensibus, quos Mutinenses et Regini in compedibus posuerunt in discordia F(riderici), quam cum Ecclesia habebat tunc temporis.

Ducenti etiam milites, ante quam Parma a Friderico recessisset, missi erant a Parmensibus Mutinam, ut civitatem custodirent, quos Mutinenses, qui erant ex parte imperii, statim concluserunt in carcere et posuerunt in vinculis, postquam audierunt Parmam ab imperio recessisse. Idem fecerunt Regini de Parmensibus, quos ob similem causam habebant. Pro his ergo militibus misit imperator et vinculavit eos in Victoria, et ex illis occidebat, quando volebat, et maxime, quando insultum faciebat contra Parmensium civitatem verbis iniuriosis et pugna, et male cedebat ei, ibi in occidendo captivos refrigerabat cor suum. Nam frequenter, ut civitatem haberet, expertus est vires suas.

De militibus de marchia Anconitana, quos imperator in patibulis fecit suspendi.

Aliquando etiam aliqui milites de marchia Anconitana deseruerunt exercitum imperatoris et fugiendo ingressi sunt Parmam, dicentes quod ex parte Ecclesie esse volebant. Et fuerunt libenter et gratanter recepti. Fecerunt autem hoc, quia in initio rebellionis Parme imperator faciebat custodiri plures milites de Marchia Anconitana in civitate Cremona, aliquos in custodia, aliquos vero in aliqua domo libera, timens amittere Marchiam. Et illis qui erant sine vinculis et in custodia libera incumbebat deterius signum, quamvis non cognosceretur ab eis. Venit ergo nuntius ex parte imperatoris, qui dixit V militibus de Marchia, qui erant Cremone in quadam domo et lavabant manus suas volentes cenare, ut in continenti sine mora ascenderent equos et cum eo ad imperatorem pariter irent. Cumque pervenissent ad quendam campum, qui est extra civitatem Cremone et appellatur Mosa, duxit eos ad locum suspendii, et suspensi fuerunt. Et dicebant carnifices quia 'sic mandat imperator, ut fiat, pro eo quod proditores estis'. Et

tamen venerant in adiutorium eius. Sequenti die iverunt fratres Minores et deposuerunt et sepelierunt eos, et vix potuerunt lupos abigere, ne comederent eos, dum adhuc in patibulis dependerent. Hec omnia vidi, quia Cremone habitabam tunc temporis, similiter et in Parma.

De domno Gerardo de Canali, quem imperator fecit submergi in mare cum mola asinaria ad collum eius ligata.

Longum esset referre de omnibus, quos tempore illo ex parte Ecclesie interfecit et fecit interfici. Nam domnum Gerardum de Canale de Parma in Apuliam misit et fecit demergi in profundissimum mare, cum mola asinaria ad collum eius ligata. Et tamen fuerat prius amicissimus eius et multas potestarias ab eo habuerat, et semper cum eo in exercitu foris Parmam mansit. Hoc solum suspitionis signum imperator habuit contra eum, quia turris eius non destruebatur in Parma. Unde et dicebat ei imperator quandoque sub falso et simulato ludo ridendo: 'Multum diligunt nos Parmenses, domne Gerarde. quia, cum alia edificia destruant civitatis illorum qui ex parte imperii extiterunt, nec turrim vestram destruxerunt adhuc nec palatium meum, quod habeo in Arena'. Hec dicendo yronice loquebatur. Sed domnus Gerardus non intelligebat. Credebat enim quod omnia tempora equaliter currerent; sed non est ita, quia la cari la carina sector accome de contenta erecini) egserekale aklimperradomanterios eidresseerekinit

non eodem cursu respondent ultima primis.

Nam, ut dicit sapiens in Eccle. III, est tempus belli et tempus pacis. Cum autem tempore illius obsidionis exivi de Parma, ut irem in Franciam, transivi per Fontanam-latam, que est villa, in qua domnus Gerardus de Canali tunc temporis habitabat; et vidit me libenter et dixit michi quod valde utilis erat Parmensibus qui habitant in Parma. Et ego dixi sibi: 'Cum imperator sit in obsidione Parme, aut omnino sitis cum eo aut cum Parmensibus qui in civitate morantur, et nolite

claudicare in duas partes, quia non expedit vobis. Dicit enim Scriptura, de eo qui in duas partes claudicare intendit Eccli. XXIII: Ubi non sperabit, apprehendetur'. Non audivit me, id est neglexit facere quod dixeram sibi; et ideo cum mola asinaria ad collum eius ligata in profundum maris fuit submersus, ut superius dixi. Ideo congruit ei quod sapiens dicit Prover. XII: Via stulti recta in oculis eius; qui autem sapiens est, audit consilia. Item Eccle. VII: Noli esse stultus, ne moriaris in tempore non tuo. Item Iob XXII: Sublati sunt ante tempus suum, et fluvius subvertit fundamenta eorum.

De domno Bernardo Rubeo de Parma.

Et nota quod domnus Bernardus Rolandi Rubei de Parma, qui fuit cognatus domni pape Innocentii quarti - habuit enim sororem pape uxorem -, melius intellexit verbum imperatoris sibi metaforice dictum quam domnus Gerardus de Canali. Cum enim quadam die cum imperatore equitaret, et equus suus cespitasset, dixit ei imperator: 'Domne Bernarde, malum equum habetis, sed spero et promitto vobis quod usque ad paucos dies dabo vobis unum meliorem, qui non cespitabit'. Et intellexit domnus Bernardus quod de suspendio patibuli diceret sive furcarum; et inflammatum et indignatum est cor eius contra imperatorem, et absentavit se ab eo. Et congregatis quibusdam militibus de Parma, inter quos fuit domnus Gerardus de Corigia, quem bis potestatem Parme vidi, et domnus Ghibertus de Gente, qui multis annis postea Parmensibus prefuit, et plures alii milites de Parma nobiles et potentes et digni relatu, ivit cum eis Placentiam. Et statim imperator forbannivit eos et precepit palatia eorum destrui. Quapropter timentes alii milites, qui erant ex parte eorum, iverunt post ipsum et habitaverunt cum ipsis in Placentia bene ducenti milites, omnes tenentes gladios et ad bella doctissimi, nec vidit eos postea imperator, nisi quando in Victoria civitate, quam fecerat, fuit disconfictus et turpiter fugatus ab eis. Porro domnus Bernardus, cuius supra memoriam feci, compater fuit imperatoris et amicissimus valde

et dilectus ab eo; et cum volebat ingredi ad eum, nulla erat ibi clausura.

Et de Petro de Vinea.

Sed imperator nullius amicitiam conservare sciebat, quin immo gloriabatur, quod nunquam nutrierat aliquem porcum, cuius non habuisset axungiam. Et volebat dicere quod nunquam sublimaverat aliquem ad divitias et honorem, cuius postea non exhausisset marsupium vel thesaurum. Que erat maxima miseria dicere. Sed patuit hoc in Petro de Vinea, qui in curia imperatoris maximus et consiliarius et dictator fuit necnon et ab imperatore appellatus est logothetha, et tamen eum de pulvere exaltaverat, et in eumdem pulverem eum postmodum fecit reverti. Nam radicem verbi invenit contra eum necnon et calumniam, ut eum morti traderet. Calumnia vero conturbat sapientem et perdet robur cordis illius, ut dicit sapiens in Eccle. VII.

De calumnia quam imperator imposuit Petro de Vinea, ut eum morti traderet.

Calunnia autem imperatoris contra Petrum de Vinea fuit huiusmodi: Imperator miserat iudicem Tadeum et Petrum de Vinea — quem maxime diligebat, et super omnes alios in curia imperatoris erat — et quosdam alios Lugdunum ad papam Innocentium quartum, ut impedirent papam, ne festinaret ad depositionem ipsius. Audierat enim quod propter hoc concilium congregabat; et preceperat eis, quod nullus cum papa sine alio vel nisi presentibus aliis loqueretur. Postquam autem reversi sunt, accusaverunt socii Petrum de Vinea, quod pluries sine eis cum papa familiare colloquium habuisset. Misit igitur imperator et fecit eum capi et mala morte mori. Et cepit dicere imperator: Abominati sunt me condam consiliarii mei, et quem maxime diligebam adversatus est michi, Iob XIX. Faciliter enim turbabatur tunc temporis imperator, eo quod ab imperio fuisset depositus, et quia Parma contra eum spiritum rebellionis

assumpserat, et quia credebat suis fraudulentiis Ecclesiam detinere et verbis deceptoriis supplantare, ne procederet contra ipsum; et videns quod non esset factum secundum malitiam cordis sui, non mirum, si leviter turbabatur. Nam qui ad irascendum facilis est, erit ad peccata proclivior, id est magis inclinatus, Prover. XXIX. Interficiebat enim consiliarios et principes et barones suos, imponendo eis quod proditores essent. Unde Eccli. XI: Bona enim in mala convertens insidiatur et in electis imponit maculam. Item Prover. XXI: Superbus et arrogans vocatur indoctus, qui in ira operatur superbiam. Item Prover. XXVII: Grave est saxum, et onerosa est arena, sed ira stulti utroque gravior. Ira non habet misericordiam nec erumpens turor, et impetum concitati ferre qui poterit? Item Prover. XXVIII: Dux indigens prudentia multos opprimet per calumniam. Qualis fuit Fridericus, qui multos occidit et fecit interfici, ut illud Danielis posset impleri et sibi aptari quod de Antichristo legitur scriptum Dan. VII: Alius consurget post eos, et ipse potentior erit prioribus et tres reges humiliabit. Et sermones contra excelsum loquetur et sanctos altissimi conteret, et putabit quod possit mutare tempora et leges, et tradentur in manu eius usque ad tempus et tempora et dimidium temporis. Item Dan. VIII: Cum creverint iniquitates, consurget rex impudens facie et intelligens propositiones. Et roborabitur fortitudo eius, sed non in viribus suis. Et supra quam credi potest universa vastabit et prosperabitur et faciet. Et interficiet robustos et populum sanctorum secundum voluntatem suam, et dirigetur dolus in manu eius, et cor suum magnificabit. Et in copia rerum omnium occidet plurimos et contra principem principum consurget, et sine manu conteretur. — Hic addit abbas Ioachim loquens de Friderico: subauditur 'humana'. - Et visio vespere et mane, que dicta est, vera est. Tu ergo signa visionem, quia post dies multos erit. Item Danielis XI: Et veniet in multitudine magna, ut conterat et interficiat plurimos. Hoc potest referri ad Fridericum, quando venit ad obsidendum Parmam, quia tunc impletum est illud Ys. X: Ad conterendum erit cor eius et ad internectionem gentium non paucarum. Dicet enim: Numquid

non principes mei simul reges sunt? Item Iob XXXIIII: Conteret multos et innumerabiles et stare faciet alios pro eis. Item de Friderico sciendum est quonam Ecclesiam decipere non potuit, quia in Prover. XXVI scriptum est: Labiis suis intelligitur inimicus, cum in corde tractaverit dolos. Quando submiserit vocem suam, ne credideris ei, quoniam VII nequitie sunt in corde illius. Qui operit odium fraudulenter, revelabitur malitia eius in concilio. Quod totum fuit impletum in concilio Lugdunensi, in quo ab imperio depositus fuit, et malitia eius omnibus divulgata. Cetera vero que sequuntur usque ad finem capituli ipsi Frederico optime coaptantur.

De domno Bernardo Rolandi Rubei, et qualiter scivit sibi cavere a sagacitatibus F(riderici).

Porro de domno Bernardo Rolandi Rubei sciendum quod nunquam vidi hominem, qui melius personam magni principis representaret. Habebat enim apparentiam et existentiam. Nam quando erat in bello armatus et cum clava ferrea hostes percutiebat hinc inde, sicut a facie diaboli ita divertebant et fugiebant ab eo. Et cum volo eius personam in memoriam presentare, occurrit michi Magnus Karolus imperator, secundum ea que de eo scripta leguntur, et secundum ea que de isto oculis meis vidi. Hic recte respondit stulto secundum stultitiam suam, ne sibi sapiens esse videretur, quando cum adiutoribus suis abstulit sibi Parmam, Prover. XXVI, et Fridericus cum parabolis suis remansit in opprobrio sempiterno. Nam ex ore fatui reprobabitur parabola, non enim dicit eam in tempore suo, Eccli, XX. Nunquam bene alicui fuit amicus. Facile est enim amicitiam inchoare, sed in conservanda amicicia est magna cautio adhibenda. De primo habetur Eccli. XXXVII: Omnis amicus dicet: 'Et ego amiciam copulavi'. Sed est amicus solo nomine amicus. De amicis require Eccli. VI. De secundo dicit poeta: with the great release wash a IVX and dially automoff what I

Obsequio quoniam dulces retinentur amici.

Quod Fridericus imperator facere nesciebat vel nolebat propter miseriam et avariciam suam; immo omnes suos amicos finaliter vilificabat et confundebat et occidebat, ut substantiam et thesaurum et possessiones eorum diriperet et haberet sibi et filiis suis. Et ideo tempore necessitatis paucos invenit amicos, quia, ut dicit Ecclesiasticus XX: Fatuo non erit amicus, et non erit gratia in bonis illius. Nam de Hysmaele dicitur, quod Friderico congruit, Gen. XVI: Hic erit ferus homo. Manus eius contra omnes, et manus omnium contra eum.

De veris et falsis amicis.

Ideo ad materiam istam pertinet quod Seneca dicit: Ego tibi multos dabo, qui non amico, sed amicicia caruerunt. Unde philosofus: Difficile est probare amicum in re prospera, in adversa semper. Huic concordat Ecclesiasticus XII, qui dicit: Non agnoscetur in bonis amicus, et non abscondetur in malis inimicus. Et iterum: Si occurrerint tibi mala, invenies eum illic priorem. Nam

navi submerse solet omnis ventus obesse.

Ideo dicit propheta: Qui laudabant me, scilicet tempore prosperitatis, adversum me iurabant, scilicet tempore adversitatis. Unde illud Ps.: Deum commoventur pedes mei, super me magna locuti sunt. Item poeta:

Dum zephyrus flabat, nimiis comitabar amicis; Nunc omnes [ut] aquilo turbine flante fugat.

Item alius poeta:

Cum fueris felix, multos numerabis amicos; Nubila si fuerint tempora, solus eris.

Unde Dominus dicit Io. XVI: Ecce veniet hora et iam venit, ut dispergamini unusquisque in propria et me solum relinquatis. Et non sum ego solus, quia pater mecum est. Item Prover. XIX:

Divitie addunt amicos plurimos, a paupere autem et hi quos habuerit separantur. Multi colunt personam potentis et amici sunt dona tribuentis. Fratres hominis pauperis oderunt eum, insuper et amici procul recesserunt ab eo. Item Prover. XIIII: Etiam proximo suo pauper odiosus erit, amici vero divitum multi.

De captione Victorie civitatis a Parmensibus facta, et de carrocio Cremonensium, quod ibi habuerunt.

Nunc ad Fridericum revertamur, cuius afflictio et maledictio, qua contra Parmam ex toto inflammatus exarsit, duravit a millesimo CCXLVII exeunte Iunio usque ad MCCXLVIII, duodecima die exeunte Februario, in die Martis, in qua capta est Victoria civitas. Nam Parmenses et omnes milites et populares armati et preparati ad pugnam exiverunt de Parma, et mulieres eorum egresse sunt cum eis, similiter pueri et puelle, iuvenes et virgines, senes cum iunioribus; et violenter expulerunt imperatorem de Victoria et omnes suos milites et pedites. Et multi fuerunt ibi mortui, et multi capti et ducti in Parmam. Et suos liberaverunt captivos, quos imperator in Victoria in vinculis detinebat. Et impleta est scriptura Ysaie que dicit XIIII: Et erunt capientes eos qui se ceperant, et subicient exactores suos. Et carrocium Cremonensium, quod in Victoria erat, in Parmam duxerunt et in baptisterio honorifice posuerunt. Sed hi qui Cremonenses non diligebant, ut Mediolanenses et Mantuani et alii plures, quos Cremonenses aliquando offenderant, quando veniebant ad baptisterium videndum et videbant ibi inimicorum suorum carrotium, ornatum Berte abstulerunt, ut haberent pro reliquiis. Dicebatur enim Berta. Sed rote remanserunt ibi tantummodo et lectus plaustri in pavimento baptisterii. Columna vero vexilli sive pertica erecta stabat ad murum.

De thesauro imperatoris, quem habuerunt Parmenses, et de corona ipsius, que fuit magni valoris.

Item Parmenses abstulerunt imperatori totum thesaurum suum, quem magnum habebat in auro et argento et lapidibus pretiosis, vasis et vestibus, et omnem ornatum et suppellectilem suam habuerunt et coronam imperii, que erat magni ponderis et valoris, et tota erat ex auro et lapidibus pretiosis intexta, multas habens ymagines fabrefactas et elevatas, ut celaturas putares. Grandis erat sicut una olla; nam magis erat pro dignitate et thesauro quam pro capitis ornamento. Totum enim caput cum facie occultasset, nisi remedio alicuius pecie sublevata stetisset. Hanc habui in manibus meis, quia in sacristia maioris Ecclesie beate Virginis servabatur in civitate Parmensi. Et cum volo ad memoriam coronam illam reducere, recordor illius diadematis de quo legitur II Reg. capitulo XII: Et tulit, scilicet rex David, diadema regis eorum, scilicet filiorum Amon, de capite eius, pondo auri talentum, habens gemmas pretiosissimas, et impositum est super caput David. Sed et predam civitatis asportavit multam valde. Hanc coronam invenit quidam homo parvus medie stature, qui dicebatur yronice Curtus-passus, eo quod parvus esset; et portabat eam publice in manibus, sicut portatur nisus, demonstrando omnibus qui videre volebant. ad laudem victorie habite et sempiterni opprobrii Friderici. Nam quod quisque rapere poterat, suum erat, nec quisquam alteri audebat vel presumebat auferre. Nec unum verbum contentionis seu iniuriosum ibi fuit auditum; quod fuit mirabile dictu, maxime cum dicatur Ys. IX: Iugum enim oneris eius et virgam humeri eius et sceptrum exactoris eius superasti sicut in die Madiam. Quia omnis violenta predatio cum tumultu. Coronam igitur supradictam emerunt Parmenses ab illo concive suo et dederunt ei pro ea ducentas libras imperialium et unum casamentum prope Ecclesiam sancte Christine, ubi lavatorium equorum antiquitus fuerat. Et statuerunt, ut, quicumque de thesauris Victorie aliquid habuisset, medietatem haberet et medietatem assignaret communi. Ditati sunt ergo mirabiliter

pauperes expoliato principe divite. Ideo dicit Ecclesiasticus XI: Facile est enim in oculis Dei subito honestare pauperem, id est divitem facere. Unde illud Sap. X: Honestavit illum in laboribus et complevit labores illius.

Quod peculiaria imperatoris, que pertinebant ad bellum, habuit Gregorius de Monte-longo, qui erat legatus.

Peculiaria quoque imperatoris, que pertinebant ad bellum, ut papiliones et huiusmodi, habuit Gregorius de Monte-longo legatus; ymagines vero et reliquie quas imperator habebat, collocate sunt in sacrario sive sacristia maioris Ecclesie beate Virginis conservande. Nam, quamvis alii fuerint pugnatores ad Fridericum debellandum et fugandum, ipsa tamen fuit illa una mulier Hebrea, que fecit confusionem in domo Nabuchodonosor regis, ut in Iudith historia continetur XV. Ideo congruit huic loco quod Delbora dixit Iudicum IIII: In manu mulieris tradetur Sysara.

De ducibus istius exercitus, qui Fridericum fugaverunt.

Duces fuerunt exercitus Gregorius de Monte-Longo legatus, vir sapiens et in multis expertus, et Phylippus Vicedominus civis Placentinus, homo strenuus et probus, tunc Parme civitatis potestas, sicut in alia cronica posui, in qua XII scelera Friderici imperatoris descripsi. Et nota quod de thesauris, qui in Victoria sunt reperti, pauci remanserunt in Parma, quia mercatores de diversis partibus venientes emerunt eos et habuerunt pro bono foro sive mercato et asportaverunt, videlicet vasa aurea et argentea, gemmas, uniones, margaritas et lapides pretiosos, vestes de purpura et de serico et omnium rerum que ad usum et ornatum humani generis pertinere noscuntur. Nota etiam quod multi thesauri in auro et argento et lapidibus pretiosis remanserunt occultati in urceis, loculis et sepulcris in loco ubi fuit Victoria civitas, et sunt ibi usque in hodiernum diem, quamvis ignorentur latibula. Nota similiter quod, quando mer-

catores emerunt thesaurum a Parmensibus in Victoria repertum, impletum est quod in Proverbiis legitur XX: 'Malum est, malum est', dicit omnis emptor; et cum recesserit, tunc gloriabitur. Nota etiam quod, post destructionem Victorie civitatis, ita recognoverunt omnes locum, in quo vineam suam prius habuerant, quod nullum verbum contentionis sive litigii inter eos fuit exortum. Et tunc impleta est Scriptura que dicit: Exibit homo ad opus suum et ad operationem suam usque ad vesperam. Item tempore illo fugatus est a Parmensibus Fridericus, et impleta est Scriptura que dicit Prover. X: Quasi tempestas transiens non erit impius. Quare? Quia in malitia sua expellitur impius, ut habetur Prover. XIIII. Et ipse turpiter fugit factus miser et miserabilis, pauper et cecus et nudus et denudatus et tristis. Cui convenit quod dicit Ys. XXXIII: Ve qui predaris! Nonne et ipse predaberis? Et qui spernis, nonne et ipse sperneris? Cum consumaveris depredationem, depredaberis; cum fatigatus desieris contemnere, contemneris. Item Micheas I: Super hoc plangam et ululabo, vadam spoliatus et nudus. Faciam planctum velut draconum et luctum quasi structionum, quia desperata est plaga eius. Quia in pleno concilio Lugdunensi depositus fuit ab imperio ab Innocentio papa IIII anno Domini MCCXLV. Ideo dicit Iere. XXX: Insanabilis fractura tua, pessima plaga tua. Daniel etiam dicit IIII: In sententia vigilum decretum est, et sermo sanctorum et petitio, donec cognoscant viventes, quoniam dominatur excelsus in regno hominum et cuicumque voluerit dabit illud, et humillimum hominem constituet super illud.

Quid fecit Fredericus, postquam a Parmensibus fugatus est de Victoria.

Item de Friderico sciendum est quod, postquam destructa Victoria fecit omnia, que in alia cronica posui, reversus est in Apuliam; de qua si non exisset et contra Lombardos guerram non habuisset, melius sibi fuisset. Impleta est tamen in eo Scriptura Danielis que dicit XI: Cessare faciet principem opprobrii sui, et opprobrium eius convertetur in eum. Et convertet faciem suam ad imperium terre sue, et impinget et corruet et non

invenietur. Et stabit in loco eius vilissimus et indignus decore regio, et in paucis diebus conteretur, non in furore nec in prelio. Hoc potest ad Conradum filium Friderici referri, qui paucis diebus post patrem supervixit et per cristere mortuus est veneno inmisso. Quod autem sequitur: Et stabit in loco eius despectus, hoc ad Manfredum potest referri, qui illegittime natus est ex imperatore et ex filia sororis marchionis Lancee, quamvis in morte desponsaverit eam. Quod autem additur: et non tribuetur ei honor regius, hoc impletum est, quando rex Karolus interfecit eum in bello. Quod autem supra dixit de Friderico, scilicet Daniel: Et cessare faciet principem opprobrii sui, potest referri ad Innocentium papam, qui timore Friderici a partibus Romanis fugit Lugdunum. Et vere fuit princeps opprobrii sui, quia in pleno concilio Lugdunensi eum deposuit ab imperio. Quod autem sequitur: et opprobrium eius convertetur in eum, hoc impletum vidimus oculis nostris. Ideo dicit Scriptura: Convertetur dolor eius in caput eius, et in verticem ipsius iniquitas eius descendet.

Recordor illorum que in precedenti millesimo pretermisi, eo quod cor occupatum haberem circa Friderici negotia describenda. Et ideo, quia sunt digna relatu, et michi scribere incumbit, eo quod de hoc sum rogatus a pluribus, non est bonum, quod meo silentio occultentur, sed scribantur hec in generatione altera, et populus qui creabitur laudabit Dominum. Igitur anno Domini MCCXLVII, cum civitas mea Parma a Friderico imperatore condam esset obsessa, exivi de Parma et ivi Lugdunum, et familiariter fui locutus cum domno papa Innocentio quarto in camera sua; post festum omnium sanctorum arripui iter, ut in Franciam irem.

De fratre Iohanne de Plano-Carpi, quem papa Innocentius quartus misit ad Tartaros.

Cumque pervenissem ad primum locum fratrum Minorum, qui post Lugdunum occurrit, eadem die frater Iohannes de Plano-Carpi pervenit illuc, qui redibat a Tartaris, quo miserat eum papa Innocentius quartus. Erat autem frater Iohannes iste familiaris homo et spiritualis et litteratus et magnus prolocutor et in multis expertus, et aliquando fuerat provincialis minister in Ordine.

Quod ex virtute constellationis fiunt impressiones.

Iste ostendit michi et aliis fratribus unam cuppam ligneam, quam portabat, ut daret domno pape; in qua cuppa erat in fundo cuiusdam pulcherrime regine ymago, ut vidi oculis meis, non artificialiter seu opere pictorio ibi depicta, sed ex virtute constellationis ibi impressa. Et si in centum partes secta fuisset, semper impressionem illius ymaginis habuisset. Et ne hoc alicui ad credendum impossibile videatur, exemplo alio possumus demonstrare et fidem astruere. Nam imperator Fridericus in Apulia donavit quandam Ecclesiam fratribus Minoribus, que erat antiquissima et destructa et ab omnibus derelicta; et in loco ubi altare fuit prius, inmense magnitudinis creverat arbor nucis, que secta in qualibet asside domini nostri Iesu Christi crucifixi habebat ymaginem. Et si cencies secata fuisset, totiens crucifixi ymaginem habuisset. Quod, quamvis ex miraculo hoc demonstraverit Deus, eo quod in illo loco nata sit nucis arbor, in quo agni inmaculati passio representatur in hostia salutari et sacrificio reverendo, tamen ex virtute constellationis tales impressiones posse fieri aliqui asseverant. Item idem frater Iohannes dixit nobis, quod pulcherrimam capellam portabat ad donandum domno pape. Et appellabat capellam, ut nobis exposuit, omnia pontificalia paramenta, que ad missam celebrandam diebus sollemnibus necessario requiruntur. Ideo dicit sapiens in Prover. XVIII: Donum hominis dilatat viam eius et ante principes spacium ei facit. Et iterum: Multi colunt personam potentis et amici sunt dona tribuentis, Prover. XIX. Item dixit nobis idem frater Iohannes, quod multa fatigatione itineris et laboris et multa inedia famis et frigoris et caloris ad maximum dominum Tartarorum pervenit; et quod Tattari appellantur, non Tartari; et quod comedunt carnes equinas et lac iumentinum bibunt. Et quod vidit ibi cum eis ex omni

natione que sub celo est, exceptis duabus. Et quod non potuit intrare ad magnum dominum Tattarorum, nisi purpura esset indutus. Et quod honorifice et curialiter et benigne fuit receptus et tractatus ab eo. Et quod inquisivit, quot essent qui dominabantur in partibus occidentis; et respondit quod duo, papa videlicet et imperator, et ab istis duobus omnes alii habebant dominia. Iterum quesivit quis istorum duorum esset maior. Cumque frater Iohannes dixisset quod papa, protulit litteras pape et dedit ei. Ouas cum legi fecisset, dixit quod rescriberet pape epistolas responsivas et daret sibi. Et factum est ita. Item frater Iohannes scripsit unum magnum librum de factis Tattarorum et aliis mirabilibus mundi, secundum quod oculis suis vidit; et faciebat illum librum legi, ut pluries audivi et vidi, quotiens facta Tattarorum gravabatur referre; et ubi mirabantur vel non intelligebant legentes, ipse exponebat et disserebat de singulis.

De epistolis quas imperator Tartarorum misit ad papam.

Ex illo autem libro nichil scribere volui nisi epistolas superius memoratas, quia nec ad scribendum tempus habebam. Sunt autem epistole ille hunc modum habentes:

Epistola domini Tattarorum ad papam Innocentium IIII.

Dei fortitudo, omnium hominum imperator, magno pape litteras certissimas atque veras. Habito consilio pro pace habenda nobiscum, tu papa et omnes Christiani, nuntium tuum nobis transmisisti, sicut ab ipso audivimus, et in tuis litteris habebatur. Igitur si pacem nobiscum habere desideratis, tu papa et omnes reges et potentes, pro pace diffinienda ad me venire nullo modo postponatis, et tunc nostram audietis responsionem pariter atque voluntatem.

Tuarum continebat series litterarum, quod deberemus baptiçari et effici Christiani. Ad hoc tibi breviter respondemus quod hoc non intelligimus, qualiter hoc facere debeamus. Ad aliud, quod etiam in tuis litteris habebatur, scilicet quod miraris de

tanta occisione hominum et maxime Christianorum et potissime Pollonorum, Moravorum et Ungarorum, tibi taliter respondemus quod etiam hoc non intelligimus. Verumtamen ne hoc sub silentio omnimodo transire videamur, taliter tibi dicimus respondendum: Quia littere Dei et precepto Cyngis-Chan et Chan non obedierunt et magnum consilium habentes nuntios occiderunt, propterea Deus eos delere precepit et in manibus nostris tradidit. Alioquin, quod si Deus non fecisset, homo homini quid facere potuisset? Sed vos homines occidentis solos vos Chistianos esse creditis et alios despicitis. Sed quomodo scire potestis, cui Deus suam gratiam conferre dignetur? Nos autem Deum adorando in fortitudine Dei ab oriente usque in occidentem delevimus omnem terram. Et si hec Dei fortitudo non esset, homines quid facere potuissent? Vos autem si pacem suscipitis et vestras nobis vultis tradere fortitudines, tu papa cum potentibus Cristianis ad me venire pro pace facienda nullo modo differatis; et tunc sciemus quod vultis pacem habere nobiscum. Si vero Dei et nostris litteris non credideritis et consilium non audieritis, ut ad nos veniatis, tunc pro certo sciemus quod guerram habere vultis nobiscum. Post hec quid futurum sit, nos nescimus, solus Deus novit. Cyngis Chan primus imperator. Secundus Ochoday-Chan. Tertius Cuiuch-Chan.

Non plus continebatur in litteris domini Tattororum missis ad papam.

De his qui diversis temporibus Italiam destruxerunt.

Et nota quod istam Ytaliam miseram primo invaserunt Vandali, qui venerunt ex Affrica et Paulinum Nolane civitatis episcopum secum duxerunt captivum; de quo beatus Gregorius in principio tertii libri Dyalogorum plenissime narrat.

Secundo Hunni, quorum rex fuit Attila, flagellum Dei, qui XI anno pontificatus Leonis pape primi venit et destruxit Aquilegiam primam civitatem Ytalie. Et fere totam Ytaliam destruxisset, etiam Romam, nisi papa Leo ad eum accessisset. Et cuncta Deo opitulante que voluit obtinuit. Et sic Attila a sua sevitia repressus, relicta Ytalia, Pannonias repetiit.

Quod Leo papa concordiam habuit cum Iosaphath rege Iuda.

Hic est Leo I, qui secundum abbatem Ioachym concordiam habet cum Iosaphath rege Iuda. Vide in libro Figurarum Ioachym et in libro Concordie, quomodo sibi conrespondent. Nam de Leone dictum est hic. De Iosaphath vero habetur II Paralipo. XX, ubi dicitur quod, timore perterritus totum se contulit ad rogandum Dominum et predicavit ieiunium universo Iuda, et fugavit omnem multitudinem filiorum Moab et Amon et montis Seyr; unde dicitur infra: Cumque cepissent laudes canere, vertit Dominus insidias eorum in semetipsos, filiorum scilicet Amon et Moab et montis Seyr, qui egressi fuerant ad pugnandum contra Iudam, et percussi sunt.

De operibus Theodorici regis Gothorum, et quod propter IIII dignus fuit exhumari.

Tertio Gothi invaserunt Ytaliam et destruxerunt. De quibus beatus Gregorius in Dialogo narrat; et habuerunt plures in Ytalia reges, ex quibus maximus fuit Theodoricus apud Ravennam, usque adeo ut etiam ad ipsum de Roma Ravennam venirent pro consilio et adiutorio habendo, quando in electione Romani pontificis oriebatur discordia. Hic fecit fieri Ecclesiam Gothorum in Ravenna; et turris palatii eius in Ravenna usque hodie durat. Item fecit fieri Ecclesiam sancti Martini in Celo-aureo, que nunc appellatur Sanctus Appollinaris Novus, pro eo quod corpus eius de civitate Classis fuit in ea translatum et creditur ibi esse. Item fecit fieri extra Ravennam Ecclesiam sancte Marie Rotunde, que uno lapide cooperitur; et fuit ibi sepultus in archa de porphyritico lapide, que usque in hodiernum diem ostenditur ibi vacua, quia beatus Gregorius papa, quando venit Ravennam, fecit eum inde extrahi et in sterquilinium et in foveam prohici; et hoc fecit fieri propter IIII: Primo, quia, quamvis Christianus fuerit, tamen Arrianus. Secundo, quia multa mala catholicis fecit. Tertio, quia tres magnos viros interfecit, scilicet Boetium, Symacchum et Iohannem papam. Quarto, quia in olla Vulcani a demonibus fuit sepultus, sicut in quarto libro Dialogorum beatus Gregorius dicit.

Ouarto Longobardi occuppaverunt et destruxerunt Ytaliam, sicut Paulus hystoriographus eorum in primo libro ystorie eorum narrat hoc modo: A Germania sepe innumerabiles captivorum turme abducte meridianis populis pretio distrahuntur. Multe quoque ex ea, pro eo quod tantos mortalium germinat, quantos alere vix sufficit, sepe gentes egresse sunt, que nichilominus et partes Asye, sed maxime sibi contiguam Europam afflixerunt. Testantur hoc ubique urbes erute per totam Illiricum Galliamque, sed maxime misere Ytalie, que pene omnium illarum gentium est experta sevitiam. Gothi siguidem Vandalique, Rugi, Heruli atque Turcilingi necnon etiam et alie feroces et barbare nationes e Germania prodierunt. Pari etiam modo et Vinnilorum, hoc est Longobardorum, gens, que postea in Ytalia feliciter regnavit, a Germanorum populis originem ducens, licet et alie cause egressionis eorum asseverentur, et ab insula que Scandinavia dicitur adventavit. Cuius insule etiam Plinius Secundus in libris quos de natura rerum composuit mentionem facit. Hucusque Paulus.

Quinto et ultimo et utinam ultimo! Tattari venire disponunt et Ytaliam occupare, prout retulit frater Iohannes de Plano-Carpi, qui cum magno domino Tattarorum familiariter fuit locutus. Est autem Planum-Carpi in Perusino districto.

Quod tempore pape Gregorii noni primo insonuerunt rumores de Tartaris, et quod plures Romani pontifices miserunt ad eos nuntios suos.

Et nota quod tempore pape Gregorii noni primo insonuerunt rumores de Tattaris. Secundo, papa Innocentius quartus fratrem Iohannem de Plano-Carpi misit ad eos. Tertio, papa Iohannes XXI iterum misit ad eos sex fratres Minores, duos de provincia Bononie; quorum unus erat lector, frater Antonius de Parma, alius discretus homo, scilicet frater Iohannes de Sancta Agatha; et totidem de provincia marchie Anchonitane et totidem de Tuscia, tres lectores cum tribus discretis. Lector

Tuscie, qui ivit ad Tattaros, fuit frater Gerardus de Prato, cum quo habitavi in conventu Pisano, quando eramus iuvenes. Hic fuit germanus fratris Arlotti, qui conventavit Parisius et factus est cathedralis magister. Reversi sunt itaque fratres Minores a Tattaris valde sospites, et multa dicebant de eis, ut ab eis audivi auribus meis.

Quod papa Innocentius IIII honoravit fratrem Iohannem de Plano-Carpi post reversionem suam a Tartaris.

Porro cum frater Iohannes de Plano-Carpi rediens a Tattaris Lugdunum venisset ad papam Innocentium quartum et retulisset ei rumores de Tattaris et epistolas representasset et dedisset donaria, V fecit sibi domnus papa. Primum fuit quia curialiter eum vidit et benigne et familiariter eum tractavit. Secundum fuit quia tenuit eum tribus mensibus secum, quousque a Parmensibus capta et destructa fuit Victoria civitas et imperator ab eis expulsus atque fugatus. Nam semper tenebat sex fratres Minores secum quamdiu vixit, ut vidi oculis meis. Tertium quia commendavit eum papa de labore suo et fidelitate, iuxta verbum quod scriptum est Prover. XVIII: Vir fidelis multum laudabitur. Dixit ergo ei papa: 'Benedicaris tu, fili, a domino Iesu Christo et a me vicario suo, quia in te video impletum Salomonis verbum, quod in Proverbiis dicit XXV: Sicut frigus nivis in die messis, ita legatus fidelis ei qui misit eum, animam illius requiescere facit. Et infra eodem capitulo: Aqua frigida anime sitienti, et nuntius bonus de terra longinqua'. Quartum fuit quia dedit ei archiepiscopatum Antiverensem, dicens Mat. XXV: Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam. Quintum quia iterum fecit eum legatum ad Lodoicum regem Francie dirigendo. Ad quid autem eum ad regem Francie miserit, frater Iohannes, cum inquirebatur ab eo, manifestare nolebat, dicens: Scriptum est Prover. XXV: Causam tuam tracta cum amico tuo et secretum extraneo non reveles. Unde Ys. XXIIII: Secretum meum michi, secretum meum michi. Et iterum: In corde meo abscondi eloquia tua, ut non peccem tibi".

Quod papa Innocentius quartus rogavit regem Francie, ut passagium suum differre deberet, quousque sedata esset indignatio Friderici.

Causa autem huius legationis creditur hec fuisse: Innocentius papa Fridericum deposuerat ab imperio, et Parmenses rebellaverant contra ipsum, insuper et de civitate sua (eum) expulerant et opprobriose fugaverant et Victoriam civitatem suam, quam iuxta Parmam fecerat, omnino destruxerant, ita ut nullum penitus de ea remaneret vestigium. Et ideo ex omnibus istis iniuriis impatientissimus erat factus et, veluti si ursa raptis fetibus in saltu seviat, totus inflammatus ad iram et in furorem conversus. Nam post fugam ivit Cremonam et postea venit ad Torrexellam et circa Parmam versabatur et faciebat mala que poterat et que facere non poterat minabatur. Et multa mala fecit, antequam rediret in regnum, ut infra dicemus et ut in alia posuimus cronica. Cognoscens igitur papa quod Fridericus maximus persecutor esset Ecclesie, et quod venenum libenter, si posset, effunderet, et de persona sua non modicum timens, misit rogando regem Francie quod suum differret passagium, quousque cognosceret, quid de Friderico finaliter faceret Deus. Allegabat preterea, quod in Ytalia multi infideles et pessimi atque perversi et pestilentes homines versabantur, viri inopes et latrocinantes et ere alieno oppressi, qui congregati cum Friderico eum quasi principem sequebantur et bona ecclesiastica dissippabant. Quid plura? Nam papa laboravit in cassum, quia non potuit avertere regem a desiderio transfretandi, eo quod parati essent crucesignati et omnes ad transfretandum impense. Et misit dicendo quod committeret papa factum Friderici divino iuditio, quia Deus est qui gradientes in superbia potest humiliare, ut habetur Dan. IIII. Nam hunc humiliat et hunc exaltat, quia calix in manu Domini vini meri plenus misto. Varius enim est eventus belli, et nunc istum, nunc illum consumit gladius, ut habetur II Reg. XI. Ideo dixit ille III Reg. XXVI: Dicite ei - scilicet Benadab regi Damasceno, qui habebat XXX et duos reges secum et Samariam obsidebat et minabatur quod non sufficeret pulvis Samarie pugillis omnis

populi qui sequebatur eum —: Ne glorietur accinctus eque ut discinctus. Et est sensus: Adhuc es accinctus armis, et res est in pendulo. Noli ergo gloriari, quasi iam victor sis et discinctus armis depositis. Quasi dicat: Non potest gloriari sic preliator sicut victor. Vel. secundum aliam litteram: Non glorietur accinctus atque discinctus. Quasi dicat: Ante victoriam non potest gloriari accinctus multitudine nec discinctus, id est carens multitudine, quia sepe pauci vincunt multitudinem. Ideo Iudas Machabeus dixit suis I Macha. III: Facile est concludi multos in manus paucorum, et non est differentia in conspectu Dei celi liberare in multis et in paucis, quia non in multitudine exercitus victoria belli, sed de celo fortitudo est. Exemplum patet in Ionatha, qui cum armigero suo stationem Phylistinorum percussit, I Reg. XIIII. Igitur Lodoicus rex Francie obstinato animo et irrevocabili proposito ac mente prompta atque devota disponebat penitus transfretare et quam celerius posset Terre Sancte dare succursum. Cum igitur primo vidi fratrem Iohannem de Plano-Carpi, qui redibat a Tattaris, sequenti die ivit Lugdunum ad papam Innocentium, qui miserat eum; ego vero arripui iter, ut in Franciam irem. Et habitavi in Brigia, que est in Campania Gallie, primo Trecis diebus XV. Et erant ibi multi mercatores Lombardi et de Tuscia. Nam ibi fiunt nundine, que duobus mensibus durant, sicut et Pruvini. Fuit autem civitas Trecensis civitas pape Urbani quarti et magistri Petri presbiteri, qui fecit Historias. Postea ivi Pruvinum et habitavi ibi a festo sancte Lucie usque ad Purificationem. In festo vero Purificationis beate Virginis fui Parisius et steti ibi octo diebus; et multa vidi, que placuerunt michi. Post hec redii et habitavi in conventu Senonensi, quia fratres Gallici libenter ubique tenebant me, eo quod essem pacificus et alacer iuvenis, et quia commendabam facta eorum. Cumque occasione frigoris in infirmitorio iacerem infirmus, venerunt alacriter quidam fratres Gallici de conventu ad me cum littera quadam dicentes: 'Optimos habemus rumores de Parma, quia Parmenses expulerunt Fridericum imperatorem condam de Victoria civitate, quam fecerat, et opprobriose fugaverunt et civitatem suam totaliter

funditus destruxerunt, ut possit dici quod in Apoc. legitur XVII: Civitas que fuit et non est; et thesaurum imperatoris totum habuerunt et currum Cremonensium ceperunt et in Parmam duxerunt. Et hoc est exemplar littere, que missa est a Parmensibus Lugdunum ad domnum papam '. Et interrogabant me ad quid valebat ille currus. Quibus ego respondi quod Lombardi appellant huiusmodi currus carrocia sua; et si carrocium alicuius civitatis capitur in bello, civitas illa magnum opprobrium reputat sibi fieri, veluti si Aurea flamma caperetur in bello, tam Francigene quam rex eorum magnum opprobrium reputarent. Hoc audientes admirati sunt, dicentes: 'Ha Deus! audivimus mirabile dictu'.

De multiplici commendatione fratris Iohannis de Plano-Carpi, et de libro quem fecit de factis Tartarorum.

Post hec convalui; et ecce frater Iohannes de Plano-Carpi redibat a rege, ad quem miserat eum papa, et habebat librum, quem de Tattaris fecerat; et fratres legebant coram eo, et ipse interpretabatur et exponebat que videbantur obscura et intellectu difficilia ad credendum. Et comedi cum fratre Iohanne tam in domo fratrum Minorum quam extra in abbatiis et sollemnibus locis, non semel neque bis. Invitabatur enim libenter et frequenter tam ad prandium quam ad cenam, tum quia legatus pape, tum quia ad regem Francie missus, tum quia a Tattaris venerat, tum etiam quia ex Ordine fratrum Minorum erat et sanctissime vite credebatur ab omnibus. Dicebant enim: Homo de semine Aaron venit, non decipiet nos, I Macha. IX. Nam, cum fui Cluniaci, dixerunt michi monachi Cluniacenses: 'Utinam semper tales legati mitterentur a papa, qualis fuit frater Iohannes, qui a Tattaris rediit! Nam alii legati, si possunt, Ecclesias expoliant et quicquid possunt asportare asportant. Frater vero Iohannes, cum transivit per nos, nichil accipere voluit, nisi pannum pro una tunica pro socio suo'.

De commendatione monasterii Cluniacensis et de commendatione monachorum Nigrorum.

Et cognosce tu, qui legis, quod monasterium Cluniacense est nobilissimum monasterium monachorum Nigrorum in Burgundia Ordinis sancti Benedicti; et sunt ibi plures priores in claustro; et in predicto loco tanta est multitudo domorum quod papa cum cardinalibus et cum tota curia sua posset ibi hospitari et imperator similiter et eodem tempore cum sua sine monachorum detrimento, nec esset necesse propter hoc, quod aliquis monachus de cella sua egrederetur et incomodum aliquod sustineret. Nota etiam quod Ordo sancti Benedicti, quantum ad monachos Nigros, longe melius servatur in partibus ultramontanis quam in partibus Ytalicis. Nota similiter quod in Ordine sancti Benedicti quantum ad monachos Nigros sunt quatuor sollemnia monasteria, scilicet in Burgundia Cluniacense, in Alemannia Sancti Galli, in Lombardia in episcopatu Mantuano inter Padum et Larionem monasterium sancti Benedicti, in quo comitissa Mathildis in archa saxea sepulta quiescit. Quartum vero monasterium, quod caput Ordinis est. in Monte-Cassino est situm. Porro post conventum Senonensem. in quo eram quando Victoria civitas capta fuit atque destructa, et imperator a Parmensibus expulsus et opprobriose fugatus, ivi Altisiodorum et habitavi ibi, quia a ministro Francie de illo conventu specialiter fueram factus. Dicitur autem Altisiodorum quasi alta sedes deorum vel quasi altum sidus, quia ibi multa sanctorum corpora martyricata fuerunt. Est etiam ibi monasterium et corpus sancti Germani, qui episcopus fuit civitatis illius, qui sydus fuit valde preclarum et sicut arcus refulgens inter nebulas glorie, ut manifestum est illis qui eius legendam legerunt.

De magistro Guilielmo Altisiodorensi, qui magnam gratiam habuit disputandi, sed non predicandi.

Similiter et magister Guilielmus, qui fecit Summam et de ecclesiasticis offitiis aliam Summam, de civitate Altisiodorensi extitit oriundus; cuius domum frequenter intravi. Hic magister Guillielmus, ut referebant michi sacerdotes de episcopatu Altisiodorensi, magnam gratiam habuit disputandi. Nam, quando disputabat Parisius, nullus disputabat melius eo. Fuit enim magnus logycus et magnus theologus; quando vero intromittebat se de predicatione, nesciebat quid diceret, et tamen multas bonas distinctiones in Summa sua posuerat.

Exemplificatio distinctionis apostolice, quam facit, cum dicit: Alii datur per spiritum sermo sapientie.

Et hoc est quod Apostolus dicit I ad Cor. VII: Unusquisque proprium donum habet ex Deo. Alius quidem sic, alius vero sic. Et iterum infra XII: Unicuique autem datur manifestatio spiritus ad utilitatem. Alii quidem datur per spiritum sermo sapientie. - Exemplum de sancto Equitio, qui de Deo tacere non poterat, ut scribit beatus Gregorius Dialogorum libro primo. - Alii autem sermo scientie secundum eumdem spiritum. Exemplum abbatis Ioachim, qui dicit se magnam scientiam scripturarum et futurorum accepisse a Deo. Ideo dicit sapiens Prover. XXX: Non didici sapientiam et non novi sanctorum scientiam. Loquitur de acquisita, non de infusa. De qua ait ibi Eccle. II: Sapientia quoque perseveravit mecum. A Domino datur ista sapientia, quia, sicut habetur Io. III: non potest homo accipere quicquam, nisi fuerit ei datum de celo, quia non est volentis neque currentis, sed miserentis est Dei, Ro. IX. Ideo dicit sapiens Prover. II: Dominus dat sapientiam. et ex ore eius prudentia et scientia. Item Dan. II: Dat sapientiam sapientibus et scientiam intelligentibus disciplinam. Item Ys. XXVIII: Quem docebit scientiam et quem intelligere faciet auditum? Ablactatos a lacte, apulsos — vel avulsos — ab uberibus. Ideo dicit Ecclesiasticus I: Fili, concupiscens sapientiam conserva iustitiam, et Deus prebebit illam tibi. Sed non prebet eam stultis. Ideo dicit sapiens in Prover. XVII: Quid prodest habere divitias stulto, cum sapientiam emere non possit? Item Prover. XXIIII: Excelsa stulto sapientia, in porta non aperiet os suam. Et nota

quod Moyses habuit sapientiam acquisitam et infusam. De prima habetur Act. VII, quod eruditus erat omni sapientia Egyptiorum et fuit potens in verbis et in operibus suis. De secunda habetur Eccli, IIII, quod sapientia filiis suis vitam inspirat et suscipit exquirentes se et preibit in via iustitie. Item Prover. IIII: Viam sapientie monstrabo tibi et ducam te per semitas equitatis. Unde Dominus ait Moysi Exo. XXV: Inspice et fac secundum exemplar quod tibi in monte monstratum est. Igitur magister Guillielmus Altisiodorensis habuit gratiam disputandi, non autem populo predicandi. De primo dicit Gregorius: Nichil ad plenum scitur, nisi dente disputationis frangatur. De secundo dicit Ecclesiasticus XVII: Nec enim omnia possunt esse in hominibus. Sequitur in Apostolo: Alteri fides in eodem spiritu - supple: 'datur'. Hec data fuit Cornelio, qui per opera venit ad fidem, Act. X. Hanc petiverunt Apostoli a Domino dicentes Luc. XVII: Adauge nobis fidem. Hanc Dominus requirit ab eis Luc. XVII: Si habueritis fidem sicut granum sinapis et cet. Nota exemplum illius sutoris sive cerdonis, qui in terra Saracenorum transtulit montem et Christianos liberavit. Require in illo sermone fratris Luce: Salvatorem expectamus. Ideo dicit Iere. V: Domine, oculi tui respiciunt fidem. Quare? quia, sicut dicit Apostolus ad Hebre. XI: sine fide impossibile est placere Deo. Hec necessaria est ad salutem. sicut dicit Apostolus ad Hebre. XI: Sancti per fidem vicerunt regna, operati sunt iustitiam, adepti sunt repromissiones. Item banc Dominus in centurione commendavit dicens Mat. VIII: Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israel. Idem fecit Dominus in Cananea Mat. XV: O mulier, magna est fides tua. Item miracula que faciebat potius ascribit credentis et cum devotione postulantis fidei quam sibi operanti. Ideo uni, cuius filium sanavit, dixit Mar. IX: Si potes credere, omnia possibilia sunt credenti. Item Luc. VII: Fides tua te salvam fecit, vade in pace. Idem habetur Luc. XVII et XVIII. Item fidem dicit Dominus defuturam Luc. XVIII: Verumtamen filius hominis veniens, putas, inveniet fidem super terram? Item Iere. VII: Periit fides et ablata est de ore eorum. Item Prover. XX: Multi

homines misericordes vocantur, virum autem fidelem quis inveniet? Seguitur in Apostolo: Alii gratia sanitatum in uno spiritu. Ideo nota de quodam heremita, qui habebat gratiam sanandi infirmos, apud quem putabant latrones invenire aurum multum. Ipse vero fecit eos stare foris affixos et mane, cum eos incole vellent conburere pro furto, ipse ait: 'Sinite eos abire illesos, alioquin a me effugiet gratia sanitatum'. Et statim illi latrones conversi sunt ad Deum. Ad idem facit quod narrat beatus Gregorius in tertio libro Dialogorum de Amantio presbitero, qui gratiam habuit sanitatum. Dicit enim: Floridus Tiburtine civitatis episcopus michi esse apud se presbiterum quendam Amantium nomine, precipue simplicitatis narravit virum. Quem hoc habere virtutis perhibet, ut Apostolorum more manum super egros ponat et salutem restituat, et quelibet vehemens egritudo sit, ad tactum illius abscedat. Quem tante virtutis virum etiam videre curavi cumque ad me deductum in infirmorum domo paucis diebus manere volui, ubi, si qua adesset curationis gratia, cicius probare potuissem et cet. Vide in Dialogo, quo modo contulit frenetico sanitatem. Sequitur in Apostolo: Alii operatio virtutum. Hanc habuit Apostolus Paulus, de quo dicitur Act. XIX: Virtutesque non quaslibet modicas faciebat Deus per manus Pauli, ita ut etiam super languidos deferrentur a corpore eius sudaria vel semicincia, et recedebant ab eis langores, et spiritus nequam egrediebantur. Hec omnia fecerunt multi in primitiva Ecclesia, ut in Ecclesiastica ystoria Eusebius refert. Et hoc est quod Dominus dicit Mar. ultimo: Super egros manus imponent, et bene habebunt. Sequitur in Apostolo: Alii prophetia - supple 'datur'. Hanc habuit Agabus, de quo legitur Act. XI: Et surgens unus ex eis nomine Agabus significabat per spiritum famem magnam futuram in universo orbe terrarum, que facta est sub Claudio. Hanc etiam habuit Symon Niger, de quo habetur Act. XIII. Hanc filie Philippi Evangeliste, qui erat unus de septem, similiter habuerunt, de quibus dicitur Act. XXI: Huic autem erant filie IIII, virgines prophetantes. In istis impleta est Scriptura Ioelis II: Et prophetabunt filii vestri — ut Agabus et Symon Niger - et filie vestre, ut filie Philippi. Multi

etiam alii hanc gratiam habuerunt, et fuit necessaria, quia, sicut dicit sapiens in Prover. XXIX: Cum prophetia defecerit, dissipabibur populus. Sequitur in Apostolo: Alii discretio spirituum - supple: 'datur'. Hanc gratiam habuit Fortunatus, vir vite venerabilis civitatis Tudertine episcopus, de quo narrat beatus Gregorius Dialogorum libro primo quod in effugandis spiritibus inmense virtutis gratia pollebat, ita ut non nunquam ab obsessis corporibus legiones demonum repelleret et continue orationis studio intentus obiectas contra se eorum multitudines superaret. Et post aliqua narratur ibi de quodam, qui recepit hospitio demonem, quem ex obsesso homine Fortunatus expulerat, qui filium eius suffocavit in igne. Et cum querit Petrus. qua de causa permisit hoc Deus, inter alia, que respondet Gregorius, breviter et finaliter ita concludit: Sunt namque non nulli, qui idcirco bona facere student, ut gratiam aliene operationis obnubilent. Nec pascuntur bono quod faciunt, sed laude boni, qua ceteros premunt. Qua de re existimo hunc virum, qui malignum spiritum in hospitalitate suscepit, ostentationi potius intendisse quam operi, ut meliora quam episcopus fecisse videretur, quatinus ipse susciperet eum, quem vir Domini Fortunatus expulisset'. Petrus: 'Ut dicitur, ita est. Nam finis operis probat, quod munda susceptio in operatione non fuerit'. Ideo bene dicit beatus Iohannes in canonica prima capitulo IIII: Karissimi. nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus, si ex Deo sint. Sequitur in Apostolo: Alii genera linguarum - supple: 'dantur', per spiritum scilicet. Ideo dicitur Act. II: Et repleti sunt omnes Spiritu Sancto et ceperunt logui variis linguis, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis. Idem habetur Act. X: Adhuc loquente Petro verba hec, cecidit Spiritus Sanctus super omnes qui audiebant verbum. Et obstupuerunt ex circumcisione fideles, qui venerant cum Petro, quia et in nationes gratia Spiritus Sancti effusa est. Audiebant enim illos loquentes linguis et magnificantes Deum. Idem habetur Act. XIX: Et cum imposuisset illis manus Paulus, venit Spiritus Sanctus super eos, et loquebantur linguis et prophetabant, quia quidam eorum predicebant futura. Hanc gratiam dicit Paulus se habuisse I ad Cor. XIIII: Gratias ago Deo meo, quod omnium vestrum lingua loquor. Et hoc erat speciale signum presentie Spiritus Sancti in Ecclesia primitiva. Sequitur in Apostolo: Alii interpretatio sermonum.

Quod interpretatio (sermonum) potest sumi duobus modis.

Notandum quod interpretatio sermonum potest sumi duobus modis. Uno modo, ut dicantur interpretes translatores, qui transferunt libros de una lingua in aliam; de quibus sufficienter posui sub Adriano imperatore, pro eo quod Aquila primus interpres sub eo, hoc est eo imperante, transtulit. De quibus require in illa cronica, que sic inchoat: Octavianus Cesar Augustus et cet., quam feci in conventu Ferariensi eo anno, quo Lodovicus rex Francie a Saracenis in ultramarinis partibus captus fuit, scilicet anno Domini MCCL. Cuius cronice stilum colligens ex diversis scriptis usque ad Longobardorum perduxi hystoriam. Postmodum calamum temperavi cessavique scribere quantum ad cronicam illam, quia ita eram pauper, quod defectum cartarum sive pergameni habebam. Et agitur nunc annus millesimus CCLXXXIIII. Non autem cessavi quantum ad plures alias cronicas, quas optime secundum meum iuditium feci; ex quibus resecavi superfluitates, abusiones, falsitates et contrarietates. Verumtamen non omnes, quia aliqua que scribuntur ita sunt usitata, quod totus mundus non posset ea removere a cordibus eorum qui ita in principio didicerunt. De quibus multa possem demonstrare exempla. Sed rudibus et indoctis nullum valet exemplum, quia, qui docet fatuum, quasi qui conglutinat testam, Eccli. XXII. Nam qui narrat verbum non audienti - id est non intelligenti -, quasi qui excitat dormientem de gravi somno. Cum dormiente loquitur qui narrat stulto sapientiam, et in fine narrationis dicit: Quis est hic? Ideo posset dici tali: Erlá ke l'è farina. Trufatoria locutio est. Alio modo sumitur interpretatio sermonum pro his qui predicant et exponunt; quod pertinet ad predicatores et doctores, quorum in novo Testamento fuit maxima multitudo. Et ad istum modum magis pertinet quod Apostolus dicit in supraposita

divisione gratiarum, quam facit dicens I ad Cor. XII: Hec autem omnia operatur unus atque idem spiritus, dividens singulis prout vult. Ideo dicit infra XIIII: Volo autem vos omnes loqui linguis, magis autem prophetare. Nam maior est qui prophetat quam qui loquitur linguis, nisi forte interpretetur, ut Ecclesia edificationem accipiat. Sic etiam Marcus Evangelista dicitur discipulus et interpres Petri, non quod Petrus eius interpretatione indigeret, cum sciret omnibus linguis loqui, sed quia Evangelium iuxta quod Petrum predicantem audierat in Ytalia scripsit. Ad doctores ergo novi Testamenti refertur quod Apostolus dicit I ad Cor. XII: Alii interpretatio sermonum - supple: 'datur per spiritum'. Ideo Dominus dicit Mat. XIII: Omnis scriba doctus in regno celorum similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera. Item Iob XXVIII: Profunda quoque fluviorum scrutatus est et abscondita produxit in lucem, Item Dan. XII: Qui autem docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti, et qui ad iustitiam erudiunt multos, quasi stelle in perpetuas eternitates. Benedictus Deus, qui me de hac materia divisionis Apostoli expedivit! Igitur occasione magistri Guilielmi, qui habuit gratiam disputandi et libros faciendi, non autem gratiam populo predicandi, posuimus supra dicta, que in divisione Apostoli continentur.

Nunc autem ad Altisiodorum denuo revertamur. Recordor quod, quando habitabam in conventu Cremone eo anno, quo civitas mea Parma rebellavit Friderico deposito, [quod] frater Gabriel de Cremona ex Ordine fratrum Minorum, qui magnus lector erat et homo sanctissime vite, dixit michi quod Altisiodorum maiorem copiam habebat vinearum et vini quam Cremona et Parma et Regium et Mutina. Et aborrui, cum audivi, et incredibile reputavi. Cum autem in Altisiodoro habitassem, visum fuit michi quod verum dixisset, quia magnum habent districtum sive episcopatum, id est multum habent de territorio, et montes et colles vineis pleni sunt et campestria sive planities, ut vidi oculis meis. Non enim seminant nec metunt nec in orrea congregant homines terre illius, sed mittunt vinum Parisius, quia flumen habent iuxta, quod Parisius vadit,

et ibi nobiliter vendunt, et inde habent totum victum suum et vestimenta, quibus teguntur. Et circuivi episcopatum Altisiodorensem tribus vicibus, egrediendo semel cum quodam fratre, qui predicabat et crucesignabat homines pro passagio regis Francie. Alia vice cum alio fratre, qui in cena Domini predicavit Cysterciensibus in pulcherrimo monasterio; et fecimus Pascha cum quadam comitissa, que in prandio dedit nobis, id est dari fecit toti curie, XII ferculorum diversitates, id est ciborum appositiones sive varietates. Et comes vir eius domi non erat, quia abundantius, id est in maiori copia, fercula fuissent apposita. Et ostendit michi frater ille monasterium Pontiniacense, in quo ab Alexandro papa III, qui Senonis morabatur, recommendatus fuit beatus Thomas Cantuariensis archiepiscopus, quando ab Artaldo rege Anglie de Anglia fuit expulsus. Tertio exivi cum fratre Stephano et vidi et didici multa, que essent digna relatu, sed causa brevitatis ea subticeo, quia ad alia dicenda festino. Et nota quod in provincia Francie - secundum Ordinem fratrum Minorum loquor - sunt octo custodie, ex quibus IIII bibunt cervisiam, IIII bibunt vinum. Nota etiam quod tres terre sunt, que dant abundantiam vini in Francia, scilicet Rupella, Belna et Altisiodorum. Nota insuper quod vina rubea in Altisiodoro minime reputantur, quia non sunt ita bona sicut vina Ytalica rubea. Nota similiter quod vina Altisiodori sunt alba et aliquando aurea et odorifera et confortativa et magni et boni saporis et omnem bibentem in securitatem et iocunditatem inducunt atque convertunt, ita ut merito de vino Altisiodorensi dici possit illud Prover, XXXI: Date sicceram merentibus et vinum his qui amaro sunt animo. Bibant et obliviscantur egestatis sue et doloris non recordentur amplius. Et nota quod ita sunt fortia vina Altisiodori, quod, quando aliquantulum stant in urceo, lacrimantur exterius.

De multiplici commendatione vini secundum Gallicos.

Nota etiam quod Gallici ridendo dicere consueverunt, quod bonum vinum debet habere triplex b et VII f ad hoc,

ut sit optimum et laude dignum. Dicunt enim hoc modo ludendo:

> El vin bons e bels e blance, Forte e fer e fin e franble, Freit e fras e formijant.

De vino secundum magistrum Morandum.

Magister vero Morandus, qui Padue in gramatica rexit, secundum suum appetitum hoc modo commendavit vinum dicens:

Vinum dulce gloriosum pingue facit et carnosum atque pectus aperit. Et maturum, gustu plenum, valde nobis est amenum, quia sensus acuit. Vinum forte, vinum purum reddit hominem securum et depellit frigora. Sed acerbum linguas mordet, intestina cuncta sordet corrumpendo corpora. Vinum vero quod est glaucum potatorem facit raucum et frequenter mingere. Vinum vero turbulentum solet dare corpus lentum et colorem tingere. Vinum rubeum subtile non est reputandum vile, nam colorem generat. Auro simile citrinum valde fovet intestinum et langores suffocat. Alba limpha maledicta sit a nobis interdicta, quia splenem provocat.

Gallici itaque delectantur in bono vino, nec mirum, quia vinum letificat Deum et homines, ut dicitur Iudicum IX. Nam vinum letificat cor hominis et omnem mentem convertit in securitatem et iocunditatem; et non meminit omnem tristitiam et debitum, et omnia precordia facit honesta. Et non meminit regem neque magistratum et omnia operta facit loqui; et non meminerunt, cum biberint, amiciciam nec fraternitatem, sed post non multum sumunt gladios; et cum a vino merserint et surrexerint, non meminerunt que gesserunt. Item supra in principio dicti sui is qui dixerat de fortitudine vini hoc modo inchoaverat: Viri, quam prevalet vinum omnibus hominibus qui bibunt illud. Seducit mentem. Itemque regis et orphani facit mentem vanam. Item servi ac liberi, pauperis ac divitis, III Esdre IX. Nota quod, sicut legitur Gen. IX: Noe bibens vinum inebriatus est et nudatus in tabernaculo suo, et illa occasione dixit Noe nepoti suo: Maledictus Chanaan puer, servus servorum erit fratribus suis. Ubi dicit beatus Ieronimus: Antequam vinum inveniretur, manebat omnibus inconcussa libertas. Item Eccli. XIX: Vinum et mulieres apostatare faciunt sapientes et arguunt sensatos. Exemplum patet in filiabus Loth, que dederunt patri suo bibere vinum, ex certa scientia volentes, quod cognosceret eas sicut et fecit, Gen. XIX. Hinc est quod Salomon, postquam locutus est de mala muliere dicens Prover. XXIII: Fovea profunda est meretrix et puteus angustus aliena. Insidiatur in via quasi latro et quos incautos viderit interficiet, statim subdit de vino dicens: Cui ve? Cui patri ve? Cui rixe? Cui fovee? Cui sine causa vulnera? Cui suffusio oculorum? Nonne his qui morantur in vino et student calicibus epotandis?

Ad litteram Gallici et Anglici student calicibus epotandis. Ideo Gallici habent suffusionem oculorum, quia ex nimia po-

De Gallicis et Anglicis, qui student calicibus epotandis, quibus congruere potest illud Iere. XI: Domine, demonstrasti michi, et co(gnovi), tu osten(disti) michi studia eorum.

<sup>[</sup>De sancto Lodoyco rege Francie et de primo eius passagio, quia bis transfretavit].

tatione vini oculos reversatos et rubeos et lipposos et cerpijosos habent; et summo mane, postquam a vino emerserint, cum talibus oculis vadunt ad sacerdotem, qui celebravit, et rogant, ut stillet aquam lotionis manuum in oculis eorum. Quibus dicebat frater Bartholomeus Guisculus de Parma apud Pruvinum, ut pluries audivi: 'Alé! ke malonta ve don Dé! Metti del' aighe in le vins, non in lis ocli '. Quod est dicere: 'Eatis! quod malum tribuat vobis. Deus! Ponatis aquam in vino, quando debetis bibere, et non in oculis'. Item Prover. XX dicitur: Luxuriosa res vinum et tumultuosa ebrietas; quicumque his delectatur, non erit sapiens. Anglici certe talibus delectantur et student calicibus epotandis. Accipit enim unus Anglicus unum magnum ciphum vini et bibit totum dicens: 'Ge bi a vu'. Quod est dicere: 'Tantum oportebit vos bibere, quantum ego bibam '. Et credit dicere et facere magnam curialitatem et habet valde pro malo, si quis aliter fecerit, quam ipse docuit verbo et monstravit exemplo. Et tamen facit contra Scripturam que dicit Hester I: Vinum quoque, ut magnificentia regia dignum erat, abundans et precipium ponebatur, nec erat qui nolentes cogeret ad bibendum. Item alia scriptura dicit Eccli. XXXI: Diligentes in vino noli provocare, multos enim exterminavit vinum. Et prosequitur de sobrietate bibendi usque ad finem capituli. Parcendum tamen est Anglicis, si libenter bibunt bonum vinum, quando possunt, quia parum habent de vino in patria sua. Minus parcendum est Gallicis, quia plus abundant, nisi forte dicatur: Durum est assueta relinquere. Nota quod in versibus ita habetur:

Det vobis piscem Normandia terra marinum,
Anglia frumentum, lac Scocia, Francia vinum,
Silva feras, aer volucres, armenta butyrum,
Ortus delitias, nemus umbram, stagna papirum.

directed); of the from reason approved every five lift surpresentation from

De hac materia satis sit dictum.

De maioritate et parvitate dierum in Francia.

Notandum quod in Francia, ut vidi oculis meis, maiores sunt dies in consimilibus mensibus quam in partibus Ytalicis, ut in Maio hic et ibi et in yeme hic et ibi minores.

De Lodoyco rege Francie, qui interfuit capitulo provinciali fratrum Minorum Senonis celebrato.

Revertamur iam nunc ad cursum nostrum, ut de rege Francie prosequamur. Igitur, anno Domini millesimo CCXLVIII circa festum Pentecostes sive post, ab Altisiodoro ad conventum Senonensem descendi, quia provinciale capitulum administrationis Francie ibi celebrari debebat, et domnus Lodovicus rex Francie illuc erat venturus. Congregato itaque capitulo minister Francie cum diffinitoribus ad fratrem Iohannem de Parma. generalem ministrum, qui in illa domo erat, accessit dicens ei: 'Pater, nos examinavimus et approbavimus XL fratres, qui ad capitulum venerant pro habendo predicationis offitio, et dedimus eis et emisimus eos, ut redeant ad loca sua, ne ex multitudine fratrum domus capituli sit gravata'. Quibus generalis minister respondit quod insipienter et male fecerant, quia hoc non conceditur ministris provincialibus et diffinitoribus, nisi in absentia generalis. Et addidit: 'Examinationem, quam de eis fecistis, iam habeo approbatam, sed volo quod omnes revocentur et a me offitium predicationis habeant, secundum quod in regula continetur'. Et factum fuit ita. Et fuerunt postea in loco capituli usque ad finem eius. Et quia rex Francie de Parisius erat egressus et ad capitulum veniebat, cum iam apropinquaret domui, egressi sunt omnes fratres Minores obviam ei, ut honorifice reciperetur ab eis. Et frater Rigaldus ex Ordine Minorum, magister cathedratus Parisius et Rotomagensis archiepiscopus, indutus pontificalibus paramentis egressus est domum et ibat festinanter ad regem querendo et dicendo: 'Ubi est rex?' ubi est rex?'. Et ego sequebar eum. Nam solus et attonitus ibat cum mittra in capite et baculo

pastorali in manu. Moram enim contraxerat in preparando se, ita quod alii fratres iam erant egressi et stabant hinc inde per stratam versis vultibus e regione, regem venturum videre volentes. Et miratus sum ultra modum in memetipso dicens: 'Certe-legi non semel neque bis, quod Senones Galli usque adeo fuerunt potentes, quod duce Brenno Romam ceperunt. Nunc autem mulieres eorum pro maiori parte pedisseque esse videntur'. Et si rex Francie per Pisas vel per Bononiam transitum fecisset, totus flos dominarum de civitatibus nominatis obvius occurrisset. Tunc recordatus sum quod vera est Gallicorum consuetudo. Nam in Francia solummodo burgenses in civitatibus habitant, milites vero et nobiles domine morantur in villis et possessionibus suis.

De qualitate regis Francie quantum ad corpus, et de devotione eius quantum ad animam.

Erat autem rex subtilis et gracilis, macilentus convenienter et longus, habens vultum angelicum et faciem gratiosam. Et veniebat ad Ecclesiam fratrum Minorum non in pompa regali, sed in habitu peregrini, habens capsellam et burdonem peregrinationis ad collum, qui optime scapulas regias decorabat. Et veniebat non eques, sed pedes; et fratres sui germani, qui tres comites erant, quorum primus Robertus, ultimus Karulus dicebatur, qui fecit magna et laude dignissima, consimili humilitate et habitu sequebantur, ut vere illud propheticum dicere possent: Hi in curribus et hi in equis, nos autem in nomine domini Dei nostri invocabimus. Nec curabat rex de comitiva nobilium, sed magis de orationibus et suffragiis pauperum. Et ideo adimplebat quod Ecclesiasticus IIII docet: Congregationi pauperum affabilem te facito. Revera magis erat dicendus monachus quantum ad devotionem cordis, quam quantum ad arma bellica miles. Ingressus itaque Ecclesiam fratrum, devotissime facta genuflexione coram altari, oravit. Et cum egrederetur Ecclesiam et adhuc super hostium staret, eram iuxta eum. Et ecce oblatus est ei et ex parte thesaurarii Senonensis Ecclesie

representatus, magnus lucius vivus in aqua in conca lignea de abiete, quam Tussci bigonçam appellant, in qua lavantur et balneantur infantes, cum in cunabulis nutriuntur. Siquidem carus et pretiosus piscis in Francia lucius reputatur. Et regratiatus est rex tam mittenti quam exenium presentanti. Deinde dixit rex intelligibili voce, quod nullus ingrederetur domum capituli, nisi esset miles, exceptis fratribus, quibus loqui volebat.

Quod rex Francie postulavit suffragia fratrum, et fuerunt sibi concessa.

Cum autem essemus in capitulo congregati, rex cepit dicere facta sua recommendando se et fratres suos et dominam reginam, matrem suam, et totam suam societatem, et devotissime genuflectendo petiit orationes et suffragia fratrum. Et aliqui fratres de Francia, qui erant iuxta me, ex devotione et pietate quasi inconsolabiliter flebant. Post regem vero cardinalis Romane curie, scilicet domnus Oddo, qui condam Parisiensis cancellarius fuerat et cum rege transfretare debebat, exorsus est loqui, et paucis verbis nos expedivit, faciens quod Ecclesiasticus VII docet: Coram rege noli velle videri sapiens. Et iterum Iob XXIX: Verbis meis nichil addere audebant. Item Prover. XXX: Ne addas quicquam verbis illius et arguaris inveniarisque mendax. Post istos duos locutus est frater Iohannes de Parma, generalis minister, cui ex offitio incombebat responsio, dicens: 'Ecclesiasticus docet XXXII: Loquere maior natu, decet enim te. Primum verbum diligentis scientiam. Rex noster et dominus et pater et benefactor, et qui congregationi pauperum affabilem se fecit, venit ad nos humiliter et utiliter, curialiter et benigne, et primo locutus est nobis, sicut eum decebat; nec petit a nobis aurum et argentum, quibus per Dei gratiam eraria sua sufficienter abundant, sed postulat orationes et suffragia fratrum et pro tali negotio, pro quo multipliciter commendandus videtur. Quia revera hanc peregrinationem et crucis signationem assumpsit domnus rex ad honorem domini nostri Iesu Christi et ad dandum Terre Sancte succursum et ad debellandum hostes et inimicos fidei et crucis Christi et

ad honorem universalis Ecclesie et totius fidei Christiane et pro salute anime sue et omnium qui secum transfretare debebunt. Quapropter, quia fuit precipuus Ordinis benefactor et defensor, non solum Parisius, verum etiam in toto regno suo, et quia ita humiliter venit ad nos cum tam digna societate pro tali negotio ad suffragia Ordinis postulanda, dignum et congruum est, ut rependamus ei aliqua beneficia. Et quia fratres de Francia promptiores sunt ad negotium istud suscipiendum et plus intendunt facere, quam ego scirem imponere, ideo illis nullam legem impono. Quia vero ego inchoavi Ordinem visitare, disposui in mente mea cuilibet sacerdoti pro rege et pro tota sua societate IIII missas imponere: unam de Sancto Spiritu, aliam de Cruce, tertiam de beata Virgine et quartam de Trinitate. Et si contingat quod filius Dei vocet eum de hoc mundo ad patrem, adhuc per fratres superaddentur maiora. Et si non respondi sufficienter secundum desiderium suum, ipse rex sit dominus precipiendi, quia ex parte nostra non deest qui impleat, sed qui iubeat '. Audiens hec rex regratiatus est generali ministro et in tantum acceptavit responsionem suam, quod voluit eam litteris generalis et sigillo confirmatam habere. Et factum fuit ita.

Quod rex Francie comedit cum fratribus et fecit expensas.

Porro illa die rex fecit expensas et comedit cum fratribus. Et comedimus in refectorio; et comederunt ibi tres fratres regis et cardinalis Romane curie et generalis minister et frater Rigaldus, archiepiscopus Rotomagensis, et provincialis minister Francie et custodes et diffinitores et discreti et quotquot de corpore capituli erant et fratres hospites, quos nominamus forenses.

De humilitate, quam ostendit generalis minister comedendo seorsum in alia mensa.

Cognoscens itaque generalis minister quod cum rege erat nobilis et digna societas, scilicet tres comites et Romane

Ecclesie legatus et cardinalis et Rotomagensis archiepiscopus, noluit se obstentare in faciendo opere suo, iuxta verbum quod scriptum est Eccli. XI: In die honoris tui ne extollaris, quamquam invitaretur, ut iuxta regem discumberet, sed magis voluit opere implere quod Dominus docuit verbo et monstravit exemplo, scilicet curialitatem et humilitatem. Ait enim in Evangelio Dominus Luc. XIIII: Cum invitatus fueris ad nuptias, non discumbas in primo loco, ne forte honoratior te sit invitatus ab illo, et veniens is qui te et illum vocavit dicat tibi: 'Da huic locum'. Et tunc incipies cum rubore novissimum locum tenere. Sed, cum vocatus fueris, vade, recumbe in novissimo loco, ut, cum venerit qui te invitavit, dicat tibi: 'Amice, ascende superius'. Tunc erit tibi gloria coram simul discumbentibus, quia omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur. Iterum alia scriptura dicit Eccli. XIII: Advocatus a potentiore discede, ex hoc enim magis te advocabit. Non improbus sis, ne impingaris. Iterum alia scriptura dicit Prover. XXV: Ne gloriosus appareas coram rege et in loco magnorum ne steteris. Melius est enim, ut dicatur tibi: 'Ascende huc', quam ut humilieris coram principe. Elegit igitur frater Iohannes et discubuit in mensa humilium, sed nobilitata est ex presentia sua, et multi edificati ex hoc habuerunt bonum exemplum. Et sicut

## nobilitat viles frons generosa dapes,

sic ex presentia humilis humiliter discumbentis locus sive mensa magnifice decoratur. Considera etiam quod Deus non omnia luminaria celi posuit in una parte tantum, sed in diversis locis ad maiorem pulcritudinem et utilitatem diversimode collocavit. Porro illa die rex implevit Scripturam que dicit Eccli. IIII: Congregationi pauperum affabilem te facito. Et iterum dicit Eccli. IX: Viri iusti sint tibi convive, et in timore Dei sit tibi gloriatio, et in sensu sit tibi cogitatus Dei, et omnis enarratio tua in preceptis altissimi.

De prandio regis Francie magnifice preparato; et quod declinabat de strata, ut iret ad suffragia religiosorum poscenda.

Habuimus igitur illa die primo cerasas, postea panem albissimum; vinum quoque, ut magnificentia regia dignum erat, abundans et precipium ponebatur. Et iuxta morem Gallicorum erant multi qui nolentes invitarent et cogerent ad bibendum. Postea habuimus fabas recentes cum lacte decoctas, pisces et cancros, pastillos anguillarum, risum cum lacte amigdalarum et pulvere cynamomi, anguillas assatas cum optimo salsamento, turtas et iuncatas et fructus necessarios habuimus abundanter atque decenter. Et omnia curialiter fuerunt apposita et sedule ministrata. Sequenti die rex agressus est iter suum. Ego vero finito capitulo secutus sum regem. Habebam enim obedientiam a generali ministro eundi in provinciam Provincie ad morandum. Et facile fuit michi ipsum regem repperire, quia de strata publica declinabat frequenter, ut iret ad heremitoria fratrum Minorum et aliorum religiosorum hinc inde a dextris et a sinistris, ut se eorum orationibus commendaret. Et hoc negotium semper exercuit, quousque pervenit ad mare et arripuit iter vadens ad Terram Sanctam.

De humilitate regis Francie, quam fecit iuxta verbum quod scriptum est: Humiliavi in terra vitam meam.

Cum autem visitassem fratres de Altisiodoro, de quorum conventu fueram, ivi una die Vergeliacum, quod est in Burgundia nobile castrum, in quo corpus Magdalene credebatur tunc esse; et in crastinum erat dies dominica; et summo mane rex venit ad fratres ad suffragia fratrum poscenda, iuxta verbum quod scriptum est Prover. XI: Bene consurgit diluculo qui querit bona. Et totam comitivam suam rex dimisit in castro, a quo fratres valde parum distabant. Et duxit rex secum solummodo tres fratres suos et aliquos servientes, qui equorum essent custodes. Et facta genuflexione et reverentia coram altari, fratres respitiebant sedilia et ligna, in quibus sederent; rex

vero sedit in terra et in pulvere, ut vidi oculis meis; Ecclesia enim illa pavimentata non erat; et vocavit nos ad se dicens: 'Venite ad me, fratres mei dulcissimi, et audite verba mea'. Et fecimus circulum circa eum in terra cum eo sedendo, et fratres sui germani similiter. Et fecit recommendationem suam et poposcit orationes et suffragia fratrum, secundum formam superius iam descriptam. Et post responsionem sibi factam egressus est Ecclesiam, ut iret viam suam. Et dictum est ei quod Karolus ferventer orabat. Et rex gaudebat et patienter expectabat fratrem orantem nec ascendebat equum. Et alii duo fratres comites forinsecus similiter expectabant cum rege. Et Karulus erat iunior frater et comes Provincie, habebat enim sororem regine uxorem. Et faciebat multas genuflexiones ad altare, quod erat in ala Ecclesie iuxta egressum. Et ego videbam et Karulum ferventer orantem et regem iuxta hostium exterius patienter expectantem, et multum fui edificatus. Et cognovi quod vera est Scriptura que dicit Prover, XVIII: Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma. Post hec rex ivit viam suam et finitis negotiis suis ad sibi preparatum navigium properavit. Ego vero ivi Lugdunum et adhuc inveni ibi domnum papam Innocentium quartum cum cardinalibus suis. Post hec descendi per Rodanum usque ad civitatem Arelatensem, que per V miliaria distat a mari. Et festum erat beati Petri Apostoli; et tunc venit ad locum illum frater Raimundus, minister Provincie, qui postea factus fuit episcopus, et honorifice me suscepit; et lector Montis-pesulani erat cum eo.

De fratre Hugone Provinciali, et de qualitate ipsius quantum ad corpus et quantum ad animam et quantum ad scientiam.

Postea ivi per mare Massiliam et a Massilia Areas ivi ad videndum fratrem Hugonem de Bariola, qui et de Digna, quem Lombardi fratrem Ugonem de Monte-pesulano dicebant. Hic erat unus de maioribus clericis de mundo et sollemnis predicator et gratiosus tam clero quam populo et maximus disputator et paratus ad omnia. Omnes involvebat, omnibus con-

cludebat, linguam disertissimam habebat et vocem tamquam tube sonantis et tonitrui magni et aquarum multarum sonantium, cum decurrunt per preceps. Nunquam inculcabat, nunquam cespitabat. Semper ad omnem responsionem erat paratus. Mirabilia dicebat de celesti curia, id est de gloria Paradisi, et terribilia de infernalibus penis. De provincia Provincie fuit oriundus, mediocris stature et niger non disconvenienter. Spiritualis homo ultra modum, ita ut alterum Paulum crederes te videre seu alterum Helyseum. Nam in diebus suis non pertimuit principem, et potentia nemo vicit illum, nec superavit illum verbum aliquod, Eccli. XLVIII. Ita enim loquebatur in consistorio pape et cardinalibus sicut pueris congregatis ad ludum, et hoc apud Lugdunum et priori tempore, quando curia fuit Rome. Nam omnes tremebant eum, quando audiebant ipsum loquentem, sicut tremit iuncus in aqua. Quare hoc? Quia illud Ysaie implebat LI: Nolite timere opprobrium hominum et blasphemias eorum ne metuatis. Sicut enim vestimentum sic comedet eos vermis, et sicut lanam sic devorabit eos tinea. Et iterum in eodem capitulo: Quis tu, ut timeas ab homine mortali et a filio hominis, qui quasi fenum ita arescet, et oblitus es Domini creatoris tui et cet.

Qualiter frater Hugo reprehendit cardinales, qui rumores requirebant ab eo.

Quod frater Hugo cardinales durissime increpavit apud Lugdunum Gallie civitatem.

Interrogatus enim a cardinalibus aliquando cuiusmodi rumores haberet, ita vituperavit eos sicut asinos dicens: 'Ego rumores non habeo, sed habeo plenam pacem et cum conscientia mea et cum Deo meo, que exsuperat omnem sensum et custodit cor meum et intelligentiam meam in Christo Iesu domino meo. Vere scio quod rumores inquiritis et ad hoc vacatis tota die. Nam Athenienses estis et non Christi discipuli, de quibus Lucas in Actibus dicit XVII: Athenienses autem omnes et advene hospites ad nichil aliud vacabant nisi aut dicere aut audire aliquid novi. Discipuli Christi piscatores et debiles homines

secundum seculum extiterunt, et tamen totum mundum converterunt, quia manus Domini fuit cum illis, iuxta verbum quod scriptum est Mar. ultimo: Illi autem profecti predicaverunt ubique, Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis. Et ideo bene impleverunt quod de eis scriptum fuerat: In omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terre verba eorum. De vobis autem non impletur quod scriptum est: Pro patribus tuis nati sunt tibi filii: constitues eos principes super omnem terram. Quia revera vos estis qui edificatis Syon in sanguinibus et Ierusalem in iniquitate, Michee III.

Quod tam papa quam cardinales negligunt facere consilium Ietro de viris idoneis eligendis pro regimine pastoralis officii.

Nam vestros nepotulos et consanguineos ad ecclesiastica beneficia et dignitates assumitis, ut parentelam vestram exaltetis et divitem faciatis, et excluditis ydoneos et bonos viros, qui essent utiles Ecclesie Dei, et prebendatis puerulos in cunabulis decumbentes. Ideo bene quidam truttannus de vobis dixit:

> Accusative ad curiam si ceperis ire, proficis in nichilo, si pergis absque dativo.

## Et iterum alius:

Curia Romana non curat ovem sine lana.
Presulis Albini seu martyris ossa Ruffini
Rome quisquis habet, vertere cuncta valet:
Mus elephas fit, fasque nephas, de Symone Cephas.

Certe vos estis, de quibus dixit Amos V: Qui convertitis in abscinthium iuditium et iustitiam in terra relinquitis. Vos estis qui separati estis in diem malum et apropinquatis solio iniquitatis. Qui dormitis in lectis eburneis et lascivitis in stratis vestris. Qui comeditis agnum de grege et vitulos de medio armenti. Qui canitis ad vocem psalterii: Sicut David putaverunt se habere verba cantici, bibentes in fialis vinum et optimo un-

guento delibuti, et nichil compatimini super contritione Ioseph, Amos VI. Vos estis, de quibus Ysaias propheta dixit V: Ve qui dicitis malum bonum et bonum malum, ponentes tenebras lucem et lucem tenebras, ponentes amarum in dulce et dulce in amarum. Ve qui sapientes estis in oculis vestris et coram vobismet ipsis prudentes. Ve qui potentes estis ad bibendum vinum et viri fortes ad miscendam ebrietatem. Ve qui iustificatis impium pro muneribus et iustitiam iusti aufertis ab eo. Item bene completur in vobis quod in figura vestri scribis et Phariseis imprecatus est Deus Mat. XXIII: Ve vobis, scribe et Pharisei; ypocrite, qui circuitis mare et aridam, ut faciatis unum proselitum; et cum fuerit factus, facitis eum filium gehenne duplo quam vos. Item quod Ietro docuit Moysen implere negligitis. Dixit enim Exo. XVIII: Provide de omni plebe viros potentes et timentes Deum, in quibus sit veritas, et qui oderint avariciam, et constitue ex eis tribunos et centuriones et quinquagenarios et decanos, qui iudicent populum omni tempore. Qualiter ista faciatis, vos ipsi cogitate et iudicate. Non enim de omni plebe viros eligitis, cum vultis facere cardinales, sed de parentela vestra et nepotulos vestros eligitis, ut sint cardinales, archiepiscopi et episcopi et primates. Et augmentastis honorem vestrum moderno tempore multipliciter. Nam capellum rubeum papa Innocentius quartus contulit vobis, ut, cum equitatis, discerni possitis a reliquis capellanis. Cardinales etiam antiquo tempore non dicebamini, sed diacones Romane curie et presbiteri dicebantur similes vestri et vestri predecessores; quod potest manifesto demonstrari exemplo: Ingressus Silvester papa ad Constantinum leprosum: nulla mentio de cardinalibus ibi habetur, sed dicitur quod duos diacones et V presbiteros duxit secum. Item beatus Gregorius, antequam papa fieret, diaconus Romane curie appellatus fuit, non cardinalis, similiter Longobardorum ystoriographus Paulus multique alii usque ad longa tempora successive. Quapropter melius denominavit vos abbas Ioachym de Ordine Floris carpinales nominando, quia revera optime scitis carpere et emungere et exhaurire marsupia plurimorum. Et Scripturam truphatorie et truttannice iuxta vestrum erroneum

intellectum exponitis, dicentes I Reg. II: Domini enim sunt cardinales terre, et posuit super eos orbem, id est orbis dominium, eo quod domini terre sint. Unde illud Iob IX: sub quo curvantur qui portant orbem. Sed dicitur Prover. III: Abhominatio est Domini omnis illusor, et cum simplicibus sermocinatio eius. Nam illusores ipse deludet et mansuetis dabit gratiam. Cum autem aliquem ad cardinalatum assumitis, dicitis ei: « Accipe anulum, in quo non est angulus, esto princeps mundi et collega fratrum nostrorum ». Futurum est enim, ut puto, quod adhuc de vobis sit pontifex summus, id est papa, ex ambitione dicturus: Numquid non principes mei simul reges sunt? Ys. X. Verba fuerunt Senacherib, qui diabolum prefiguravit. De Christi vero principibus, id est de Apostolis, dictum fuit: Constitues eos principes super omnem terram. Quod vobis minime convenit, quia non super omnem terram laboratis et predicatis sicut illi, de quibus scriptum est: In omnem terram exivit sonus eorum, et in fi(nes) or(bis) terre verba eorum. Nam Dominus dixerat eis Io. XV: Posui vos, ut eatis et fructum afferatis, et f(ructus) vester maneat. Vos autem non itis nisi ab hospitio vestro ad consistorium pape, et ingredimini pompatice domum Israel cum maxima comitiva. A consistorio pape transitis ad mensam et comeditis et bibitis splendide; postea transitis ad lectum et dormitis suaviter. Postmodum tota die estis ociosi in cameris vestris et marcetis ignavia et delectamini cum caniculis et anulis et nepotibus vestris et equis quadratis, et ut habeatis familiam copiosam et bene indutam et nobilem apparatum et prosperos de parentela vestra rumores. Talis est exercitatio vestra. Nec vobis est cure, quis peregrinus in vico iaceat, quis egeat pane, quis induendus, quis visitandus, quis redimendus, quis sepeliendus. Certe totum mundum possetis convertere, si faceretis quod sapiens docet Prover. VI: Discurre, festina, suscita amicum tuum, et iterum Prover. XXIIII: Erue eos qui ducuntur ad mortem et qui trahuntur ad interitum liberare ne cesses, vobis plus crederetur quam aliis sacerdotibus. Et de populo scriptum est: Reminiscentur et convertentur ad Dominum universi fines terre. Certe Dominus non se inclusit

327

in una civitate cum discipulis suis, sed misit eos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse venturus, sicut scribit beatus Lucas X. Vos ergo quare non sic? Forte dicturi estis: « Quia mortem timemus seu penuriam pati ». Sed audi, quid de Apostolis Apostolus scribit I ad Cor. IIII: Puto enim (quod) Deus nos Apostolos novissimos ostendit tamquam morti destinatos. Et infra: Usque in hanc horam esurimus et sitimus et nudi sumus et cet. De Domino dicitur quod circuibat totam Galileam docens in sinagogis eorum et predicans Evangelium regni et sanans omnem langorem et omnem infirmitatem in populo, Mat. IIII. Summus vero pontifex, qui papa nominatur et episcopus et servus servorum Dei, ut lucrentur denarios hi qui eum in carcere custodiunt, tota die et nocte moratur inclusus, ut illud Ys. videatur impletum XXXII: Erit vir sicut qui absconditur a vento et celat se a tempestate'. Et addidit frater Ugo: 'Si veritatem dico, quare non creditis michi? Qui est ex Deo, verba Dei audit, Io. VIII. Nam ego quos amo arguo et castigo, Apoc. III. De primo habetur Prover. VIII: Ego diligentes me diligo, et qui mane vigilaverint ad me, invenient me. De secundo habetur II Reg. VII: Arguam eum in virga virorum et cet. De tertio habetur in psalmo: Castigans castigavit me Dominus et morti non tradidit me. Item Iere. XXX: Castigabo te in iuditio, ut non tibi videaris innoxius. Item Iere. XXXI: Castigasti me, Domine, et eruditus sum quasi iuvenculus indomitus. Item Apostolus Tymotheo dicit in II, 4: Argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina. Dicamus de singulis verbis hic positis; postea ponamus, quare Apostolus ista precepit. De primo dicit sapiens in Prover. IX: Argue sapientem, et diliget te. Item Prover. XXIIII: Qui arguunt, laudabuntur, et super ipsos veniet benedictio. Sed de malis auditoribus dicit Amos V: Odio habuerunt in porta corripientem et loquentem perfecte abhominati sunt. Quare? Quia non amat pestilens eum qui se corripit nec ad sapientes graditur, Prover. XV. Et ideo in auribus insipientium ne loquaris, quia despicient doctrinam eloquii tui, Prover. XXIII. Non recipit stultus verba prudentie, nisi ea dixeris que versantur in corde eius,

Prover. XVIII. Ideo dicit Prover. IX: Noli arguere derisorem, ne oderit te. Argue sapientem, et diliget te. Item Prover. XIX: Si corripueris sapientem, intelliget disciplinam'.

'De secundo dicit Apostolus II ad Cor. V: Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo. Item prima Petri II: Karissimi, obsecro vos tamquam advenas et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis, que militant adversus animam. Ideo dicit infra V: Seniores qui in vobis sunt obsecro consenior et testis Christi passionum, qui et eius que in futuro est revelanda glorie communicator: Pascite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in cleris, sed formefacti gregis ex animo, ut, cum apparuerit princeps pastorum, percipiatis inmarcessibilem glorie coronam'.

'De tertio dicit Apostolus ad Titum I: Increpa illos dure, ut sani sint in fide. Ideo dicit sapiens Prover. XII: Qui odit increpationes, insipiens est. Item Prover. XV: Qui increpationes odit, morietur. Item eodem: Auris, que audit increpationes vite, in medio sapientium commorabitur. Qui abicit disciplinam, despicit animam suam; qui autem acquiescit increpationibus, possessor est cordis'.

'Dictum est: Argue, obsecra, increpa. Sequitur: In omni patientia et doctrina. De primo dicitur Prover. XIIII: Qui patiens est, multa gubernatur prudentia; qui autem impatiens est, exaltat stultitiam suam. Item Prover. XVI: Melior est patiens viro forti, et qui dominatur animo suo, expugnatore urbium. Item Prover. XIX: Qui impatiens est, sustinebit damnum. De secundo dicitur Prover. XIII: Doctrina bona dabit gratiam, in itinere contemptorum vorago. Item Prover. XV: Doctrina mala deserenti viam vite. Item Prover. XII: Doctrina sua noscitur vir; qui autem vanus et excors est, patebit contemptui. Item Prover. XIX: Doctrina viri per patientiam noscitur, et gloria eius est iniqua pretergredi'.

'Porro post verba premissa Apostolus subdit causam, quare dixerit arguendum, obsecrandum et increpandum. Dicit enim II ad Timo. IIII: Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non

sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus. Et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Ex quibus revera vos estis, qui fabulas inquiritis et rumores. Dicite michi, quis ex collegio vestro - de cardinalibus loquor - cathalogo sanctorum adhuc fuit ascriptus? Certe Damasus papa a vobis de adulterio fuit incriminatus, Ieronimus turpiter et ignominiose fugatus. Ipse vero sapienter fecit recedendo a vobis et dando locum ire, Ro. XII. Nam, ut docet sapiens in Prover. XX: honor est homini qui separat se a contentionibus. Seneca quoque dicit, quod magna pars sanctitatis est hortatores insanie reliquisse. Certe utilior fuit Ieronimus Ecclesie Dei recedendo a vobis, quam si stetisset vobiscum et papa fuisset, quia, si papa fuisset, forte fecisset diacones IIII et presbiteros V et episcopos per diversa loca numero XV et patenas vitreas ordinasset tenendas. Postquam autem a vobis recessit, multos edidit libros et multos exposuit et Bibliam transtulit. Et hec dicta suffi-

Audientes autem hec cardinales dissecabantur cordibus suis et stridebant dentibus in eum. Non tamen habuerunt audatiam respondendi, quia timor Domini irruerat super eos, et manus Domini erat cum isto. Mirabantur tamen, quod tam audacter loquebatur ad eos; et tarde visum fuit eis, quod ab eis recederet et foras egrederetur, nec rogaverunt eum dicentes: Audiemus te de hoc iterum, sicut Athenienses leguntur Paulo dixisse Act. XVII.

Quod papa Innocentius commendavit fratrem Hugonem de verbis que in consistorio dixerat cardinalibus.

Papa vero, antequam egrederetur, curialiter dixit ei Iob XXXII: 'Ut video, spiritus est in hominibus, et inspiratio omnipotentis dat intelligentiam. Nam spiritus ubi vult spirat, nec est in hominis ditione prohibere spiritum. Benedicaris tu, fili, a summo Deo excelso, quia multa bona dixisti nobis. Beati qui te viderunt et in amicicia tua decorati sunt. Vade in pace,

et benedictio illius qui apparuit in rubo veniat super caput tuum!'.

Hec facta sunt in civitate Lugdunensi in consistorio pape Innocentii quarti, presentibus Romane curie cardinalibus, qui rumores ab eo audire volebant et multa futura. Hec audivi ab ore fratris Hugonis, et ut audivi, ita descripsi.

Quod frater Hugo audaciam habuit a papa et a Deo, ut cardinalibus diceret quicquid vellet.

Cumque dixissem ei quod mirabar de duobus, videlicet quomodo sustinuerunt eum contra se tot verba dicentem, et quomodo poterant eum auctoritatibus Biblie et plenitudine potestatis confundere, si scivissent, respondit michi dicens quod non potuerunt propter duo. 'Primo, propter securitatem summi pontificis, cuius auxilio et audatia eram fretus. Nam summus pontifex misit pro me, et congregatis cardinalibus in consistorio, steti in medio eorum, et dixit michi: « Audivimus de te quod magnus clericus sis et bonus homo et spiritualis. Sed et hoc audivimus, quia successor sis abbatis Ioachim in prophetiis et magnus Ioachita. Nunc ergo omnes nos in conspectu tuo assumus audire omnia, quecumque tibi precepta sunt a Domino, Act. X. Quapropter, si quis est tibi sermo exortationis, propone et edissere nobis, quia permittitur tibi loqui pro temetipso, Act. XXV. Nam de secta hac notum est nobis, quia ubique ei contradicitur, Act. ultimo ». Tunc respondi et dixi: « Non sum propheta nec filius prophete, sed credo prophetis. Si autem vultis quod loquar in conspectu vestro, promittite michi quod patienter expectabitis me loquentem usque ad finem verborum meorum, et vivit Dominus, quia, quodcumque dixerit michi Dominus, hoc loquar, nec faciam sermonem excogitatum et ordinatum, nec loquar vobis placentia nec videbo vobis errore, sed tangam montes, et fumigabunt. Nam Deus dissipavit ossa eorum qui hominibus placent, confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos. Ideo Paulus Apostolus dicit se in hoc culpabilem non fuisse, Gala. I: Si adhuc, inquit, hominibus

placerem, Christi servus non essem. Ieremias quoque, plangendo ruinam civitatis Ierusalem, imputat urbis excidium prophetarum adulationibus et silentio tacite veritatis, dicens Tren. II: Prophete tui viderunt tibi falsa et stulta, nec aperiebant iniquitatem tuam, ut te ad penitentiam provocarent. Viderunt autem tibi assumptiones falsas et eiectiones. Sed cui loquar, et quem contestabor, ut audiat? Iere VI: Ecce incircumcise aures eorum, et audire non possunt. Ecce verbum Domini factum est eis in opprobrium, et non suscipient illud. Idcirco furore Domini plenus sum ». Tunc dixit papa: « Loquere terre, et respondebit tibi, et noli subtrahere verbum ex his que Dominus in ore tuo posuerit, quia patienter audiemus te usque ad finem loquentem ». Tunc ceperunt dicere cardinales despective loquendo: « Cuiusmodi rumores habet homo iste? » Tunc assumpta parabola et principio ex themate sive ex verbo, quod de rumoribus dederant michi, prosecutus sum verba que Dominus michi dedit. Nam ipse est qui dixit: Ego enim dabo vobis os et sapientiam, cui non poterunt resistere et contradicere omnes adversarii vestri, Luc. XXI. Et iterum: Aperi - sive dilata - os tuum, et implebo illud. Et iterum: Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa. Et dabit voci sue vocem virtutis'. Verba autem, que coram papa et cardinalibus locutus est frater Hugo, superius plena fide descripsi. Cum autem dixissem ei quod faciliter eum confundere poterant, si dixissent: Stultus si tacuerit, sapiens reputabitur, et si compresserit labia sua, intelligens, Prover. XVII. Et iterum Prover. XXVI: Iuditium determinat causas. et qui imponit stulto silentium, iras mitigat. 'Et poterant dicere pape quod daret vobis unam disciplinam dicendo Prover. XIX: Pestilente flagellato stultus sapientior erit. Et iterum Prover. XXI: Mulctato pestilente sapientior erit parvulus'. Et quod non erat Apostolis melior, qui Actibus Apostolorum flagellati leguntur, Act. V; papa quoque illud Ys. XLVII dicere poterat: Ultionem capiam, et non resistet michi homo. Et respondit frater Ugo et dixit michi: 'Si dedissent michi disciplinam, alacriter recepissem eam et dixissem: Disciplina tua correxit me in finem, et disciplina tua ipsa me docebit. Et iterum Act. V: Ibant

Apostoli gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati'. Iterum dixit michi frater Hugo quod impossibile erat quod eum offenderent, tum quia papa promiserat, quod diceret quicquid vellet, et securitatem dederat defendendi, tum etiam quia manus Domini erat mecum, qui dicit Iere. I: Tu ergo accinge lumbos tuos et surge et loquere ad eos omnia que ego precipio tibi. Ne formides a facie eorum. Nec enim timere te faciam vultum eorum. Ego quippe dedi te hodie in civitatem munitam et in columnam ferream et in murum ereum super omnem terram, regibus Iuda et principibus eius et sacerdotious et omni populo terre. Et bellabunt adversum te et non prevalebunt, quia tecum ego sum, ait Dominus, ut liberem te. Et iterum ait Eze. III: Ecce dedi faciem tuam valentiorem faciebus eorum et frontem tuam duriorem frontibus eorum. Ut adamantem et ut silicem dedi faciem tuam. Ne timeas eos neque metuas a facie eorum, quia domus exasperans est. Item Ys. L dicit: Dominus Deus auxiliator meus, et ideo non sum confusus. Ideo posui faciem meam ut petram durissimam et scio quoniam non confundar. Iuxta est qui iustificat me, quis contradicet michi? Stemus simul, quis est adversarius meus? Accedat ad me. Ecce dominus Deus auxiliator meus, quis est qui condemnet me? Item Apostolus ad Ro. VIII: Si Deus pro nobis, quis contra nos? Ideo dicebat Iob XVII: Libera me, Domine, et pone me iuxta te, et cuiusvis manus pugnet contra me. Item Sapien. VIII: Tacentem me sustinebunt et loquentem me respicient et sermocinantem me plura, manus ori suo imponent. Benedictus Deus, qui me de hac materia expedivit!

De IIII intimis amicis fratris Hugonis.

Porro frater Hugo solitus erat dicere quod IIII habebat amicos, quos specialiter diligebat. Quorum primus erat frater Iohannes de Parma, generalis minister; et hoc congruum fuit, quia ambo erant magni clerici et spirituales viri et maximi Ioachite. Cuius etiam amore michi fuit familiaris, et quia videbar credere scripturis abbatis Ioachim de Ordine Floris. Se-

cundus eius amicus fuit archiepiscopus Viennensis, qui fuit sanctus homo et litteratus et honesta persona et Ordinem beati Francisci multum dilexit. Nam amore fratrum Minorum fecit fieri pontem lapideum super Rodanum, eo quod fratribus ultra fluvium in territorio suo ad habitandum dederat locum.

De fratre Guilielmo, qui fecit Summam de vitiis et virtutibus, et de alio Guilielmo, qui dictus est Britto, qui similiter eiusdem nominis composuit librum.

Et cum essem aliquando Vienne, venit frater Guillielmus ex Ordine Predicatorum, qui fecerat Summam de vitiis et virtutibus, de Lugduno Viennam causa predicandi et confessiones audiendi. Et quia in civitate illa fratres Predicatores locum non habebant, declinavit ad hospitandum cum Minoribus fratribus; et placuit guardiano quod eum associarem, et familiariter fui cum eo, et ipse mecum, quia humilis et curialis homo erat, quamvis parve stature. Cumque interrogassem eum, quare in Vienna fratres Predicatores locum non habebant, dixit michi quod potius volebant Lugduni unum bonum conventum habere, quam vellent habere tantam locorum multitudinem. Et rogavi ipsum, quod predicaret fratribus in festo Annuntiationis beate Virginis, quod instabat, eo quod libenter desiderabam ipsum audire. Nam tractatum de sermonibus fecerat preter Summam. Et dixit michi quod, si guardianus diceret sibi, obediret libenter. Et factum fuit ita. Et fecit pulcherrimum sermonem de Annuntiatione beate Virginis. Cuius thema sive exordium tale fuit: Missus est angelus. Alia vice me existente ibidem supervenit frater Guillielmus Britto ex Ordine Minorum, cuius est Libri memoria; et quantum ad brevitatem stature assimilabatur priori Guillielmo, cuius supra mentionem feci, non autem quantum ad mores, quia magis furibundus et impatiens videbatur, ut parvulorum natura consuevit habere. Unde illud:

Vix humilis parvus, vix longus cum ratione, Vix reperitur homo ruffus sine proditione.

In conventu etiam Lugdunensi audivi ipsum corrigentem ad mensam presente fratre Iohanne de Parma generali ministro, et papa Innocentio quarto Lugduni morante. Et adhuc frater Guillielmus non fecerat librum suum, qui suo nomine titulatur. Porro tertius fratris Hugonis amicus fuit Robertus Grossa-testa Linconiensis episcopus, unus de maioribus clericis de mundo. Hic secundo post Burgundionem iudicem Pisanum transtulit Damascenum et Testamenta patriarcharum XII et multos alios libros. Quartus eius amicus fuit frater Adam de Marisco ex Ordine fratrum Minorum, unus de maioribus clericis de mundo. In Anglia claruit et multa scripta fecit sicut Linconiensis. Ambo fuerunt Anglici et ambo socii et ambo in episcopali Ecclesia fuerunt sepulti. Tertius istorum duorum socius fuit magister Alexander ex Ordine fratrum Minorum, natione Anglicus et magister cathedratus Parisius, qui multa opera scripsit, et ut dicebant omnes qui eum bene noverant, suo tempore similem sibi in mundo non habuit.

Quod notitiam habui fratris Hugonis, cum adhuc essem iuvenculus in conventu Senensi.

De scientia fratris Hugonis, que in synodo Lucensi fuit multipliciter commendata.

Recordor quod, cum essem iuvenculus et in conventu Senensi habitarem in Tuscia, frater Hugo a curia Romana redibat et audientibus fratribus Minoribus et Predicatoribus, qui ad eum videndum venerant, mirabilia de gloria Paradisi et de contemptu mundi dicebat, et de quacumque questione interrogatus fuisset, statim sine mora omnibus respondebat. Et mirabantur omnes qui eum audiebant super prudentia et responsis eius. Cum autem esset Pistorii, et in civitate Lucensi in quarta feria cinerum instaret synodus celebranda, nec haberent fratres de Luca qui predicaret ibidem, occurrerunt fratri Hugoni rogantes eum, ut pro isto negotio eis succurrere dignaretur. Quod promisit et fecit. Venit autem Lucam de Piscia ea hora solummodo, qua ad episcopalem Ecclesiam erat iturus; et totus conventus congregatus volebat eum associare et causa honoris et

desiderio audiendi ipsum. Videns vero fratres extra portam, miratus dixit: 'Ha Deus! quo tendunt isti?'. Et responsum est ei quod propter honorem suum faciebant hoc fratres, et quia volebant ipsum audire. Et dixit: 'Non requiro talem honorem, quia non sum papa. Si autem volunt audire, veniant, postquam fuerimus ibi, et ego precedam cum uno socio et non ibo cum ista caterva'. Cum autem pervenissent illuc, invenerunt omnes congregatos et paratos ad audiendum, quia ultimus qui dicturus erat suum terminabat sermonem. Sermocinatus est ergo frater Hugo et talia dixit ad cleri edificationem et consolationem, quod mirati sunt universi ex verbis gratie, que procedebant ex ore eius. Et dicebant clerici episcopatus Lucensis usque ad multos annos, quod nunquam audiverunt hominem ita bene loquentem. Nam alii ita recitaverant suum sermonem sicut unum psalmum, quem cordetenus didicissent. Et commendaverunt fratrem Hugonem usque ad multa tempora et sermonem suum, et totum Ordinem dilexerunt et in reverentia habuerunt occasione ipsius. Alio tempore audivi ipsum populo predicantem in provincia Provincie iuxta Rodanum apud Tarasconem. Et fuerunt in illa predicatione homines et mulieres de Tarascone et de Belicadro, que sunt duo nobilissima castra iuxta se posita, excepto quod Rodanus dividit inter utrumque; et in quolibet castro est bonus conventus fratrum Minorum. Fuerunt etiam in illa predicatione de civitate Avignionis homines et mulieres et de civitate Arelatensi similiter. Et dixit eis, ut audivi auribus meis, verba edificationis, verba utilia, verba melliflua, verba salutifera. Et audiebatur ab eis libenter sicut Iohannes Baptista, sicut homo Christus Iesus, quia sicut prophetam eum habebant, dicentes quia hic est vere propheta, qui venturus est in mundum, Io. VI. Non credunt ista qui consimili gratia sunt privati. Non sine causa dictum fuit Eccli. XLIV: Non est inventus similis illi, qui conser(vavit) legem excelsi. Valde ridiculosum est, si nolo credere quod aliquis sit episcopus vel papa, quia ego non sum.

Quomodo frater Hugo convicit magistrum Rainerium Pisanum, qui se philosophum esse dicebat.

Item in curia comitis Provincie erat quidam magister Rainerius, natione Pisanus, qui se generalem philosophum esse dicebat; et ita iudices et notarios atque medicos curie confundebat, quod nullus ibi honorifice vivere poterat. Exposita itaque tribulatione sua fratri Hugoni rogaverunt ipsum, ut eis dignaretur succurrere atque ab adversario pessimo defensare. Quibus frater Hugo dixit: 'Ordinate cum comite in palatio disputationis diem, et sint presentes cum comite milites et potentes, iudices et notarii atque phisici, et disputate cum eo; et mittat pro me comes, et ostendam et probabo ei quod ipse sit asinus, et celum sit sartago'. Facta fuerunt omnia ista. Et ita involvit eum et conclusit ei, quod erubuit esse in curia comitis et insalutato hospite recessit, nec ausus fuit postea habitare ibidem nec etiam apparere. Erat enim magnus sophista et credebat cum sophismatibus suis omnes involvere. Sed dicitur Eccli. XXXVII: Qui sophistice loquitur, odibilis est, in omni re defraudabitur. Non est illi data a Domino gratia, omni enim sapientia defraudatus est. Liberavit ergo frater Hugo pauperes a potente et pauperes, quibus non erat adiutor. Et osculabantur manus et pedes fratris Hugonis, eo quod liberasset eos de manu potentis. Et impleta est Scriptura que dicit Iob XXIX: Auris audiens beatificabat me, et oculus videns testimonium reddebat michi, eo quod liberassem pauperem vociferantem et pupillum, cui non esset adiutor. Item alia Scriptura dicit Eccle. V: Si videris calumnias egenorum et violenta iuditia et subverti iustitiam in provincia, non mireris super hoc negotio. quia excelso alius excelsior est, et super hos quoque eminentiores sunt alii, et insuper universe terre rex imperat servienti. Item Ys. L: Dominus dedit michi linguam eruditam, ut sciam sustentare eum qui lassus est verbo. Item Eccli. ultimo: Dedit enim michi Dominus linguam mercedem meam, et in ipsa laudabo

De comite Provincie et de filiabus suis.

Nota quod iste comes, de quo supra dixi, dictus est Raimundus Berengarii, et fuit pulcher homo et amicus fratrum Minorum et fuit pater regine Francie et regine Anglie, et tertiam eius filiam habuit uxorem frater regis Anglie, et quartam Karolus frater regis Francie, ex qua habuit comitatum Provincie. Porro in provincia Provincie est quoddam castrum valde populosum inter Massiliam et Victimilium sive Niciam iuxta mare, per viam que vadit Ianuam; et sunt ibi aree saline, quia ibi fit sal, et ideo ab areis vocabulum habet; et est ibi maxima multitudo mulierum et hominum penitentiam facientium etiam in habitu mundiali in domibus suis. Hi fratribus Minoribus valde devoti sunt et libenter audiunt verbum Dei, cum predicatur a fratribus. Nam fratres Predicatores ibi locum non habent, quia delectantur et consolantur in magnis conventibus habitare potius quam in parvis.

Quod frater Hugo libenter et plus habitabat in loco fratrum Minorum de Areis.

In isto castro specialiter et plus habitabat frater Hugo. Et erant ibi multi notarii et iudices atque medici et alii litterati, qui diebus sollemnibus ad cameram fratris Hugonis conveniebant, ut de doctrina abbatis Ioachim audirent ipsum loquentem atque docentem et exponentem sacre Scripture misteria et predicentem futura. Erat enim magnus Ioachita et omnes libros abbatis Ioachim de grossa littera habebat. Et interfui etiam ego ipse isti doctrine, ut audirem fratrem Hugonem. Nam prius eram edoctus et hanc doctrinam audieram, cum habitarem Pisis, a quodam abbate de Ordine Floris, qui erat vetulus et sanctus homo, et omnes libros suos a Ioachim editos in conventu Pisano sub custodia collocaverat, timens ne imperator Fridericus monasterium suum destrueret, quod erat inter Lucam et civitatem Pisanam, per viam que vadit ad civitatem Lunensem. Credebat enim quod in Friderico tunc temporis

omnia essent complenda misteria, eo quod cum Ecclesia discordiam habebat non modicam. Frater vero Rodulfus de Saxonia, lector Pisanus, magnus logicus et magnus theologus et magnus disputator, dimisso studio theologie, occasione illorum librorum abbatis Ioachim, qui in domo nostra repositi erant, factus est maximus Ioachita.

De duobus Ioachitis, qui predicebant regem Francie a Saracenis in ultramarinis partibus capiendum.

Nam et postea, cum instaret primo passagium regis Francie ad Terre Sancte succursum, et habitarem Pruvini, erant ibi duo fratres totaliter Ioachite, qui me totis nisibus ad doctrinam illam trahere conabantur; quorum unus erat de Parma et dicebatur frater Bartholomeus Guisculus. De civitate mea hic erat, curialis et spiritualis homo, sed magnus prolocutor et magnus Ioachita et partem imperialem diligens. In conventu Capuano aliquando guardianus fuit. In omnibus operibus suis velocissimus fuit. In quodam generali capitulo Rome ultimum diem clausit. In seculo in gramatica rexit. In Ordine vero scribere, miniare, dictare et multa alia facere scivit. In vita sua fecit monstra et in morte mirabilia operatus est. Nam talia vidit in egressu anime, quod omnes fratres qui presentes erant admirati sunt. Alius erat frater Ghirardinus de Burgo Sancti Donini, qui in Sicilia creverat et in gramatica rexerat, et erat morigeratus iuvenis, honestus et bonus, hoc excepto, quod nimis fuit obstinatus in dictis Ioachym et similiter proprie opinioni inseparabiliter adhesit. Hi duo sollicitabant me, ut scriptis abbatis Ioachim crederem et in eis studerem. Habebant enim Expositionem Ioachim super Ieremiam et multos alios libros. Et cum rex Francie tempore illo cum aliis crucesignatis prepararet se ad transfretandum, isti subsannabant et deridebant dicentes quod male cederet ei, si iret, sicut postea demonstravit eventus; et ostendebant michi in Expositione Ioachim super Ieremiam sic scriptum esse, et ideo expectandum implendum. Et cum diceretur per totam Franciam in missa conventuali

qualibet die per totum annum psalmus: Deus, venerunt gentes in hereditatem tuam et cet., isti similiter deridebant dicentes: 'Oportet impleri Scripturam que dicit Tren. III: Opposuisti nabem tibi, ne transeat oratio. Nam rex Francie capietur, et Gallici debellabuntur, et pestilentia multos assumet'. Et facti sunt isti duo exosi fratribus de Francia, qui dicebant quod in precedenti passagio fuerant ista completa.

De fratre Mauricio, qui fecit Distinctiones ad predicandum.

Erat autem tunc temporis in conventu Pruvinensi frater Mauricius lector, pulcher homo et nobitis et valde litteratus. Nam in seculo semper studuerat Parisius et in Ordine VIII annis. Hic erat de Pruvinensi districtu, quia in Francia nobiles morantur in villis et in possessionibus suis, burgenses vero in civitatibus habitant. Est autem Pruvinum nobile castrum in Campania Gallie, distans a Parisius per XXV leuchas. Hic igitur frater Mauricius erat meus amicus noviter factus et dixit michi: 'Frater Salimbene, noli credere istis Ioachitis, quia ipsi turbant fratres suos cum sua doctrina sed adiuva me in scribendo, quia ego volo facere bonum opus distinctionum, quod valde utile erit ad predicandum'. Tunc voluntarie separati sunt Ioachite.

De fratre Gerardino, qui fecit libellum, de quo improperatum est Ordini fratrum Minorum ab emulis nostris.

Nam ego ivi Altisiodorum ad habitandum, frater Bartholomes ad conventum Senonensem, frater Ghirardinus Parisius missus fuit, ut studeret pro provincia Sicilie, pro qua receptus fuerat; et studuit ibi IIII annis, et excogitavit fatuitatem componendo libellum et divulgavit stultitiam suam propalando ipsum ignorantibus fratribus. De quo libello iterum dicam, cum ad papam Alexandrum quartum pervenero, qui ipsum reprobavit. Et quia occasione istius libelli improperatum fuit Ordini et Parisius et alibi, ideo predictus Ghirardinus, qui

libellum fecerat, privatus fuit lectoris officio et predicationibus et confessionibus audiendis et omni actu legittimo Ordinis. Et quia noluit rescipiscere et culpam suam humiliter recognoscere, sed perseveravit obstinatus procaciter in pertinacia et contumacia sua, posuerunt eum fratres Minores in compedibus et in carcere et sustentaverunt eum pane tribulationis et aqua angustie, dicentes Iosue VII: Quia turbasti nos, exturbet te Dominus in die hac. Iste miser nec sic voluit resilire a proposito obstinationis sue, donec vexatio dedit auditui intellectum, Ys. XXVIII. Et ideo impleta est in eo Scriptura que dicit Prover. XXVII: Si contuderis stultum in pila quasi tipsanas feriente desuper pilo, non auferetur ab eo stultitia eius. Permisit itaque se mori in carcere et privatus fuit ecclesiastica sepultura, sepultus in angulo orti. Cognoscant igitur omnes quod rigor iustitie servatur in Ordine fratrum Minorum contra Ordinis transgressores. Non igitur unius stultitia est toti Ordini imputanda, quia, sicut stultorum infinitus est numerus, sic multitudo sapientium sanitas est orbis terrarum.

Porro anno Domini MCCXLVIII, cum essem Areis cum frater Hugone, videns ille, quod de doctrina abbatis Ioachim inquirebam et libenter audiebam aplaudendo et congaudendo, cepit dicere michi: 'Es tu infatuatus sicut alii, qui istam doctrinam secuntur?'. Revera fatui reputantur a multis.

Quod abbas Ioachym tria habuit impedimenta, ut sibi contradicatur et de facili non credatur.

Nam, quamvis abbas Ioachim fuerit sanctus homo, tamen tria habuit impedimenta, ut sibi contradicatur. Primum fuit reprobatio libelli sui, quem edidit contra magistrum Petrum Lombardum, in quo appellavit eum hereticum et insanum, sicut in alia cronica posui. Et quamvis male dixerit abbas Ioachim, excusari tamen potest eo modo, quo Apostolus ad Ro. X Iudeos excusat dicens: Testimonium enim perhibeo illis, quod emulationem quidem habent, sed non secundum scientiam. Visum enim fuit abbati Ioachim, quod magister Petrus poneret

quaternitatem in trinitate, cum dixit: Ouoniam quedam summa res est pater et filius et Spiritus Sanctus, et illa non est generans nec genita neque procedens. Unde asserit, scilicet abbas Ioachim, quod non tam trinitatem quam quaternitatem astruebat in Deo, videlicet tres personas et illam communem essentiam quasi quartam. Sed hanc materiam plenius descripsi in alia cronica breviori, sicut in Decretalibus continetur. In qua similiter posui octo loca, in quibus magister Petrus in Sententiis male dixit. Require in cronica de similitudine et exemplis, de signis et figuris et de misteriis veteris et novi Testamenti. Secundum impedimentum, quod habuit abbas Ioachim, ne crederetur ei, fuit quia predixit tribulationes futuras. Que fuit causa, quare Iudei interfecerunt prophetas, sicut beatus Stephanus dicit Act. VII: Quem prophetarum non sunt persecuti patres vestri? Et occiderunt eos qui pronuntiabant de adventu iusti, cuius vos nunc proditores et homicide fuistis. Carnales enim homines non libenter audiunt tribulationes futuras, sed consolationes, iuxta illud Ys. XXX: Loquimini nobis placentia, videte nobis errores. Ideo abbas Ioachim, cum de tribulationibus loqueretur, subiunxit et ait: Non credunt istud, quorum incrassata corda induravit ambitio. Nolunt perire regnum mundi, quibus exosum est regnum celi, nec cessare imperium Egyptiorum, qui non amant cives Ierusalem. Tertium impedimentum quod habuit abbas Ioachim, fuit ex parte illorum qui crediderunt ei, qui voluerunt anticipare terminos a se positos. De quibus ipse dixit: Timeo, ne michi illud eveniat, quod de filiis suis Iacob patriarcha conquestus est dicens Gen. XXXIIII: Turbastis me et odiosum fecistis Chananeis et Pherezeis, habitatoribus terre huius. Nos pauci sumus. Illi congregati percutient me, et delebor ego et domus mea.

Quod abbas Ioachim non limitavit aliquem certum terminum de Antichristo nec de fine mundi.

Igitur abbas Ioachim non limitavit omnino aliquem certum terminum, licet videatur quibusdam, quod sic; sed posuit plures terminos dicens: Potens est Deus adhuc clariora demonstrare misteria sua, et illi videbunt, qui supererunt. Cum autem vidissem quod in camera fratris Hugonis congregabantur iudices et notarii atque phisici et alii litterati, ad audiendum ipsum de doctrina abbatis Ioachym docentem, recordatus sum Helysei, de quo legitur IIII Reg. VI, quod Heliseus sedebat in domo sua, et senes sedebant cum eo. Diebus autem illis supervenerunt duo Ioachite, qui fuerant de conventu Neapolitano; quorum unus dicebatur frater Iohannes Gallicus, alter frater Iohanninus Pigulinus de Parma, Neapolitanus cantor. Hi venerant Areas, ut viderent fratrem Hugonem et audirent ipsum de hac doctrina loquentem.

De duobus aliis Ioachitis, qui incitaverunt fratrem Hugonem, ut cum quodam Predicatore disputaret de doctrina abbatis Ioachym.

Tunc supervenerunt etiam duo fratres Predicatores, qui redibant a suo generali capitulo, quod Parisius fuerat celebratum: quorum unus dicebatur frater Petrus de Apulia, in Ordine eorum Neapolitanus lector et litteratus homo et magnus prolocutor; et expectabant tempus aptum ad navigandum; non enim habebant locum fratrum suorum in terra illa. Huic quadam die post prandium dixit frater Iohanninus, Neapolitanus cantor, qui eum optime noverat: 'Frater Petre, quid vobis videtur de doctrina abbatis Ioachim?'. Respondit frater Petrus: 'Tantum curo de Ioachym, quantum de quinta rota plaustri. Etiam Gregorius in illa omelia super Evangelium: Erunt signa in sole et luna et stellis credidit quod quasi tempore suo finis mundi veniret, eo quod Longobardi suo tempore venerant et omnia destruebant'. Festinavit igitur frater Ioanninus ad cameram fratris Hugonis et coram illis sepe nominatis hominibus dixit ei: 'Hic est quidam frater Predicator, qui nichil credit de doctrina ista '. Cui frater Hugo dixit: 'Et quid ad me, si non credit? Sibi imputetur. Ipse viderit, cum vexatio dabit auditui intellectum. Verumtamen vocate ipsum ad disputationem, et audiemus, in quo dubitat'.

De disputatione fratris Hugonis cum fratre Petro, lectore Neapolitano fratrum Predicatorum, occasione scripture abbatis Ioachym.

Vocatus igitur venit et male libenter, tum quia parvipendebat Ioachym, tum etiam quia non reputabat quod aliquis in domo illa esset, qui in litteratura sive in scientia scripturarum posset equiparari sibi. Cum ergo vidisset eum frater Ugo, dixit ei: 'Tu es ille, qui de doctrina Ioachym dubitas?'. Respondit frater Petrus: 'Vere ego sum'. Cui dixit frater Ugo: 'Legisti unquam Ioachym?'. Respondit frater Petrus: 'Legi et bene legi '. Cui frater Ugo dixit: 'Credo quod sic legisti, sicut una mulier legit Psalterium, que, quando est in fine, ignorat et non recordatur, quid legerit in principio. Sic multi sunt legentes et non intelligentes, vel quia contemnunt que legunt, vel quia obscuratum est insipiens cor eorum. Nunc itaque dic michi quid de Ioachym velis audire, ut, de quo magis dubitas, cognoscamus'. Cui frater Petrus dixit: 'Volo quod probes michi per Ysaiam, sicut docet Ioachym abbas, quod vita Friderici imperatoris in LXX annis debeat terminari - nam adhuc vivit -, et quod non possit interfici nisi a Deo, id est non morte violenta, sed naturali'. Cui dixit frater Hugo: 'Libenter, sed audias patienter et non declamatorie et cum cavillationibus. Nam in ista doctrina oportet accedentem credere. Abbas Ioachym fuit sanctus homo, et dicit quod ista que predicit futura revelata fuerunt sibi a Deo ad hominum utilitatem, iuxta verbum quod scriptum est: Dedisti metuentibus te significationem, ut fugiant a facie arcus. Et ideo non sum incredulus celesti revelationi, quia, si credo sibi quod tribulationes propter peccata hominum sint future, nulla michi propter hoc pena promittitur, sed magnam utilitatem inde consequi possum, sicut Gregorius dicit: Minus enim iacula feriunt que previdentur, et nos tolerabilius mundi mala suscipimus, si contra hec per providentie clipeum munimur. Ideo dicit sapiens in Prover. XXVIII: Beatus homo qui semper est pavidus; qui vero mentis est dure, corruet in malum. Item Eccli. XVIII: Homo sapiens in omnibus metuit. Item Ieronimus: Prudenter

timetur quicquid potest accidere. Item Eccli. I: Timor Domini expellit peccatum. Nam qui sine timore est, non poterit iustificari. Ideo dicit infra eodem I: Non sis incredibilis timori Domini. Item Eccli. XXXIII: Timenti Deum non occurrent mala, sed in temptatione Deus illum conservabit et liberabit a malis.

Exemplum cuiusdam iuvenis qui invenit se ultra fluvium fusa ad Deum prece.

Exemplum illius iuvenis, qui cum a quadam iuvencula traheretur ad peccandum oravit et invenit se ultra fluvium. Unde Dominus Apoc. III: Quoniam servasti verbum patientie mee, et ego te servabo ab hora temptationis, que ventura est in orbem universum temptare habitantes in terra.

De patientia abbatis Ioachym et de sanctitate ipsius.

De sanctitate vero vite Ioachim, preter illa que in legenda ipsius leguntur, unum exemplum possumus demonstrare, in quo patientia eius ostenditur maxima. Nam, antequam abbas fieret, cum esset subditus et persona privata, iratus refectorarius contra eum in iusta sua per totum annum semper posuit aquam, ut biberet, volens eum sustentare pane tribulationis et aqua angustie. Et patienter sustinuit nec reclamavit, iușta verbum quod scriptum est:

Non murmur resonat, non querimonia, sed corde tacito mens bene conscia conservat patientiam.

Cum autem in fine anni iuxta abbatem sederet ad mensam, dixit ei abbas: « Quare tu bibis vinum album et non das michi? Talisne est curialitas tua? ». Cui sanctus Ioachym respondit: « Erubescebam, pater, vos invitare, quia secretum meum michi ». Tunc abbas accipiens cuppam eius et volens experiri gustavit et vidit quia non bona negotiatio eius. Cumque gu-

345

stasset aquam non vinum factam, dixit: « Et quid est aqua nisi aqua? ». Et ait ei: « De cuius licentia bibis tu talem potum? ». Cui respondit: « Pater, aqua sobrius potus est, que nec linguam impedit nec ebrietatem inducit nec loquacitatem facit ». Cum autem in capitulo cognovisset abbas quod ex malitia et rancore refectorarii talis fiebat iniuria et vindicta. et vellet eum de Ordine expellere, prostravit se Ioachim ad pedes abbatis et tantum rogavit eum, quod expulsionem Ordinis pepercit converso. Tamen vituperavit et reprehendit eum dure et acriter dicens: « Dominus precipit in lege Levi. XIX: Non oderis fratrem tuum in corde tuo, sed publice argue eum, ne habeas super illo peccatum. Non queras ultionem, nec memor eris iniurie civium tuorum. Item Eccli. X: Omnis iniurie proximi ne memineris et nichil agas in operibus iniurie. Quod tu male observasti, et ideo do tibi penitentiam, ut per totum annum non bibas nisi aquam; sicut tu inique egisti contra proximum et fratrem tuum, ita tibi fiat, ut impleatur verbum Domini, quod habetur Luc. VI: Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis, remetietur vobis. Et si decetero aliquis leserit te injuriam inferendo, noli ulcisci, sed reclama ad prelatum tuum, et ipse tibi iustitiam faciet ». De vita vero imperatoris Friderici, quod terminetur secundum Ysaiam, sic habes, ubi loquitur de onere Tyri, Ys. XXIII: Ecce terra Chaldeorum talis populus non fuit. Assur fundavit eam. Et infra post pauca: Et erit: In die illa in oblivione eris, o Tyre, LXX annis sicut dies regis unius. Nota quod in verbis istis abbas Ioachim pro terra Chaldeorum Romanum intelligit et sumit imperium, pro Assur ipsum Fridericum imperatorem, pro Tyro Siciliam, pro diebus regis unius totam vitam Friderici, pro LXX annis terminum vite a Merlino taxatum.

Quod Fredericus imperator non ab homine debebat interfici, sed a Deo, sicut impletum est.

Quod autem Fridericus non ab homine interfici debeat, sed tantum a Deo, sic dicit Ys. XXXI: Et cadet Assur in

gladio non viri, et gladius non hominis vorabit eum. Et fugiet non a facie gladii, et iuvenes eius vectigales erunt. Et fortitudo eius a terrore transibit, et pavebunt fugientes principes eius. Dixit Dominus, cuius ignis est in Syon, et caminus eius in Ierusalem'. Et dixit frater Hugo: 'Ista impleta fuerunt in Friderico maxime apud Parmam, quando a Parmensibus fuit fugatus, et Victoria civitas eius destructa. Sed et principes et barones regni ipsius pluries voluerunt eum occidere et non potuerunt'. Audiens hec frater Petrus subrisit et dixit: 'Ista verba illis narrare poteris, qui tibi credunt, michi autem nunquam persuadere poteris, ut tibi credam'. Cui dixit frater Hugo: 'Et quare? Non credis prophetis?'. Respondit frater Petrus: 'Vere credo prophetis. Sed dic michi, si iste, quem dicis, fuit principalis intellectu prophete vel secundarius, an violenter extortus et usurpatus, an per adaptationis modum dictus'. Cui frater Hugo respondit: 'Optime queris, et ideo dicam tibi: Cum principes sacerdolum et scribe vidissent mirabilia que fecit Iesus et pueros clamantes in templo et dicentes: « Osanna filio David! » indignati sunt et dixerunt ei: « Audis. quid isti dicunt? » Iesus autem dicit eis: « Utique. Nunquam legistis quia ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem? ». Certe iste fuit principalis huius scripture intellectus, quem Dominus principaliter posuit. Secundarius vero fuit, quem Ecclesia posuit in festo Innocentum in introitu misse, in quo hec eadem verba ponuntur, quia utrobique conveniunt. Verba predicta habentur in Ps. et Mat. XXI. Extortus vero intellectus et violenter assumptus est, cum ab Ecclesia pro adventu filii Dei in carnem verba illa sumuntur: Prope est, ut veniat tempus eius, et dies eius non elongabuntur. Nam constat quod de destructione Babilonis loquitur ibi propheta, Ys. XIIII. Secundum adaptationem vero sumitur aliquid, ut cum in festo sancte Margarite dicitur illud Evangelium, in quo de margarita fit mentio, Mat. XIII, vel cum in festo sanctorum Gervasii et Prothasii cantatur introitus: Loquetur Dominus pacem in plebem suam et cet., pro eo quod in festo istorum martyrum inter Ecclesiam et Longobardos fuit pax facta, et CRONICA 1144 347

ideo optima fuit convenientia ut tali die talis introitus cantaretur.

Quod in manu sinistra multa peritia repperitur, et in Scriptura divina multiplex intellectus.

Ad predicta etiam addere possumus: Nos videmus quod preter communem usum et usitatum, quem etiam noverunt rustici et illitterati, in manu sinistra usus multiplex repperitur. Nam ibi est peritia numeri sive numerandi et artis musice et kalendarii et aurei numeri et adinventionis paschalis festivitatis. Simili modo in Scriptura divina preter litteralem sive hystoricum sensum repperitur allegoricus intellectus, anagogicus, tropologicus, moralis et misticus, et ex hoc utilior et nobilior iudicatur, quam si tantum ad unum intellectum coartata uni intellectui deserviret. Credis hec vera esse', dixit frater Hugo, 'an adhuc dubitas?'. Respondit frater Petrus: 'Credo et frequenter talia docui, quia a doctoribus ista dicuntur. Sed vellem quod validius michi ostenderes de LXX annis, quos ponit Ysaias sub figura Tyri, et de diebus regis unius sub Friderici imperatoris figura'.

De vita Friderici secundi imperatoris condam, que terminatur secundum Ysaiam et Merlinum, ut frater Hugo dicebat.

Frater Ugo respondit: 'Merlinus Anglicus vates de Friderico primo et de Henrico filio eius et de Friderico secundo, imperatoris Henrici filio, que predixit, vera videntur. Sed dimittamus alia et solummodo veniamus ad illa, de quibus nostra fuit disputatio primitiva. Ponamus ergo IIII terminos numerorum, quos Merlinus ponit loquens de Friderico secundo. Quorum primum ponit dicens: In XXXII annis curruet; quod potest intelligi a coronatione imperii usque ad ultimum diem vite sue, quia imperavit annis XXX et diebus XI, et non credebatur mortuus, ut Sybille vaticinium impleretur, que dicit: Sonabit et in populis: « Vivit » et « non vivit ». Secundus

terminus Merlini est: Vivet in prosperitate sua LXXII annis. Quod qualiter impleri debeat, quia adhuc Fridericus vivit, illi videre poterunt qui supererunt. Tertius terminus Merlini est: Et bis quinquagenarius lene tractabitur. Quod non debet intelligi « bis quinquaginta », ut ad centenarium numerum consurgat, sed quinquaginta et postea bis, quod quinquaginta duorum annorum est. Qui numerus potest haberi ab eo anno, quo celebrate sunt nuptie matris eius, usque ad XVIII annum imperii eius, qui faciunt quinquaginta duos annos. De qua materia sic habetur: Imperator Fridericus primus filio suo regi Henrico uxorem dedit Constantiam filiam regis Siculorum, que adhuc virgo XXX etatis peragebat annum. Ipse autem XX et unius anni erat. Et celebrate sunt nuptie Mediolani anno Christi MCLXXXV, regni eius anno XVII. Nota quod IIII etatis sue anno rex fuit factus et MCXCI in imperatorem coronatus. Fridericus vero filius Henrici MCCXX imperator coronatus fuit. Quartus terminus Merlini de Friderico est: Et postquam decimo et octavo ab anno crismatis erit, monarchiam in oculis invidorum tenebit. Hoc impletum est in papa Gregorio nono, cum quo habuit discordiam usque adeo, ut eum excommunicaret; et contra voluntatem eius et cardinalium et principum regni postea imperium tenuit'. Audiens hec frater Petrus cepit discurrere per ambages dicens: Multi cibi in novalibus patrum, et est cibus cibo melior.

Ostenditur hic quod auctoritates Biblie corrumpende non sunt. Item quod non est abstinendum a cibis quos Deus creavit.

debits and criminal blockers of the later with the contract of the contract of

Cui frater Hugo dixit: 'Noli corrumpere Scripturam, sed dic auctoritates, sicut sunt in textu. Tu enim dimisisti finem auctoritatis inchoate et principium subsequentis. Dic ergo primam, sicut eam dixit sapiens in Prover. XIII: Multi cibi in novalibus patrum et aliis congregantur absque iuditio. Quia revera multi sunt qui non discernunt. Nam vir insipiens non cognoscet, et stultus non intelliget hec. Unde Dan. XII: Neque intelligent omnes impii, porro docti intelligent. Item Osee ultimo:

Quis sapiens et intelliget ista, intelligens et sciet hec? Quia recte vie Domini, et iusti ambulabunt in eis, prevaricatores vero corruent in eis. Item de his qui non discernunt dicit Apostolus II ad Cor. IIII: Quodsi etiam opertum est Evangelium nostrum, in his qui pereunt est opertum, in quibus deus huius seculi excecavit mentes infidelium, ut non fulgeat illuminatio Evangelii glorie Christi, qui est ymago Dei. Item Ys. XXIX: Peribit sapientia a sapientibus eius, et intellectus prudentium eius abscondetur. De bonis vero dicit Baruch IIII: Beati sumus. Israel, quoniam que Deo placent nobis manifesta sunt. Secundam auctoritatem, que est Eccli. XXXVI, sic dicere debes: Omnem escam manducabit venter, scilicet corporalem, que tamen est esualis et humana et naturalis et non prohibita. Nam, ut testatur Apostolus I Timo. IIII, non est abstinendum a cibis, quos Deus creavit ad percipiendum cum gratiarum actione fidelibus et his qui noverunt veritatem, quia omnis creatura Dei bona, et nichil reiciendum, quod cum gratiarum actione percipitur. Seguitur in auctoritate Eccli.: et est cibus cibo melior. Quod ad litteram verum est, ut etiam experientia docet. Nam melior est panis frumenti quam ordeaceus. Quantum vero ad spiritualem cibum, verissimum est quia melior est cibus Eucharistie quam aliquis alius corporalis cibus. Unde Dominus Io. VI: Caro mea vere est cibus. De hoc cibo Dominus dixit Augustino: Cibus sum grandium; cresce, et manducabis me. Secundum alium intellectum possumus etiam exponere auctoritatem propositam, ut dicamus: Omnem escam manducabit venter, quia theologia nostra sive divina scriptura onnem aliam scripturam recipit ad serviendum sibi, que tamen bonis moribus et catholice fidei non contrariatur. Et est cibus cibo melior, quia meliora sunt verba prophetarum quam poetarum, et Christi Evangelistarum quam Aristotilis et phylosophorum'. Audiens hec frater Petrus fecit, sicut faciunt non nulli, qui, quando in disputatione deficiunt, ad convitia convertuntur, et ait: 'Istud esset hereticum dicere, scilicet verba infidelium pro testimonio sumere. De Merlino loquor, cuius testimonium assumpsisti '.

Probatur hic quod verba infidelium possumus pro testimonio sumere propter sex rationes.

Provocatus frater Hugo dixit ei: 'Mentiris, et probabo te multipliciter esse mentitum. Primo, testimonio Domini, cui Iohannes dixit Luc. IX: « Preceptor, vidinus quendam in nomine tuo eicientem demonia, et prohibuimus eum, quia non sequitur nobiscum ». Et ait ad illum Iesus: « Nolite prohibere. Qui enim non est adversus vos, pro vobis est ». Secundo, quia Apostolus ad Ro. XV nullam specificat nec excludit scripturam, sed generaliter dicit: Quecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt. Tertio, quia in epistola ad Titum I Apostolus utitur gentilis vatis testimonio dicens: Dixit quidam ex illis, proprius ipsorum propheta: « Cretenses semper mendaces, male bestie, ventres pigri ». Testimonium hoc verum est. Quarto, quia in XVIII libro de civitate Dei Augustinus utitur verbis Sybille pro testimonio ad probandum de Christo, in versibus illis: Iuditii signum. Inducit etiam Virgilium in testimonium in eodem libro, ibi: Et iurgia Codri. Quinto, quia beatus Basilius dicit quod inimicorum testimonia dignissima fide sunt. Hoc verissimum est, et specialiter quando dantur de bono sive ad laudem. Sexto, exemplo Ecclesie, quia Ecclesia non spernit prophetiam Balaam et Cayphe, quorum unus prophetavit de Nativitate Christi, alter de Passione. De Nativitate Christi prophetavit Balaam, cum dixit Numeri XXIIII: Orietur stella ex Iacob, et consurget virga de Israel. Et plus profuit ista prophetia tribus regibus orientis quam prophetia Michee principibus sacerdotum, scribis et Phariseis, quia magi adoraverunt, principes sacerdotum, et scribe populi cum Herode contra Iesum conspiraverunt, ut habetur Mat. II. Ideo de eis conqueritur Dominus Iere. XI dicens: Inventa est coniuratio in viris Iuda et in habitatoribus Ierusalem. De passione Christi prophetavit Chayphas dicens Io. XI: « Expedit vobis, ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat ». Hoc autem a semetipso non dixit, sed, cum esset pontifex anni illius, prophetavit quia Iesus moriturus erat pro gente, et non tantum

pro gente, sed et ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum. Nota quod prophetiam istius commendat Evangelista, cum dicit: Hoc autem a semetipso non dixit, quia, sicut dicit beatus Ambrosius: verum a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est. Et plus profuit centurioni prophetia istius, quando eam vidit impletam, quia dixit Mat. XXVII: Vere filius Dei erat iste, quam sibi ipsi Cayphe, qui eam predixit. Cui congruere potest quod Moyses comminatus fuit Deutero. XXVIII: Et erit vita tua quasi pendens ante te: Timebis nocte et die, et non credes vite tue'.

Quod frater Petrus voluit se defendere cum tergiversatione et opponendo scripturam scripture.

Audiens omnia ista frater Petrus dixit: 'Apostolus in secunda ad Timotheum III dicit quod omnis scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia, ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus'. Cui frater Hugo dixit: 'Consentio quod verum dicis. Sed quare dicis hoc, quero'.

Quod Balaam merito a Deo fuit contemptus et propter multiloquium et propter misterium.

Respondit frater Petrus: 'Quia Apostolus dicit: omnis scriptura divinitus inspirata. Balaam vero, cuius scripturam introduxisti, magus et ariolus fuit, quem etiam constat gladio filiorum Israel iugulatum, ut habetur Iosue XIII: Et Balaam filium Beor ariolum occiderunt filii Israel gladio cum ceteris interfectis. Idem habetur Numeri XXXI. Sed et Dominus omnium despexit eum et contempsit, quando contra servum suum Iob insurrexit, dicens Iob XXXVIII: Quis est iste involvens sententias sermonibus imperitis?'. Cui frater Ugo respondit: 'Licet Balaam fuerit malus homo, tamen verba eius fuerunt divinitus inspirata. Unde de seipso dicit Numeri XXIIII: Dixit Balaam filius Beor, dixit homo, cuius obturatus est oculus, dixit auditor sermonum

Dei, qui novit doctrinam altissimi et visiones omnipotentis videt. Quod autem in Iob dicis eum a Deo esse contemptum, hoc ideo factum fuit, non quin bona verba diceret, sed quia iunior erat respectu illorum qui eum audiebant, et quia contra Scripturam faciebat et multa dicebat nec finem faciebat nec ad loquendum alii locum dabat nec etiam ipsi Deo. De primo habetur Iob XXXII: Iunior sum tempore, vos autem antiquiores. Ideo debebat scire quod in antiquis est sapientia et in multo tempore prudentia, ut habetur Iob XII. De aliis habetur Eccli. XXXII: Adolescens, loquere in tua causa vix, cum necesse fuerit. Si bis interrogatus fueris habeat caput responsum tuum. Nota quod caput ponitur hic pro fine. Seguitur: In multis esto quasi inscius, et audi tacens simul et querens. Et loqui in medio magnatorum non presumas, et ubi sunt senes, non multum loquaris. Quod iste male servabat. Et ideo merito Dominus despexit eum imponendo ei silentium, quia, sicut dicit sapiens in Prover. XXVI: qui imponit stulto silentium, iras mitigat. Item quia intendebat se ostentare et suam sapientiam demonstrare et beatum Iob contemnere et contemptibilem demonstrare. Sed beatus Iob fuit lampas contempta ad tempus apud cogitationes divitum, parata ad tempus statutum, Iob. De ostentatione Helyu habetur Iob XXXII, ubi dixit: Respondebo et ego partem meam et ostendam scientiam meam. Plenus sum enim sermonibus, et coartat me spiritus uteri mei. Et infra XXXIII: Attende, Iob, et audi me et tace, dum ego loquor. Si autem habes quod loquaris, responde michi. Loquere. Volo enim te apparere iustum. Quod si non habes, audi me, tace, et docebo te sapientiam. Et infra XXXIIII: Quis est vir, ut est Iob, qui bibit subsannationem quasi aquam, qui graditur cum operantibus iniquitatem et ambulat cum viris impiis? Et infra XXXV: Ergo frustra Ioh aperuit os suum et absque scientia verba multiplicat. Merito igitur fuit iste repulsus a Deo et propter omnia supradicta et etiam propter misterium. Nam in isto prefiguratum fuit quod, sicut Deus pater imposuit isti silentium, qui non cognovit tyrannum, cum disceptaret contra pauperem, sic filius eius imposuit silentium Phariseis et Saduceis, qui ei questiones faciebant, ut eum caperent in sermone, Mat. XXI. Et sicut post silentium Saduceorum interrogavit eum unus ex Phariseis legis doctor, temptans illum: « Magister, quod est mandatum magnum in lege », quasi per hoc demonstrans quod vellet Deum honorare, cum respondisset Dominus: Diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo, sic iste Helyu credebat Deum honorare, cum dicebat Iob XXXII: Non accipiam personam viri, et Deum homini non adequabo. Et infra Iob XXXVI: Ecce Deus excelsus in fortitudine sua, et nullus ei similis in legislatoribus. Item: Ecce Deus magnus vincens scientiam nostram, numerus annorum eius inextimabilis. Sed poterat isti illud Iere. II dici: Quid niteris bonam ostendere viam tuam ad querendam dilectionem? Repugnabat enim vita ipsius verbis bonis, que loquebatur, quia ariolus erat et magus et docuit Balach mittere scandalum coram filiis Israel, edere et fornicari, Apoc. II et Numeri XXV. Nec profuit ei, quod dixit: Moriatur anima mea morte iustorum, et fiant novissima mea horum similia. Et Iob XXXII: Nescio enim, quamdiu subsistam, et si post modicum tollat me factor meus. Simili modo sunt non nulli, qui confitentur se nosse Deum, factis autem negant, ut dicit Apostolus ad Titum I: cum sint abominati et incredibiles et ad omne opus bonum reprobi. Tales fuerunt Iudei, de quibus Dominus dixit Ys. XXIX et Mat. XV: Hypocrite, bene prophetavit de vobis Ysaias dicens: « Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longe est a me ». Et iterum Luc. XVI: Vos estis qui iustificatis vos coram hominibus, Deus autem novit corda vestra; quia, quod hominibus altum est, abominatio est apud Deum. Igitur propter predicta merito fuit repulsus et contemptus a Deo, et quia erat magnus prolocutor, sicut tu es, et quia loquebatur per ambages, sicut tu facis. Sed in Eccle. dicitur VI: Verba sunt plurima multanque in disputando habentia vanitatem, quia, sicut idem Ecclesiastes dicit X: stultus verba multiplicat. Et ideo qui imponit stulto silentium, iras mitigat, Prover. XXVI. Item Prover. XXVI: Vidisti hominem sapientem sibi videri, magis illo spem habebit stultus. Item Prover. XXIX: Vidisti hominem velocem ad loquendum: stultitia magis speranda est quam illius correctio. Item Eccli. XXII: Qui docet

fatuum, quasi qui conglutinat testam. Quare? Quia Iohannes Crisostomus rationem assignat dicens: Sicut non potest fieri, ut ligna mittendo ignem extinguas, sic non potest fieri, ut rationem reddendo places hominem malum. Quare hoc? Quia, sicut sapiens in Prover. dicit XVIII: non recipit stultus verba prudentie, nisi ea dixeris, que versantur in corde eius. Igitur scriptura Balaam et Heliu et Cayphe et Sibille et Merlini, Ioachym atque Methodii ab Ecclesia non spernitur, sed gratanter suscipitur, in quantum bona et utilia et vera dixerunt, quia, sicut dicit beatus Ambrosius: verum a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est. Et Dominus dicit Mat. XXIII: Super cathedram Moysi sederunt scribe et Pharisei. Omnia ergo quecumque dixerint vobis servate et facite, secundum vero opera eorum nolite facere. Dicunt enim et non faciunt. Ad idem facit quod dicit poeta:

Non rosa dat spinas, quamvis sit filia spine,
Nec viole pungunt, nec paradisus obest.

Vult dicere Dominus et etiam poeta quod bona et vera et utilia spernenda non sunt, quamvis a malo doctore dicantur. Exemplum patet in Salomone, qui multa bona docuit et sibi nequam fuit, nec tamen propter hoc contemnitur eius doctrina. Unde illud:

Hos ego versiculos feci, tulit alter honorem. Sic vos non vobis vellera fertis oves, Sic vos non vobis fertis aratra boves, Sic vos non vobis mellificatis apes, Sic vos non vobis nidificatis aves'.

Ostenditur hic quod Balaam et Helyu idem homo fuit.

Audiens hec frater Petrus dixit: 'Vellem audire, si Balaam fuit idem homo cum Helyu, an diversus et alius ab eo'. Cui frater Hugo dixit: 'Quidam credunt quod fuerit alius, pro eo quod ille appellatur Balaam, iste Heliu. Ille filius Beor, iste filius Barachel. Ille Balaam ex Bosor, iste Buzites de cognatione

Ram. Quidam vero dicunt quod idem homo fuit; quod potest probari multipliciter. Videlicet quia contemporaneus fuit Iob et magnus prolocutor fuit Balaam et Helyu, et quia Hebrei ita dicunt et Ieronimus, et in Hystoriis ita ponit magister: Altera die reversus Abraam in Bersabee rediit — scilicet postquam liberatus est Ysaac, quem immolare debebat, Gen. XXII — Nuntiaturque ei, quod Melcha genuisset Nachor fratri suo filios VIII. Primogenitum Hus, de cuius stirpe Iob descendit — sicut scriptum est: « Vir erat in terra Hus nomine Iob » —, et Buç fratrem eius, ex cuius genere Balaam, qui secundum Hebreos dicitur in Iob Eliu Buzites. Errant ergo qui dicunt Iob de genere Esau. Quod enim in fine libri eius est, quod de Syro sermone translatas sit, et quod ipse quartus ab Esau, in Hebreo non habetur.

Dicunt Hebrei quod Melchisedec et Sem idem homo fuit. Idem similiter dicunt de Finees filio Eleazari et de Helya propheta.

Item Hebrei etiam dicunt quod Melchisedech et Sem filius Noe idem homo fuit. Idem similiter dicunt de Finees filio Eleaçari et de Helya propheta, scilicet quod idem fuerit homo. Verumtamen Ecclesiasticus inter utrumque distinguit et Mathathias similiter, per quorum verba duo fuisse videntur. Verum quomodocumque sit, Deus novit. Michi magis placeret, quod duo essent, quia testante sapiente Eccle. IIII: melius est duos simul esse quam unum, habent enim emolumentum societatis sue?

Expositio illius auctoritatis Apostoli, qua dicit: Omnis scriptura divinitus inspirala et cet.

Audiens hec frater Petrus dixit: 'Vellem breviter et succincte audire expositionem illius auctoritatis, quam de Apostolo introduxi, II ad Timotheum III, scilicet: Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia, ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus'. Cui frater Hugo dixit: 'Cum

Apostolus dicit: Omnis scriptura, nullam excludit; cum dicit: divinitus inspirata, dat intelligi quod melior et nobilior et utilior est scriptura que divinitus inspiratur, quam illa que a documento habetur humano, quia revelatio secretorum signum est specialis amicicie hominis cum Deo. Unde Dominus discipulis suis dixit Io. XV: Vos autem dixi amicos quia omnia, quecumque audivi a patre meo, nota feci vobis. Item Amos III: Quia dominus Deus verbum non faciet, nisi revelaverit secretum suum ad servos suos prophetas. Ideo dicit Petrus secunda I: Hoc primum intelligentes, quod omnis prophetia scripture propria interpretatione non fit. Non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed Spiritu Sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines. Unde Gregorius in omelia Pentecostes de Spiritu Sancto loquens ait: Implet namque cytharedum puerum et psalmistam facit. Implet pastorem armentarium, siccomoros vellicantem, et prophetam facit. Implet abstinentem puerum et iudicem senum facit. Implet piscatorem et predicatorem facit. Implet persecutorem et doctorem gentium facit. Implet publicanum et evangelistam facit. De doctrina vero humana ad comparationem divine sic dicit Ieronimus in prologo Biblie: Pharisei stupent in doctrina Domini et mirantur in Petro et Iohanne, quomodo legem sciant, cum litteras non didicerint. Quicquid enim aliis exercitatio et cotidiana in lege meditatio tribuere solet, illis Spiritus Sanctus suggerebat, et erant iuxta quod scriptum est docibiles Deo, θεοδίδακτοι. Duodecim annos salvator impleverat et in templo sedens, de questionibus legis interrogans magis docet, dum prudenter interrogat. Nisi forte rusticum Petrum, rusticum dicimus et Iohannem, quorum uterque dicere poterat: « Et si imperitus sermone, non tamen scientia». Iohannes rusticus. piscator indoctus. Et unde illa vox, obsecro? « In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum », ΛΟΓΟC. Logos Grece multa significat. Nam et verbum est et ratio et supputatio et causa uniuscuiusque rei, per quam sunt singula que subsistunt. Que universa recte intelligimus in Christo. Hoc doctus Plato nescivit, hoc Demosthenes eloquens ignoravit. « Perdam », inquit, « sapientium sapientiam et prudentiam pru-

dentium reprobabo». Vera sapientia perdet falsam sapientiam. Sequitur in auctoritate Apostoli: Utilis est. Sic inchoavit quidam poeta volens commendare libellum suum:

Utilis est rudibus presentis cura libelli Et facilem pueris prebet in arte viam.

Per hoc autem quod Apostolus dixit: Utilis est, manifestum est quod scriptura divina data est ad hominum utilitatem. Frustra ergo data esset, nisi aliquo tempore ab aliquibus posset intelligi. Sed dicunt rudes: « Dominus noluit dare Apostolis, quibus dixit: Non est vestrum nosse tempora vel momenta, que pater posuit in sua potestate, cum tamen hoc quererent. Ergo digniores sumus Apostolis? ». Quibus abbas Ioachym respondet dicens: « Non sumus propter hoc digniores Apostolis et sanctiores: sed ad quid manifestasset Apostolis Dominus ista, cum ea non essent visuri, et cum circa multa alia tempore illo occupari deberent? Nobis autem utilia valde sunt scire, quibus dicitur: Cum videritis hec fieri, scitote quia prope est regnum Dei ».

De quadruplici usu divine Scripture.

Sequitur in Apostolo: Ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum. Cum igitur hic ponat Apostolus quadruplicem usum divine Scripture, patet quod errant illi qui eam ad litteralem tantum usum artare conantur. Alioquin non nulli hominem comedisse dicentur, de quibus dicitur: quia comederunt Iacob et lo(cum) eius deso(laverunt). Et iterum: In matutino interficiebam omnes peccatores terre, ut disperderem de civitate Domini omnes operantes iniquitatem. Item: In labiis meis pronuntiavi omnia iudicia oris tui, dicit Psalmista, et ipse idem dicit quod iuditia Dei abyssus multa. Apostolus etiam dicit quod incomprehensibilia sunt iuditia Dei, Ro. XI. Patet itaque ex predictis, quod Scriptura divina preter litteralem requirit et alium intellectum. Et quamvis quadruplicem usum

Scripture divine hic assignet Apostolus, non excludit propter hoc, quin alii usus in divina possint haberi Scriptura. De quibus forte dicemus. Sed quantum ad presens attinet, nunc de istis IIII prosequamur. Dicit ergo Apostolus: Omnis scriptura divi(nitus) inspi(rata) utilis est ad docendum. Nota quod aliqui docentur ab hominibus, aliqui docentur a Deo. De primis sic habes Iob XXVII: Docebo vos per manu Dei, que omnipotens habeat, nec abscondam. Item II ad Timo. II: Que audisti a me per multos testes, hec commenda fidelibus hominibus, qui ydonei erunt et alios docere. Nota quod illa doctrina bona est, in qua convertitur peccator, edificatur iustus, et glorificatur Deus. De prima sic habes: Docebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertentur. De secunda sic habes Prover. IX: Doce iustum, et festinabit accipere. De tertia sic habes Ys. XXIIII: In doctrinis glorificate Dominum, in insulis maris nomen domini Dei Israel. Sed de quibusdam conqueritur Dominus dicens Mat. XV: Sine causa autem colunt me docentes doctrinas et mandata hominum. De his qui docentur a Deo sic habes Io. VI: Est scriptum in prophetis: « et erunt omnes docibiles Dei ». Hoc habetur Ys. LIIII: Ponam universos filios tuos doctos a Domino. Item Apostolus ad Hebre. VIII: Non docebit unusquisque proximum et unusquisque fratrem suum dicens: cognosce Dominum, quoniam omnes scient me a minore usque ad maiorem eorum, quia propitius eorum iniquitatibus ero et peccatorum illorum iam non memorabor. Dicendo autem novum veteravit prius. Quod autem antiquatur et senescit, prope interitum est. Per hanc auctoritatem probat Apostolus quod Testamentum vetus quantum ad quedam defecit et evacuatum est, et novum habet vigorem. Et sumit hanc auctoritatem de Iere. XXXI. Et tam in Ieremia quam in Apostolo hec auctoritas ad probandum de duobus testamentis incoanda est supra. Unde Dominus Ys. XLIII: Ne memineritis priorum et antiqua ne intueamini. Ecce ego facio nova, et nunc orientur, utique cognoscetis ea. Hinc Apostolus dicit II ad Cor. V: Si qua ergo in Christo nova creatura, vetera transierunt, et ecce facta sunt nova omnia. Unde habetur Levi. XXVI: Vetera novis supervenientibus prohicietis. De doctrina autem que habetur a Deo, de qua est nostra principalis intentio, sic dicit propheta: Beatus homo, quem tu erudieris, Domine, et de lege tua docueris eum. Et iterum: Benedictus es, Domine, doce me iustificationes tuas.

De arguitione et correctione.

Sequitur in Apostolo: Utilis est ad arguendum. Hoc est quod precipit II ad Timo. IIII: Argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina. Ideo dicit sapiens Prover. IX: Argue sapientem, et diliget te. Item II Reg. VII: Arguam eum in virga virorum et cet. Item Ps.: Arguam te et statuam contra faciem tuam. Sed que utilitas in arguendo? Audi Prover. XXIIII: Qui argunt, laudabuntur, et super ipsos veniet benedictio. Sequitur in auctoritate Apostoli: Ad corripiendum. Iere. X: Corripe me, Domine, verumtamen in iuditio et non in furore tuo, ne forte ad nichilum redigas me. Idem dicit propheta: Domine, ne in furore tuo arguas me neque in ira tua corripias me. Item Prover. XVII: Plus proficit correptio apud prudentem quam centum plage apud stultum. Quod patuit in Iosue, quem corripuit Moyses, Numeri XI: Quid, inquit, emularis pro me? Quis tribuat, ut omnis populus prophetet, et det eis Dominus spiritum suum? Impletum est in Moyse quod dixit sapiens Sap. VI: Neque cum invidia tabescente iter habebo, quoniam talis homo non erit particeps sapientie. Item in Herode impletum est quod dictum est supra: quam centum plage apud stultum. De quo dicitur Luc. III: Herodes autem thetrarcha cum corriperetur a Iohanne de Herodiade uxore fratris sui et de omnibus malis, que fecit Herodes, adiecit et hoc supra omnia et inclusit Iohannem in carcerem. Quare hoc? Quia, ut dicit sapiens in Proverbiis XV: Non amat pestilens eum qui se corripit nec ad sapientes graditur. Nam, ut dicit Amos V: Odio habuerunt in porta corripientem et loquentem perfecte abominati sunt, scilicet Herodes et Herodias. Sed dicitur Eccli. XXI: Qui odit correptionem, vestigium est peccatoris; et qui timet Deum, convertetur ad cor suum. Item Eccli. XIX: Qui odit correptionem,

minuetur vita. Item Eccli. XX: Quam bonum est correptum manifestare penitentiam, sic effugies voluntarium peccatum. De correptione multa habes Eccli. XIX. Item Eccli. XXXII: Peccator homo vitabit correptionem et secundum voluntatem suam inveniet comparationem. Hec omnia completa sunt in Herode, qui malitiose cum Herodiade de morte Iohannis Baptiste tractavit. Item de Iohanne dicitur Prover. XXI: Excogitat iustus de domo impii, ut detrahat impios a malo. Item de Herode dicitur Prover. XXIX: Viro, qui corripientem dura cervice contemnit, repentinus superveniet interitus, et eum sanitas non sequetur. Sequitur in auctoritate Apostoli: Ad erudiendum. Prover. XVI: Eruditus in verbo repperiet bona, et qui in Domino sperat, beatus est. Ideo dicit Prover. XIX: Erudi filium tuum, ne desperes: ad interfectionem autem eius ne ponas animam tuam. Hinc dicit Apostolus ad Hebre. XII: Patres quidem carnis nostre habuimus eruditores et reverebamur eos. Non multo magis obtemperabimus patri spirituum et vivemus? Et illi guidem in tempore paucorum dierum secundum voluntatem suam erudiebant nos; hic autem ad id quod utile est in recipiendo sanctificationem eius. De eruditione habes Iere. VI: Erudire Ierusalem, ne forte recedat anima mea a te, ne forte ponam te desertam, terram inhabitabilem. Ideo dicit Ys. VIII: In forti manu erudivit me, ne irem in via populi huius. Sequitur in auctoritate Apostoli: in iustitia. Bene dicit: in iustitia, quia iustus Dominus iustitiam dilexit. De qua dicit Iacob Gen. XXX: Respondebitque michi cras iustitia mea. Hanc facit quicumque est sapiens, sicut dicitur Exo. XXXV: Quisquis vestrum est sapiens, veniat et faciat quod Dominus imperavit. Ideo dicit Dominus Exo. XXXI: In corde omnis eruditi posui sapientiam, ut faciant cuncta que precepi tibi. Peccatores vero dicturi sunt illud Ys. XXVI: Iustitiam non fecimus in terra, ideo non ceciderunt habitatores orbis. Sequitur in auctoritate Apostoli: Ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus. Qualis fuit ipse Paulus, qui de seipso dicit I ad Cor. IX: Omnibus omnia factus sum, ut omnes salvos facerem. De perfectione hec dicit Dominus Luc.VI: Perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister eius. Ut autem homo ad perfectionem

doctrine valeat pervenire, oportet, quod assumat formam discipuli, et quod cum humilitate addiscat et cum mansuetudine audiat. Sunt enim non nulli, qui volunt adiscere et semper recalcitrare docenti, ut eruditi ab aliis esse putentur. De quibus dicit Augustinus: Multi amiserunt scientiam studio contradicendi. Ideo utile consilium dat Ecclesiasticus IIII: Non contradicas verbo veritatis ullo modo. Item Eccli. V: Esto mansuetus ad audiendum verbum Dei, ut intelligas, et cum sapientia proferes responsum verum. Item Iacobi I: In mansuetudine suscipite insitum verbum, quod potest salvare animas vestras. Ideo dicit Augustinus II libro de doctrina Christiana: Opus est pietate mitescere nec contradicere divine Scripture sive intelligere, quasi nos aliquid sapere meliusque percipere possimus; sed cogitare potius et credere id esse melius et verius quod scriptum est'.

Cum autem frater Petrus non posset auctoritatibus Biblie contradicere, convertit se ad originalia sanctorum et ad dicta phylosophorum, in quibus cito fuit ei a fratre Hugone conclusum.

Audiens hec omnia frater Petrus ad originalia sanctorum et ad dicta phylosophorum conversus est. In quibus frater Hugo cum esset doctissimus, statim involvit eum et conclusit ei. Videns hoc socius suus, qui erat sacerdos et senex et bonus homo, cepit ipsum iuvare. Sed frater Petrus dixit ei: 'Tace, tace!'. Quasi diceret illud Iob XXVI: Cuius adiutor es? Num quid imbecillis? Et sustentas brachium eius qui non est fortis? Quasi diceret: 'Si ego non possum contra eum, tu quid facies?'.

Postquam frater Petrus cognovit se superatum, convertit se ad commendandum fratrem Hugonem de multiplici sapientia.

Tunc dixit frater Petrus: 'In Proverbis scriptum est IX: Da sapienti occasionem, et addetur ei sapientia. Doce iustum, et festinabit accipere. Dedi vobis occasionem dicendi multa bona et ego festino accipere, ut iam non contradicam sermonibus veritatis'. Cui dixit frater Hugo: 'Ecce hoc ut investigavimus,

ita est, quod auditum, mente pertracta, Iob V'. Respondit frater Petrus: 'In Ecclesiastico scriptum est XXII: Pungens oculum deducet lacrimas; et qui pungit cor, profert sensum. Gaudeo, quod provocavi vos, quia multa bona dixistis. Nam bona abscondita in ore clauso quasi appositiones epularum circumposite sepulcro, Eccli. XXX. Ideo Ecclesiasticus dicit IIII: Non abscondas sapientiam tuam in decore eius, quia Eccli. XX dicitur: Sapientia absconsa et thesaurus invisus, que utilitas in utrisque? Melior est qui celat insipientiam suam quam homo qui abscondit sapientiam suam. Unde illud Prover. XVII: Stultus quoque si tacuerit, sapiens reputabitur, et si compresserit labia sua, intelligens. In te video completum quod sapiens in Proverbiis dicit XIIII: In corde prudentis requiescit sapientia, et indoctos quosque erudiel. Vere tu es talis, qualem describit Ecclesiasticus dicens XXXVII: Vir peritus multos erudiet et anime sue suavis est. Et iterum: Vir sapiens plebem suam erudit, et fructus sensus illius fideles sunt. Vir sapiens implebitur benedictionibus, et videntes illum laudabunt. Sapiens in populo hereditabit honorem, et nomen illius erit vivens in eternum'. Cum autem supradicta verba terminata fuissent, ecce subito nuntius naucleri pro Predicatoribus venit, dicens quod festinanter irent ad navem.

Quod frater Hugo bonum exemplum secularibus dedit.

Post quorum recessum dixit frater Hugo remanentibus litteratis hominibus, qui disputationem audierant: 'Non habeatis malum exemplum, si aliqua diximus non dicenda, quia illi qui disputant de presumpta audacia per campum licentie discurrere consueverunt'. Et addidit frater Hugo: 'Isti boni homines semper de scientia gloriantur et dicunt quod in Ordine eorum fons sapientie invenitur, cum Ecclesiasticus dicat: Fons sapientie verbum Dei in excelsis, Eccli. I. Dicunt etiam quod transierunt per homines ydiotas, quando transeunt per loca fratrum Minorum, in quibus eis caritative et sedule ministratur. Sed per Dei gratiam modo non poterunt dicere quod per homines ydiotas transierint, quia feci quod docet sapiens in Promines ydiotas transierint, quia feci quod docet sapiens in Pro-

verbiis, dicens Prover. XXVI: Responde stulto iuxta stultitiam suam, ne sibi sapiens esse videatur. Et iterum dicit XXVII: Stude sapientie, fili mi, et letifica cor meum, ut possis exprobranti respondere sermonem. Item Prover. XV: Letatur homo in scientia oris sui, et sermo oportunus est optimus. Item Ieremie LI sic habetur: Collidis tu michi vasa belli, et ego collidam in te gentes et dispergam in te regna'. Finitis his verbis recesserunt seculares auditores valde edificati et consolati dicentes: 'Audivimus mirabilia hodie. Sed sequenti festo de doctrina domini nostri Iesu Christi aliqua desideramus audire'. Quibus frater Hugo dixit: 'Si fuerit vita comes, exaudiam vos libenter, et ideo veniatis bene!'. Porro eodem die reversi fratres Predicatores consolatorie fuerunt nobiscum. Tempus enim navigandi aptum non habuerunt; post cenam vero frater Ugo familiariter fuit cum eis. Et frater Petrus collocavit se et sedit in terra ad pedes fratris Hugonis; nec fuit aliquis, qui posset eum facere surgere et sedere in equali banco cum fratre Hugone, nec etiam ipse frater Ugo, cum multum rogasset eum. Et dicebat frater Petrus: 'In Proverbiis scriptum est, Prover. XVI: Melius est humiliari cum mitibus quam dividere spolia cum superbis. Et ideo humiliavi in terra vitam meam. Nam qui se humiliat, exaltabitur, et qui humiliatus fuerit, erit in gloria. Et qui apropinquant pedibus eius, accipient de doctrina illius, Deutero. XXXIII '. Igitur frater Petrus iam non disputando nec contradicendo, sed humiliter ascultando audiebat melliflua verba, que dicebantur a fratre Hugone. Que quidem essent digna relatu, sed causa brevitatis ea subticeo, quia ad alia dicenda festino. Tunc socius fratris Petri seorsum dixit michi: 'Pro Deo, frater Salimbene, dicatis michi, quis est iste frater, si prelatus, guardianus vel custos vel minister'. Cui dixi: 'Nullam prelationem habet, quia nullam habere vult. Aliquando fuit provincialis minister, nunc autem est persona privata. Et est unus de maioribus clericis de mundo, et ita reputatur ab his qui eum cognoscunt'. Tunc dixit michi: 'In veritate bene credo, quia nunquam vidi hominem ita bene loquentem et ad omnia preparatum, que ad scientiam pertinere noscuntur. Sed

miror, quare in magnis conventibus non moratur'. Cui dixi: 'Propter humilitatem suam et sanctitatem, quia plus consolatur esse in parvulis locis?. Tunc dixit: 'Benedicatur ipse, quia totus celicus esse videtur'. Fuerunt igitur nobiscum fratres Predicatores apud Areas, quousque tempus ad navigandum congruum habuerunt. Et in recessu suo dixit frater Petrus frati Hugoni: 'In veritate dico vobis, semper vellem habitare vobiscum ad conferendum de divina Scriptura'. Et post multas et mutuas recommendationes recesserunt fratres Predicatores consolatorie et valde edificati. Post quorum recessum sequenti festo congregati sunt omnes homines litterati de castro Arearum, ut fratrem Hugonem in camera sua audirent docentem. Et fecit eis sermonem mirabilem, utilem et pulcherrimum et delectabilem. Quem subticeo et causa brevitatis, et quia ad alia dicenda festino. Cum autem sermo finitus fuisset, erat ibi quidam homo ex eodem castro, quem vidi et cognovi, qui cum esset secularis, rogavit fratrem Hugonem, ut eum amore Dei ad Ordinem fratrum Minorum recipere dignaretur. Habebat enim frater Hugo a ministro recipiendi licentiam, eo quod reverentissima persona et tantus clericus esset, et quia spiritualis homo, et quia iam minister extiterat.

De principio et fine Ordinis Saccatorum.

Porro homo iste, qui Ordinis fratrum Minorum petebat ingressum, fuit principium Ordinis Saccatorum, et habebat socium, qui similiter intrare volebat. Hi inspirati sunt nutu divino in predicatione fratris Hugonis. Quibus frater Hugo dixit: 'Eatis ad nemora et adiscatis comedere radices, quoniam tribulationes apropinquant'.

Quod fratres Predicatores et nos multos docuimus mendicare et regulas facere.

Tunc iverunt et fecerunt sibi mantellos catabriatos, sicut antiquitus consueverunt habere serviciales Ordinis sancte Clare;

et ceperunt mendicare panem per castrum illud, in quo habitabant fratres Minores; et abundanter dabatur eis, quia nos et fratres Predicatores docuimus omnes homines mendicare; et quilibet assumit sibi caputium et vult facere unam regulam mendicantem. Isti multiplicati sunt subito, et appellabantur a fratribus Minoribus de provincia Provincie ironice et trufatorie Boscarioli.

Quod frater Hugo duplici de causa multos mordaces habuit, que assignatur in libro.

Porro frater Hugo multos habebat in Ordine suo et maxime in Provincia emulos et mordaces, et propter doctrinam abbatis Ioachym, et quia imponebant ei, quod Ordinem Boscariolorum fecisset. Et non fecerat eum aliter nisi occasionaliter dicendo: 'Eatis ad nemora et adiscatis comedere radices, quia tribulationes apropinquant' et quia noluit eos ad Ordinem recipere, cum bene posset. Porro processu temporis fecerunt sibi habitum de sacco non cilicino, sed quasi sindonico, et inferius habebant tunicas optimas et ad collum mantellum de sacco; unde et fratres Saccati dicti sunt. Et fecerunt sibi fieri soleas, sicut habent fratres Minores. Nam quicumque volunt noviter aliquam regulam facere, semper mendicant aliquid ab Ordine beati Francisci, aut soleas aut cordam aut etiam habitum.

De diversitate Heremitarum et unione eorumdem.

Sed nunc Ordo fratrum Minorum papale privilegium habet, quod nullus talem habitum ferre presumat, per quem frater Minor ab aliquo credi possit; quia fratres qui dicebantur Britti in marchia Anchonitana omnino talem habitum portare solebant; quos papa Alexander quartus in unam congregationem redegit cum aliis Heremitis, cum prius omnes Heremite in V diversitatibus discrepantibus partirentur, ut oculis meis vidi. Nam erant Heremite qui dicebantur sancti Augustini et Heremite qui dicebantur sancti Guilielmi et illi de Favali et Britti

et Iambonitani. Fuit enim quidam Iohannes Bonus, qui fuit tempore beati Francisci, qui congregationem Heremitarum fecit; cuius corpus diebus meis Mantue est sepultum, et cuius filium vidi et cognovi, fratrem Matheum Mutinensem et pinguem. Ad congregationem istius ultimi omnes alie sunt reducte, ut in illa unione primitus caput esset. Verumtamen impleta est Scriptura que dicit Iere. XV: Numquid federabitur ferrum ferro ab aquilone et es? Nam

quod nova testa capit inveterata sapit.

Porro Saccati subito diffuderunt se per civitates Ytalie, in quibus capiebant loca ad habitandum, et omnem modum, quem tenebant fratres Minores et Predicatores in predicationibus faciendis et confessionibus audiendis et in aquisitionibus mendicandi, ipsi similiter tenebant in omnibus, quia, ut dixi, nos et Predicatores docuimus omnes homines mendicare. Inde etiam seculares non modicum gravabantur. Unde quadam die in civitate Mutinensi domina Iulitta de Adhelardis, devota fratrum Minorum, fratribus Minoribus dixit, cum vidisset homines illos pro pane hostiatim euntes: 'In veritate dico vobis, fratres, tot habebamus sacculos et peras ad horrea evacuanda, quia non indigebamus Ordine Saccatorum'. Sed processu temporis papa Gregorius decimus, qui Placentinus fuit, in pleno concilio Lugdunensi penitus cassavit hunc Ordinem, illustratus inspiratione divina, nolens quod tot essent Ordines mendicantes, ne populus Christianus propter multitudinem mendicantium tedio gravaretur, et ut hi qui Evangelium predicant de Evangelio vivere possent, sicut Apostolus Paulus dicit Dominum ordinasse, I ad Cor. IX. Voluit etiam cassare et ad nichilum redigere Heremitarum Ordinem, sed interventu domni Ricardi Romane curie cardinalis, qui erat eorum Ordinis gubernator, abstinuit se, ne faceret quod volebat. Verumtamen dixit quod retinebat penes se, ut de eis ordinaret, quid de eis sibi melius facere videretur. Sed morte preventus, eius cogitatio penitus est frustrata, Primus Ordinis Saccatorum dictus est Raimundus Atta-

nulfi, et fuit oriundus de provincia Provincie, de castro Aree, ubi iuxta mare fit sal; et fuit miles in seculo et fuit in Ordine fratrum Minorum, sed in novitiatu fuit licentiatus et emissus de Ordine, quia infirmus erat. Filium habuit in Ordine Saccatorum, qui postea fuit Arelatensis archiepiscopus. Frater Bertrandus de Manara fuit primus socius supradicti Raimundi. Est autem Manara quedam contrata iuxta supradictum castrum, in qua erat monasterium dominarum Albarum, que devote fratrum Minorum erant et sunt usque in hodiernum diem magis et magis.

De congregatione seu potius dispersione illorum ribaldorum, qui se dicunt Apostolos esse et non sunt.

Et nota quod iste tractatus protenditur usque ad illum locum, ubi scribitur: *Anno Domini MCCXLVIII*. Et est repetitio precedentis millesimi.

Illam etiam congregationem illorum ribaldorum et porcariorum et stultorum et ignobilium, qui se dicunt Apostolos esse et non sunt, sed sunt synagoga Sathane, omnino destruxit. Ipsi enim non erant de semine virorum illorum, per quos facta est salus in Israel, I Macha. V. Quia nec utiles sunt ad predicandum nec ad ecclesiasticum officium decantandum nec ad missas celebrandas nec ad confessiones audiendas nec ad legendum in scolis nec ad consilia danda nec etiam pro benefactoribus exorandum, quia tota die per civitates discurrunt mulieres videndo. Ad quid ergo Ecclesie Dei deserviant et populo Christiano utiles sint, videre non possum. Tota die ociosi, tota die vagabundi. Nam non laborant neque orant. Istorum principium fuit in Parma. Cum enim in Ordine fratrum Minorum habitarem in Parmensi conventu sacerdos et predicator existens, venit quidam iuvenis natione Parmensis, de vili progenie ortus, illitteratus et laycus, ydiota et stultus, cui nomen Gerardinus Segalellus, et petiit, ut a fratribus Minoribus reciperetur in Ordine. Qui cum non exaudiretur ab eis, tota die, quando poterat, morabatur in Ecclesia fratrum et cogitabat quod postea stultizando implevit. Nam super coopertorium

lampadis societatis et fraternitatis beati Francisci depicti erant Apostoli circumcirca cum soleis in pedibus et cum mantellis circa scapulas involuti, sicut traditio pictorum ab antiquis accepit et usque ad modernos deduxit. Ibi iste contemplabatur, et excogitato consilio, postquam capillos nutrivit et barbam, accepit soleas Ordinis fratrum Minorum et cordam; quia, ut iam superius dixi, quicumque volunt noviter congregationem aliquam facere, ab Ordine beati Francisci aliquid semper usurpant. Et fecit sibi fieri de bixetto vestitum et mantellum album de stagmine forti, quem circa collum et scapulas involutum portabat, credens per hoc Apostolorum habitum demonstrare. Et vendita domuncula sua et accepto pretio, stetit super lapidem, super quem antiquitus potestates Parmenses concionari solebant. Et habens denariorum sacculum non dispersit et dedit pauperibus nec congregationi pauperum affabilem se fecit, sed vocatis ribaldis, qui ibi prope in platea ludebant, sparsit inter illos alta voce dicendo: 'Quicumque vult, accipiat et habeat sibi!'. Collegerunt itaque valde cito ribaldi denarios illos et iverunt et luserunt ad taxillos et isto audiente, qui dederat, blasfemaverunt Deum viventem. Credidit iste valde bene implere consilium Domini, qui dicit Mat. XIX: Si vis perfectus esse, vade et vende omnia que habes et da pauperibus, et habebis thesaurum in celo, et veni, sequere me. Nota quod dicit: da pauperibus, non ribaldis, da his qui laudant Deum, et non his qui Deum blasphemant et Virginem matrem Christi, que filium Dei nobis fratrem effecit. Ideo dicit Ecclesiasticus XII: Si bene feceris, scito, cui feceris, et erit gratia in bonis tuis multa. Bene fac iusto, et invenies retributionem magnam, et si non ab ipso, certe a Deo. Item Eccli. XIIII: In divisione sortis da et accipe, et iustifica animam tuam. Dedit iste, sed nichil accepit, quia malis dedit et male. Ideo dicit Ecclesiasticus XII: Da bono, et non receperis peccatorem. Benefac humili, et non dederis impio. Igitur homo iste, de quo inchoavimus supra, malum habuit principium et malum medium et malum finem, utpote cuius congregatio est in pieno Lugdunensi concilio a papa Gregorio decimo reprobata. Et hoc digne et merito,

quia Gabaonite, qui cum suis sagacitatibus filios Israel deceperunt, iudicati sunt et condemnati ad perpetuam servitutem.
Sic isti porcarii et vaccarum custodes voluerunt subintrare et
suaviter et sine labore de elemosinis illorum vivere, quos fratres Minores et Predicatores cum magnis laboribus et exemplis
longo tempore docuerunt. Ideo isti Ghirardino, qui fuit eorum
principium, illud Ysaie verbum non inmerito convenire videtur,
Ys. IX: Multiplicasti gentem, non magnificasti letitiam. Hec dicimus, sicut ait Apostolus ad Galathas II: propter subintroductos
falsos fratres, qui subintraverunt explorare libertatem nostram,
quam habemus in Christo Iesu, ut nos in servitutem redigerent.
Quibus neque ad horam cessimus subiectioni, ut veritas Evangelii
permaneat apud vos.

De Ghirardino Segalello, qui filio Dei voluit similari, et de multis stultitis eius, quas fecit.

Igitur de Ghirardino Segalello, qui fuit istorum principium, sciendum quod filio Dei voluit similari. Nam fecit se circumcidi, quod est contra Apostolum, qui dicit Gala. V: Ecce ego Paulus dico vobis quoniam, si circumcidamini, Christus vobis nichil proderit. Testificor autem rursum omni homini circumcidenti se, quoniam debitor est universe legis faciende. Item in cunabulis iacuit fasciis involutus et lac et mammas suxit cuiusdam nescie mulieris. Postmodum ivit ad quoddam castrum, quod appellatur Culliculus sive Colliculus, quia ibi post planiciem primo occurrunt colles a Parma versus Fornovum; de quo castro adhuc dicemus, cum tempus fuerit oportunum. Et stans in media via, ex nimia simplicitate, transeuntibus clara voce dicebat: Ite et vos in vineam meam! Et qui cognoscebant eum, reputabant eum fatuum, scientes quod nullam vineam ibi habebat. Montanarii vero, qui eum non cognoscebant, ingrediebantur vineam, versus quam manum extenderat, et comedebant uvas non suas, credentes sibi hoc a proprio vinee domino imperatum. Post hec, cum hospitaretur apud aliquam mulierculam viduam, filiam nubilem et speciosam habentem,

dicebat sibi a Domino revelatum, quod cum illa puella debebat illa nocte nudus cum nuda in eodem lecto dormire, ut probaret, si castitatem servare posset necne. Consentiebat mater reputans se beatam, et puella minime hoc negabat. Hoc beatus Iob non docuit, qui dicit XXXI: Pepigi fedus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine. Item Eccli. IX: Virginem ne conspicias, ne forte scandalizeris in decore eius. Item Eccli. XXXII: In via ruine non eas, et non offendes in lapidibus; nec credas te vie laboriose, ne ponas anime tue scandalum. Item Eccli. III: Cor durum male habebit in novissimo; et qui amat periculum, in illo peribit. Item Prover. XIX: Qui custodit mandatum, custodit animam suam: qui autem negligit vias suas, mortificabitur. Mandatum fuit a Domino Luc. XII: Sint lumbi vestri precincti. Gregorius: Lumbos enim precingimus, cum carnis luxuriam per continentiam coartamus. Sed vias suas negligit ille, de quo sapiens in Prover. dicit VI: Qui ingreditur ad mulierem proximi sui, non erit mundus, cum tetigerit eam. Hec est illa mulier, de qua Ecclesiastes dicit VII: Inveni amariorem morte mulierem, que laqueus venatorum est, et sagena cor eius. Ideo audi remedium: Qui placet Deo, effugiet eam; qui autem peccator est, capietur ab illa. Item Prover. XI: Qui cavet laqueos, securus est. Nam laqueum paraverunt pedibus meis et incurvaverunt animam meam. Hoc faciunt demones, de quibus Dominus dicit Ys. LI: Dixerunt anime tue: Incurvare, ut transeamus. Sed non est eis credendum. Porro Ghirardinus Segalellus multis diebus solus ivit per Parmam, quia socium non habebat; et portabat mantellum suum circa scapulas involutum. et nemini loquebatur nec quempiam salutabat, credens implere illud dominicum verbum Luc. X: Neminem per viam salutaveritis. Verumtamen verbum Domini frequenter dicebat: 'Penitençagite! '- nesciebat enim exprimere, ut diceret: 'Penitentiam agite'. - Et ita processu temporis dixerunt multis diebus sui sequaces, cum homines rurales et ydiote existerent. Si quando invitabatur ad prandium vel ad cenam aut ad hospitium, respondebat semper sub dubio dicens: 'Aut veniam aut non veniam'. Quod erat contra illud Domini verbum

Mat. V: Sit autem sermo vester: est, est, non, non. Quod autem his abundantius est, a malo est. Ideo dicit Iacobus I: Vir duplex animo inconstans est in omnibus viis suis. Cum autem iste frater Ghirardinus Segalellus in domo fratrum Minorum requirebat aliquem fratrem, utrum in domo esset necne, respondebat portarius trufatorie et derisive dicendo: 'Aut est in domo aut non est'. Hoc est quod gramaticus docet: Per quemcumque casum fit interrogatio, per eumdem debet fieri responsio.

De fratre Roberto, primo socio fratris Ghirardini Segalelli, qui postea apostatavit et uxorem accepit.

His diebus, quibus hec agebantur, fratres Minores de Parma habebant quendam servientem Robertum nomine, qui erat iuvenis inobediens et protervus, cui convenire poterat quod dicit sapiens in Proverbiis XXIX: Servus verbis non potest erudiri, quia quod dicis intelligit et respondere contemnit. Et ideo bene quidam tyrannus dixit: Genus servorum nisi cum supplicio non emendatur. Et iterum Prover. XXIX: Qui delicate a puericia nutrit servum suum, postea sentiet eum contumucem. Quod patuit in Ieroboam servo Salomonis III Reg. XI. Iste itaque Robertus famulus fratrum similis fuit in aliquibus Iude Scariothis, qui Christum Iudeis tradidit, ut ostendemus infra. Huic suasit Ghirardinus Segalellus, ut relinqueret fratres et socius suus esset; quod et fecit. Et ex hoc multum contulit nobis. quia habuimus postea alium famulum valde bonum, iuxta verbum quod scriptum est Ys. LV: Pro saliuncula ascendet abies, et pro urtica crescet mirtus. Hinc sapiens dicit Prover. XXII: Eice derisorem, et exibit cum eo iurgium, cessabuntque cause et confumelie. Verumtamen recedens a fratribus furatus est cuppam et cultellum et toaliam fratrum, que habebat ad usum, et asportavit secum. Control with the control of the cont De stultitia istorum ribaldorum, qui se dicunt Apostolos esse et non sunt, sed sunt synagoga Sathane.

Ibant igitur ambo cum mantellis suis tota die per civitatem, et mirabantur Parmenses. Et ecce subito multiplicati sunt usque ad tricesimum numerum, et in quadam domo ad comedendum et dormiendum congregabantur; et Robertus, qui fuerat famulus fratrum Minorum, procurator erat eorum. Et plus et libentius dabant eis Parmenses, concives mei, viri et mulieres, quam fratribus Minoribus et Predicatoribus darent. Ipsi vero nec pro benefactoribus suis orabant nec celebrabant nec predicabant nec ecclesiasticum officium decantabant nec confessiones audiebant nec consilia nec bona exempla dabant, quia circa supradicta in omnibus et per omnia ignorantes erant et penitus inepti et sine peritia spiritualis pugne, et ideo non poterant sic incedere sicut fratres Minores et Predicatores, quia nec consuetudinem habebant. Ipsi enim non erant de semine virorum illorum, per quos salus facta est in Israel, sed erant porcarii et vaccarum custodes. Verumtamen hoc habebant, quia tota die discurrebant per civitatem mulieres videndo, religuum tempus expendebant in ocio et nichil operabantur, cum dicat Apostolus II ad Thessa. III: Denuntiamus autem vobis, fratres: in nomine domini nostri Iesu Christi, ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate et non secundum traditionem, quam acceperunt a nobis. Ipsi enim scitis, quemadmodum oporteat vos imitari nos, quoniam non inquieti fuimus inter vos neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore et fatigatione nocte et die operantes, ne quem vestrum gravaremus. Non quasi non habuerimus potestatem, sed ut nosmet ipsos formam daremus vobis ad imitandum nos. Nam etiam, cum essemus apud vos, hoc denuntiabamus vobis quoniam, si quis non vult operari. nec manducet. Audivimus enim inter vos quosdam ambulare inquiete. nichil operantes, sed curiose agentes. His autem, qui eiusmodi sunt, denuntiamus et obsecramus in domino Iesu Christo. ut cum silentio operantes suum panem manducent.

Hic ab Apostolo describitur vita et forma et regula illorum qui pie et religiose volunt vivere in Christo Iesu domino nostro.

His verbis describit Apostolus vitam et formam, quam tenere debent hi qui se dicunt Apostolos esse et non sunt, sed sunt synagoga Sathane, congregatio stultorum et ignobilium et representatio discipulorum Antichristi. De quibus Iohannes dicit I canonica IIII: Karissimi, nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus, si ex Deo sunt, quoniam multi pseudo-prophete exierunt in mundum. Quales sunt isti, qui se dicunt Apostolos esse et tota die ociosi, tota die vagabundi per civitates et per mundum discurrunt nec operari volunt, sed vivere ex aliorum sudore et labore. Cum dicat propheta: Labores manuum tuarum quia manducabis, beatus es, et bene tibi erit. Ideo dicit sapiens in Prover. XVI: Anima laborantis laborat sibi, quia compulit eam os suum. Item Apostolus ad Ephe. IIII: Qui furabatur, iam non furetur, magis autem laboret operando manibus suis quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. Hoc est etiam quod idem Apostolus Dominum dicit dixisse Act. XX: Argentum et aurum aut vestem nullius concupivi; ipsi vos scitis quoniam, ad ea que michi opus erant et his qui mecum sunt, ministraverunt manus iste. Omnia ostendi vobis, quoniam sic laborantes oportet suscipere infirmos ac meminisse verbi domini Iesu, quoniam ipse dixit: 'Beatius est magis dare quam accipere'. Porro frater Robertus, procurator istorum, fur erat et loculos habens ea que mittebantur portabat, id est asportabat et furabatur. Et processu temporis, cum habitarem Faventie, iste habitabat ibidem in domo cuiusdam fratris de Penitentia, qui dicebatur frater Glutto; et in sexta feria Parasceues, ea hora qua filius Dei fuit crucifixus, apostatavit, et fecit sibi capillos abscidi et barbam abradi et quandam heremitam accepit uxorem. Audieram hec omnia, sed nolui credere, quousque ipsum interrogavi, si hec ita se haberent. Unde super illo loco Gen. XVIII: Descendam et videbo, utrum clamorem, qui venit ad me, opere compleverint, an non est ita, ut sciam, dicit expositio: Qui omnia novit hoc nobis in exemplum reliquit, quasi diceret: Mala hominum non prius credite quam probetis. Et iterum Eccli. XI: Priusquam interroges, ne vituperes quemquam, et cum interrogaveris, corripe iuste. Pauci inveniuntur, qui sciant uti hac Scriptura, nec etiam ipse David, qui dicit se super senes intellexisse. Et ideo, quia audivit campanam solummodo ex una parte sonantem et non ex alia resonantem, id est, quia audivit solummodo Sybam accusantem et non Mifiboseth excusantem, male iudicavit et malam sententiam dedit et male divisit. Et quia male divisit, ideo punitus fuit, quia servus Salomonis cum nepote suo Roboam regnum suum divisit; quamvis Gregorius in primo Dialogorum leviter transeat excusando ipsum. Nam consuetudo prelatorum est, ut mutuo se excusent. Cum igitur interrogassem Robertum, utrum relata fecisset necne, confessus est et non negavit, quod vere omnia illa opere adimplesset.

Quod homo apostata est inutilis Deo, sibi et proximo.

Tunc reprehendi eum dure dicendo sibi: 'Sapiens in Proverbiis dicit VI: Homo apostata vir inutilis, quia inutilis Deo, inutilis sibi, inutilis proximo. Inutilis Deo, quia dereliquit Deum factorem suum et recessit a Deo salutari suo. Et iterum: Deum qui te genuit, dereliquisti et oblitus es Domini creatoris tui. Inutilis sibi quia, sicut Ecclesiasticus dicit X: Peccantem in animam suam quis iustificabit, et quis honorabit exhonorantem animam suam? Inutilis proximo, quem scandaliçat per malum exemplum. Ideo Ecclesiasticus dicit XIIII: Qui sibi nequam est, cui alii bonus erit? Item Eccli. XIX: Extolletur in exemplum maius, et tolletur de numero anima eius'. Cum autem audisset Robertus verba mea, accidit ei quod Ecclesiasticus dicit XXI: Qui odit correptionem, vestigium est peccatoris. Et iterum Eccli. XXXII: Peccator homo vitabit correptionem et secundum voluntatem suam inveniet comparationem.

Quod Robertus, postquam recessit ab istis ribaldis, qui se dicunt Apostolos esse et non sunt, multa mala dixit de eis.

Nam excusando se multa mala dixit de his qui se dicunt Apostolos esse et non sunt, sed sunt synagoga Sathane. Et primo dixit' quod frater Ghirardinus Segalellus, qui fuit primus eorum, nunquam voluit se intromittere de dominio congregationis sue, ut eorum prelatus existeret, quamquam rogaretur ab eis, sed dicebat eis quod quilibet bene faceret, quia anima laborantis laborabit sibi, et quod unusquisque propriam mercedem recipiet secundum suum laborem, et quod unusquisque onus suum portabit, et quod unusquisque pro se rationem reddet Deo. Et ideo, quia non habebant caput, hec fuit causa dispersionis eorum, quia, ubi non est gubernator, populus corruet, Prover. XII, et ubi non est sepes, diripietur possessio, Eccli. XXXVI. Ideo vox demonum potest esse illa que habetur I Macha. XII: Non habent principem et adiuvantem. Nunc ergo expugnemus illos et tollamus de hominibus memoriam eorum. Secundo dixit quod, cum consuluissent magistrum Albertum Parmensem, qui erat unus de septem notariis Romane curie, quid facerent de rectore, commisit negotium istud abbati monasterii Ordinis Cistercii quod est in episcopatu Parmensi et appellatur Fontana-viva. Ille vero breviter se expedivit de facto eorum, dicens quod non facerent loca conventualia nec congregarentur in domibus, sed irent per mundum, sicut inchoaverant, portando capillos longos et barbam prolixam et caput denudatum et mantellum circa scapulas involutum, et quod in diversis domibus hospitarentur. Que fuit causa destructionis eorum, cum testante Ecclesiastico vita nequam sit hospitandi de domo in domum, Eccli. XXIX. Dominus etiam dicit Luc. X: Nolite transire de domo in domum. Tertio dixit quod Guido Putagius, qui fuit concivis meus, socius et amicus, cum intrasset eorum Ordinem et vidisset quod frater Ghirardinus Segalellus non intromitteret se de regimine, viriliter assumpsit sibi dominium, quod tenuit annis multis. Sed accidit sibi quod Ecclesiasticus dicit XX: Qui potestatem sibi assumit iniuste, odietur. De divisione que facta est inter istos Apostolos.

Quia enim nimis pompatice incedebat cum multis equitaturis et faciebat largas expensas et multa convivia, sicut legati vel cardinales Romane curie facere consueverunt, displicuit suis, et fecerunt sibi aliud caput, quendam fratrem Matheum in marchia Anconitana. Facta est itaque divisio inter eos, quia quilibet suis sequacibus preesse volebat. Frater Guido Putagius dicebat: 'Dicitur michi quod Salomon dicit Ecclesiastes X: Si spiritus potestatem habentis ascenderit super te, locum tuum ne dimiseris, quia curatio cessare faciet peccata maxima'. Et addebat frater Guido: 'Ego assumpsi curam istorum, et concessa est michi, et ideo non debeo eos relinguere'. Facta est igitur longa concertatio inter eos; et cum essent in civitate Faventie, percusserunt se mutuo, scilicet Apostoli fratris Mathei cum Apostolis fratris Guidonis Putagii, et dederunt malum exemplum secularibus Faventinis. Et ego habitabam tunc temporis ibi et ideo testis istorum esse possum. Et impleta est Scriptura Domini que dicit Luc. XI: Omne regnum in seipsum divisum desolabitur, et domus supra domum cadet. Et iterum alia Scriptura dicit Osee X: Divisum est cor eorum, nunc interibunt. Fuit autem causa istius conflictus et percussionis huiusmodi: Frater Guido Putagius habitabat Faventie in quadam Ecclesia parvula, que erat in viridario illorum de Albrighettis et de Accharisiis, et erant cum eo de suis valde pauci fratres et frater Ghirardinus Segalellus. Visum est itaque Apostolis de Marchia quod, si haberent fratrem Ghirardinum Segalellum, qui primus eorum fuerat, victoriam obtinerent. Et ideo, quia voluerunt eum violenter rapere et in Marchiam secum ducere, sed non potuerunt, se mutuo percusserunt. Tunc temporis venit ad me frater Guido Putagius et genibus meis provolutus retulit michi omnia supradicta et omnes conditiones Ordinis sui, quas noverat et viderat a principio. Et rogavit me. quod eum extraherem de Faventia, quia timebat, ne Faventini subito irati et turbati in eum manum mitterent, tum propter litigium supradictum, tum quia in Ordine suo accu-

satores habebat, mordaces et emulos, tum etiam quia domnus Rolandus Putagius, qui erat germanus consanguineus suus, potestas Bononiensium erat, et Bononienses cum eo ad obsidendum Faventiam veniebant. Et dixit michi quod, si de Faventia incolumis et sine lesione posset exire, Ordinem Templariorum intraret, pro eo quod papa Gregorius decimus Ordinem suum apud Lugdunum in pleno concilio destruxisset. Et quod michi promisit postea effectui mancipavit, opere adimplendo. Addebat etiam predictus Robertus, qui fuerat famulus fratrum Minorum, ad excusationem sue egressionis et sui peccati et sue apostasie, quod nunquam obligaverat se ad obedientiam nec ad castitatem, et ideo, ut dicebat, bene poterat uxorem accipere. Cui cum dixissem quod habitum religionis publice portaverat multis annis, et ideo heremitam Deo dicatam nullatenus debebat in uxorem accipere, auctoritates et exempla superaddidi plura ad suam stultitiam et maliciam ostendendam.

Ostenditur hic quod Deo dicatam nullus debet in matrimonio sumere propter multa exempla, que inferius describuntur.

Et primo, quia Dominus sic dicit de dedicata sibi sponsa Osee II: Ecce ego lactabo eam et ducam eam in solitudinem et loquar ad cor eius. Cui etiam familiariter loquitur dicens: Et sponsabo te michi in sempiternum et sponsabo te michi in iustitia et in iuditio et in misericordia et miserationibus et sponsabo te michi in fide, et scies quia ego Dominus. Secundo posui ei exemplum regis Hyrtaci, qui voluit Ephygeniam filiam precedentis regis in uxorem accipere, cum esset ab Apostolo Matheo Deo dicata et plus quam ducentis virginibus abbatissa effecta. Et ideo propter mala que fecit, penam incurrit ultricem. Nam Apostolum fecit interfici, pro eo quod non consensit, ut Ephigeniam in uxorem haberet, et circa monasterium Ephygenie ignem copiosum fecit accendi, ut ipsam cum ceteris virginibus concremaret. Apostolus autem eidem apparens omnem ignem ab eius domo excussit. Qui erumpens regis palatium invasit et solo rege cum unico filio vix evadente, cuncta

consumpsit. Statimque filius eius areptus a demonio, patris crimina confitens, ad sepulcrum Apostoli properavit. Pater vero turpissimus leprosus effectus, cum curari non posset, manu propria se gladio interemit. Qualiter autem Apostolus Matheus regi Hyrtaco disuasit, ne Ephigeniam sibi matrimonio copularet, ad confusionem Roberti breviter audiamus. Congregatis omnibus coram se dixit Apostolus clara voce: 'Bene scitis', inquit, ' astantes, quod si regis sponsam aliquis servorum usurpare presumeret, non solum regis offensam, sed et mortem insuper mereretur, non quia uxorem duxisse probatur, sed quia sponsam domini sui accipiens, eius matrimonium violasse convincitur. Ita et tu, rex, sciens Ephygeniam regis eterni sponsam effectam et sacro velamine consecratam, quomodo poteris sponsam potentioris te tollere et tuo matrimonio copulare?'. Secundum exemplum est de Ruben, qui violavit uxorem Iacob patris sui, ut habetur Gen. XXXV. Et ideo data sunt primogenita eius Ioseph filio Israel, et non est ille reputatus in primogenitum, ut habetur I Parali. V. Tertium exemplum est de Adonia, quem Salomon propter Abysach, quam volebat habere uxorem, fecit interfici, ut habetur III Reg. II. Quartum exemplum est de eo, quem Apostolus excommunicavit et tradidit Sathane in interitum carnis, pro eo quod novercam accepit uxorem. De quo habetur I ad Cor. V: Omnino auditur inter vos fornicatio. Et talis fornicatio, qualis nec inter gentes, ut uxorem patris aliquis habeat. Ideo habetur in lege Deutero. XXVII: Maledictus qui dormit cum uxore patris sui et revelat operimentum lectuli eius. Et dicet omnis populus: Amen. Quintum exemplum est de Menna monacho, de quo beatus Gregorius in tertio libro Dialogorum sic dicit: Quodam tempore possessor quidam Carterius nomine inmundo desiderio devictus quandam sanctimonialem feminam rapuit sibique illicito matrimonio coniunxit. Quod mox ut vir Domini cognovit, per quos poluit que fuerat dignus audire mandavit. Cumque ille sceleris sui conscius timeret atque ad virum Domini accedere nequaquam presumeret, ne forte hunc aspere, ut delinguentes solebat, increparet, fecit oblationes suas easque inter aliorum oblationes misit,

ut eius munera saltem nesciendo susciperet. Sed cum coram eo fuissent oblationes omnium deportate, vir Dei tacitus sedit, singilatim considerare studuit, et omnes alias eligens atque seorsum ponens, oblationes, quas isdem Carterius transmiserat, per spiritum cognovit, sprevit et abiecit dicens: 'Ite et dicite ei: Oblationem suam omnipotenti Domino tulisti, et michi oblationes tuas transmittis? Ego tuam oblationem non accipio, quia suam abstulisti Deo'. Qua ex re actum est, ut presentes quoque magnus timor invaderet, cum vir Dei tam scienter de absentibus iudicaret.

Quod qui apostatant recedendo a Deo mala morte finiunt vitam suam.

Sexto et ultimo ostendi Roberto quod omnes qui apostatant recedendo a Deo mala morte finiunt vitam suam; quod probavi non solum per experientiam, quia oculata fide ita vidi et audivi ab aliis, verum etiam per divinam Scripturam. Aut enim decapitantur aut conburuntur aut gladio iugulantur aut patibulis suspenduntur aut certe aliqua alia pessima et ignominiosa atque crudeli morte moriuntur. Ideo sic habetur in Iob XX: Hoc scio a principio, ex quo positus est homo super terram, quod laus impiorum brevis sit, et gaudium ypocrite adinstar puncti. Si ascenderit usque ad celum superbia eius, et caput eius nubes tetigerit, quasi sterquilinium in fine perdetur, et qui eum viderant dicent: 'Ubi est?'. Velut somnium avolans non invenietur, transiet sicut visio nocturna. Oculus, qui eum viderat, non videbit, neque ultra intuebitur eum locus suus. Item Iob XVIII: Memoria illius pereat de terra, et non celebretur nomen eius in plateis. Expellat eum de luce ad tenebras et de orbe transferat eum. Item Salomon similiter impio imprecatur Eccle. VIII: Non sit bonum impio, nec prolongentur dies eius, sed quasi umbra transeant qui non timent faciem Dei. Hoc est quod ait Prover. XIIII: In malitia sua expellitur impius, sperat autem justus in morte sua. Item Dominus dicit Iece. III: Si conversus iustus a iustitia sua fecerit iniquitatem, ponam offendiculum coram eo. Item Eccli. XXVI: Qui transgreditur a iustitia

ad peccatum, Deus paravit eum ad rompheam. Hinc psalmista ait: Quia ecce qui elongant se a te peribunt, perdidisti omnes qui fornicantur abs te. Michi autem adherere Deo bonum est, ponere in domino Deo spem meam. Hoc est etiam quod sapiens in Proverbiis dicit XIX: Pestilente flagellato stultus sapientior erit; si autem corripueris sapientem, intelliget disciplinam, Idem habetur Prover. XXI. Audiens hec omnia Robertus cepit parvipendere, quia, sicut dicit sapiens in Prover. XVIII: impius cum in profundum venerit peccatorum, contemnit, sed seguitur eum ignominia et opprobrium. Item Prover. XIX: Qui negligit vias suas, mortificabitur. Item Prover. XV: Qui increpationes odit, morietur. Qualis fuit iste Robertus. Et ideo dimittamus eum, quia Scriptura dicit Eccli. XXII: Cum stulto non multum loquaris. Quare? Quia sapiens in Prover. dicit XXVII: Si contuderis stultum in pila quasi typsanas feriente desuper pilo, non auferetur ab eo stultitia eius.

De deformi et inhonesta stultitia istorum ribaldorum, et quod processu temporis frater G(hirardinus) Segalellus mutavit habitum et alium sumpsit, et quod verbis scurrilibus utebatur.

Revertamur iam nunc ad Ghiradinum Segalellum, qui fuit primus istorum, qui se dicunt Apostolos esse et non sunt, sed sunt congregatio stultorum et bestialium ribaldorum, qui volunt vivere de labore et sudore aliorum, et ipsi nullam utilitatem conferunt his qui elemosinas sibi faciunt. Hi namque de diversis partibus congregati venerunt ad videndum fratrem Ghirardinum Segalellum, eo quod primus eorum fuerit, et tantis eum laudibus extulerunt, ut etiam ipse pro tanto aplausu miratus sit vehementer. Et nichil aliud dicebant, nisi quod congregati circa ipsum in quadam domo bene centies alta voce dicebant: 'Pater, pater, pater!'. Et post breve intervallum resumebant istud idem et cantabant: 'Pater, pater!' eo modo quo pueri, qui instruuntur in scolis a magistris gramaticalibus, solent facere, cum per intervalla clamando repetunt quod dictum est a magistro. Ipse vero pro hoc honore

tale beneficium rependit eisdem, quia se et omnes alios denudavit usque adeo, quod etiam menbra genitalia sine bracis et aliquo velamine nuda essent, et stabant apodiati ad murum in acie circum circa, sed non in acie ordinata nec honesta nec bona. Volebat enim eos expropriare, ut nudi nudum Christum decetero sequerentur. Posuerat enim quilibet eorum ex precepto magistri vestimenta sua in medio domus ligata seorsum. Tunc ex precepto magistri, cum ita inhoneste starent, introducta est mulier, caput peccati, arma diaboli, expulsio Paradisi, delicti mater, corruptio legis antique. Cui Ghirardinus Segalellus, qui magister erat istorum, precepit, ut pauperibus sic expropriatis et a propriis denudatis vestimenta que vellet tribueret. Ipsi vero, postquam reinduti sunt, clamaverunt: 'Pater, pater, pater! '. Talis ergo fuit recompensatio et istius honoris repensio, quia stultiçavit coram eis et fecit eos stultiçare. Ideo sapiens in Prover. dicit XXVI: Sicut qui mittit lapidem in acervum mercurii, ita qui tribuit insipienti honorem. Item Eccli. XXIX: Pro honore et beneficio reddet illis contumeliam. Item Osee IX: Effraim educet ad interfectorem filios suos. Post hec misit eos, ut se ostenderet mundo. Et iverunt aliqui eorum versus Romanam curiam, aliqui ad Sanctum Iacobum, aliqui ad Sanctum Michaelem archangelum, aliqui vero ad partes ultramarinas. Ipse vero remansit Parme, unde oriundus erat, et fecit fatuitates multas. Nam mantellum suum, quo involvebatur, deposuit et abiecit et fecit sibi fieri sine mannicis opitogium album de stagmine forti, quo indutus potius ioculator videbatur esse quam religiosus. Habebat insuper in pedibus scarpas et in manibus cyrotecas. Verba eius scurrilia turpia, vana et inhonesta atque ociosa et risu digna magis propter fatuitatem et stoliditatem quam propter maliciam. Ideo sapiens dicit Eccle. X: Labia insipientis precipitabunt eum. Initium verborum eius stultitia, et novissimum oris illius error pessimus.

Quod episcopus Parmensis posuit aliquando istum G(hirardinum) in compedibus et in carcere propter fatuitates suas.

Igitur propter fatuitates istius et propter turpia verba, carnalia et fatua, que dicebat, et quia cum mulieribus, nudus cum nudis, in eodem lecto iacebat ad probandum, utrum castitatem tenere posset necne, domnus Opiço Parmensis episcopus, qui fuit domni pape condam Innocentii quarti nepos ex sorore, cepit eum et posuit eum in compedibus et in carcere et sustentavit eum pane tribulationis et aqua angustie. Sed processu temporis extraxit eum inde et tenebat eum in palatio suo; et quando episcopus comedebat, manducabat et iste in sala palatii in mensa depressa, ubi alii coram episcopo comedebant, et volebat vina exquisita bibere et cibaria delicata comedere. Et quando vinum precipuum bibebat episcopus, ille clamabat audientibus cunctis, volens de illo vino habere, et statim episcopus sibi mittebat. Cum autem plenus esset cibariis delicatis et vino precipuo, fatua loquebatur, ut verbum Ysaie verificaretur in eo XXXII: Non vocabitur ultra is qui insipiens est princeps, neque fraudulentus appellabitur maior. Stultus enim fatua loquetur, et cor eius faciet iniquitatem, ut perficiat simulationem et loquatur ad Dominum fraudulenter. Episcopus vero Parmensis, quia homo solatiosus erat, de verbis et operibus stulti istius ridebat, quem reputabat non religiosum, sed ioculatorem fatuum et insensatum.

De quodam puerulo, quem isti Apostoli faciebant in Ecclesiis predicare, et de verbis fratris Bonaventure de Iseo, que audiente populo Ferarie dixit.

videbation eyes count, articlosus, Tabebata insurance for mathins

His diebus erat quidam frater Minor, qui habebat nepotem, qui necdum pervenerat ad bivium pytagorice littere. Hunc faciebat instrui, ut postea instructus Ordinem fratrum Minorum intraret. Huic fratri iste nepos sermones scribebat, ex quibus IIII vel V cordetenus didicit. Cumque non reciperetur ita subito, ut volebat, in congregationem, immo potius in disper-

sionem istorum, qui se dicunt Apostolos esse et non sunt, se recipi fecit. Quem etiam sermones, quos didicerat, faciebant in Ecclesiis cathedralibus predicare. Et plures eorum, scilicet istorum, imperabant silentium, et puer loquebatur populo congregato. Cumque apud Ferariam frater Bonaventura de Yseo predicaret quadam die in loco fratrum Minorum, vidit quosdam de auditoribus suis subito surgere et festinanter currere, et miratus est vehementer, erat enim sollemnis predicator et gratiosus, et qui libenter audiri consueverat, ita quod nullus a predicatione sua volebat recedere, quousque finita fuisset. Cum autem inquireret quare sic festinanter recederent, a residentibus dictum est: 'Quia unus puerulus de Apostolis in matrice Ecclesia beati Georgii ad predicandum se preparat, ubi populus congregatur, et ideo preoccupat quilibet currere, ut locum habere possit'. Quibus frater Bonaventura dixit: 'Video quod cor habetis attonitum et circa alia occupatum, et ideo statim licenciabo vos, quia laborarem in cassum, si amplius predicarem, quia Scriptura dicit Eccli. XXXII: Ubi auditus non est, non effundas sermonem, et importune noli extolli in sapientia. Et iterum alia Scriptura dicit Iob XII: In antiquis est sapientia et in multo tempore prudentia. Sed puerilia sunt hec et circulatorum ludo similia docere quod ignoras, immo, ut cum stomacho loguar, nec hoc scire, quod nescias.

De fatuitate populi Christiani.

Certe non indigemus, nec expedit nobis quod veniat Antichristus cum nuntiis suis, quia in populo Christiano multos haberet sequaces. Dixit enim Dominus de Antichristo Iudaico populo Io. V: Ego veni in nomine patris mei, et non accepistis me. Si alius venerit in nomine suo, illum accipietis. Item de eodem in secunda ad Thessa. II Apostolus dicit: Eo quod caritatem veritatis non receperunt, ut salvi fierent, ideo mittet illis Deus operationem erroris, ut credant mendatio, ut iudicentur omnes qui non crediderunt veritati, sed consenserunt iniquitati'. Et addidit frater Bonaventura dicens: 'Beatus Iohannes in

Apoc. in persona Domini dicit XI: Dabo duobus testibus meis, et prophetabunt dies mille ducentos amicti saccis. Quod quamvis primo et principaliter de Enoch et Helia intelligatur, tamen abbatis Ioachym expositio non videtur incongrua, qui hoc de duobus Ordinibus, scilicet fratrum Minorum et Predicatorum, luculenter exposuit, contra quos, ut ipse dicit, tempore Antichristi populus Christianus insurget; de quibus dicit: Et habitantes terram gaudebunt super illos et iocundabuntur et munera mittent invicem, quoniam hi duo prophete cruciaverunt eos qui habitant super terram. Quod de duobus Ordinibus iam predictis, scilicet Minorum et Predicatorum, exponit Ioachym abbas. Que omnia dicit complenda tempore Antichristi'. Et addidit frater Bonaventura dicens: 'Vere scriptura Senece verificatur in vobis: Mel musce secuntur, cadavera lupi, frumenta formice: Predam sequitur hec turba, non hominem. Vere imprecatio Salomonis completur in vobis Eccle. X: Ve tibi terra, cuius rex puer est. Et quia testante Ecclesiastico X, qualis est rector civitatis, tales et inhabitantes in ea, ideo Apostolus docet: Nolite pueri effici sensibus. Quare? Quia Ys. dicit LXV: Quoniam puer centum annorum morietur, et peccator centum annorum maledictus erit. Ite ergo ad puerum vestrum, quem desideratis audire, et ipse vobis confessionem faciat peccatorum. Nam hodie est dies, in qua verba Domini complebuntur, que dixit Io. XVI: Ecce veniet hora et iam venit, ut dispergamini in propria et me solum relinguatis. Et non sum solus, quia pater mecum est'. Tunc licentiati ab eo recesserunt omnes concito gradu, ita quod unus alium non expectabat. Alia vice, cum habitarem Ravenne, fecerunt isti Apostoli predictum puerum predicare in Ecclesia Ursiana, que est archiepiscopalis Ecclesia civitatis Ravenne. Et tanta fuit utriusque sexus populi festinatio et discursus, quod vix unus alium expectabat. Unde et quedam magna et nobilis domina de terra illa, que fratribus Minoribus erat devota, scilicet domina Guillietta, uxor domni Guidonis Riçuti de Polenta, conquesta est fratribus, quod vix potuit habere aliquam convicaneam, cum qua iret. Et ita plena erat iam Ecclesia Ursiana, quando pervenit

illuc, quod non potuit habere locum nisi forinsecus extra ianuam. Et tamen usque adeo grandis est Ecclesia cathedralis, quod IIII alas habet, excepta nave maiori, que tenet medietatem. Hunc etiam puerum isti, qui se dicunt Apostolos, circumducebant per civitates et faciebant eum in Ecclesiis episcopalibus predicare. Et fiebat populi magnus concursus et utriusque sexus congregatio et admiratio copiosa, quia gaudent novitate moderni.

De scriptura abbatis Ioachym, quam facit de pueris evangelicis.

Unde super illo verbo Iere. I: Noli dicere quia puer sum, quoniam ad omnia que mittam te ibis et universa, que mandavero tibi, loqueris ad eos, abbas Ioachym dicit: Puto enim quoniam, sicut olim Deus elegit patres antiquos, quibus revelavit misteria sua, postmodum Apostolos iuniores, quos et appellavit amicos, ita et nunc tertio pueros eligat ad litteram, ad evangeliçandum Evangelium regni propter illos, quibus vetera viluerunt. Et ideo non est absque causa misterii, quod electum puerorum in festo Innocentum patitur Ecclesia sedere in sede episcopali. Sed ista conveniunt Ordini fratrum Minorum et Predicatorum, in quibus intrant pueri litterati, nobiles moribus et honesti. De quibus Dominus dicit Ys. VIII: Ecce ego et pueri mei, quos dedit michi Dominus in signum et in portentum Israelis a Domino exercituum, qui habitat in monte Syon. Istis etiam pueris a Domino data est sapientia, sicut Daniel dicit I: Pueris autem his dedit Deus scientiam et disciplinam in omni libro et sapientiam. Sed vir insipiens non cognoscet, et stultus non intelliget hec, quales sunt isti stulti et ydiote, rudes et bestiales, qui se dicunt Apostolos esse et non sunt. Porro docti intelligent, sicut Daniel dicit XII, quales sunt fratres Minores et Predicatores. Quod isti Apostoli non sint in statu salutis, pluribus rationibus demonstratur.

Quod autem isti Apostoli non sint in statu salutis, pluribus rationibus possumus demonstrare. Quarum prima et precipua est et magis periculosa et magis notanda, quia nec Deum timent nec hominem reverentur. Nam manifestum est omnibus Christianis et etiam toti mundo quod summus pontifex, qui papa et apostolicus dicitur, non solum Apostoli Petri vicarius est, verum etiam Iesu Christi, et quod ei obediendum est in omnibus et per omnia, maxime in his que non sunt contra catholicam fidem et bonum salutis eterne. Sed papa Gregorius decimus, qui Placentinus fuit, in pleno concilio Lugdunensi istorum congregationem et religionem, quam facere inchoaverant, omnino cassavit, destruxit et extirpavit, sicut et Saccatorum, nolens quod tot essent Ordines mendicantes, ne populus Christianus tedio affectus gravaretur ab eis, et ut hi, quos ordinavit Dominus de Evangelio vivere, eo quod Evangelium annuntiant, libere de Evangelio vivere possint. Saccati vero obedientes fuerunt summo pontifici, et inde laudantur et precipue commendantur, quia in aliis religionibus bene possunt salutem propriam operari vel saltem ubi sunt, dummodo, secundum quod concessum est eis, alios sibi similes non recipiant, donec penitus ad nichilum reducantur, sed sic deficiant in seipsis. Isti vero stulti, bestiales et ydiote, qui se Apostolos appellant, nullatenus obedire disponunt, sed faciunt vestimenta habitus sui et ponunt seorsum in oculis intrare volentium et dicunt eis: 'Non audemus vos recipere, quia prohibitum est nobis. Vobis autem prohibitum non est, et ideo facite quod vobis videtur'. Et ita creverunt et multiplicati sunt super numerum, nec quiescent nec cessabunt a stultitia sua. donec aliquis summus pontifex indignetur contra eos et deleat eorum memoriam desub celo. Nam summis pontificibus Romane curie obediendum est, quia Dominus dicit Luc. X: Qui vos audit, me audit. Et qui vos spernit, me spernit. Qui autem me spernit, spernit eum qui me misit. Hinc Apostolus ait prima

ad Thessa. IIII: Itaque qui hec spernit, non hominem spernit, sed Deum. Non ergo videatur leve peccatum inobedientia his qui obedire contemnunt, quoniam propter inobedientiam Adam perdidit Paradisum, Saul regnum, Salomon amorem divinum. Sauli namque a Samuele dictum fuit I Reg. XV: Numquid vult Dominus holocausta aut victimas et non potius, ut obediatur voci Domini? Melior est enim obedientia quam victime, et ausculture magis quam offerre adipem arietum, quoniam quasi peccatum ariolandi est repugnare, et quasi scelus ydolatrie nolle acquiescere. Secunda ratio est, quia aliqui eorum non servant castitatem, ad quam omnes religiosi tenentur, quam etiam Dominus docuit verbo et monstravit exemplo. Verbo docuit, cum dixit Luc. XII: Sint lumbi vestri precincti, et lucerne ardentes. Ubi Gregorius dicit: Lumbos quippe precingimus, cum carnis luxuriam per continentiam coartamus. Exemplo monstravit, quando se circumcidi fecit. Ubi beatus Augustinus dicit: Circumcisio Christi quid est nisi castitas nostra, qua Deus delectatur in novissimis temporibus? Quoniam in primo seculo preceptum est: 'Crescite et multiplicamini et replete terram'. Et cum impleta est, et nunc precipitur, 'ut qui habent uxores sint tamquam non habentes'. 'Et sunt eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum celorum', Mat. XIX. 'Qui potest capere, capiat'. Ac si dixisset aliis verbis: Qui non potest capere et seipsum castrare noluerit, regnum celorum non possedebit. Et nos itaque oportet circumcidi, non in carne, sed in spiritu, et preputium nostrum, id est vitium omne, a nobis abscidi, ut simus sancti et inmaculati in medio nationis prave et perverse, inter quos luceamus sicut luminaria in mundum, verbum vite continentes. Apostoli autem, non Christi, sed Ghirardini Segalelli, male servant castitatem. Nam, ut michi dixerunt, quando vadunt per mundum, ad meretrices declinant et in domibus, in quibus hospitantur, si a lascivis mulieribus sollicitantur ad peccatum sive ad peccandum, consentiunt eis, et parva est pugna quia, sicut Ecclesiasticus dicit XXIII: homini fornicario omnis panis dulcis. Item Eccli. XIX: Et si ab imbecillitate virium vetetur peccare, si invenerit tempus malefaciendi, malefaciet. Ideo dicit

Osee IIII: Quoniam ipsi cum meretricibus conversabantur et cum effeminatis sacrificabant. Et populus non intelligens vapulabit. Si fornicaris tu, Israel, non delinguat saltem Iuda. Item qui huiusmodi sunt cito per aliqua signa mutuo se cognoscunt. Ideo addit Ecclesiasticus XIX: Ex visu cognoscitur.vir, et ab occursu faciei cognoscitur sensatus. Amictus corporis et risus dentium et ingressus hominis enuntiant de illo. De muliere vero sic ait XXVI: Fornicatio mulieris in extollentia oculorum et in palpebris illius agnoscetur. Ideo Ecclesiasticus XLII docet: In medio mulierum noli commorari. De vestimentis enim procedit tynea et a muliere iniquitas viri. Sed isti stulti, qui se dicunt Apostolos, tota die discurrunt per civitates mulieres videndo. Quod est contra Scripturam que dicit Eccli. IX: Noli circumspicere in vicis civitatis nec oberraveris in plateis illius. Averte faciem tuam a muliere compta et non circumspicias mulierem alienam. Gregorius: Non licet aspicere quod non licet concupiscere. Nam concupiscentia spadonis devirginavit iuvenculam, Eccli. XX. Cogitat enim virgo sive iuvencula, quando aspicitur a spadone, dicens: 'Si isti religiosi, qui spadones debent esse iuxta verbum Domini, qui dicit: Sunt eunuchi, qui se castraverunt propter regnum celorum, non reputant peccatum lasciviam carnis, ego quare reputabo?'. Et ita dant ei malefaciendi occasionem nec non et sibi ipsis. Ideo Ecclesiasticus dicit IX: Virginem ne conspicias, ne forte scandalizeris in decore eius. Quod bene faciebat Iob, qui dicebat XXXI: Pepigi fedus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine. Audiant isti stulti. qui libenter mulieres aspiciunt, quid Ecclesiasticus dicit IX: Propter speciem mulieris multi perierunt, et ex hoc concupiscentia quasi ignis exardescet. Ideo conqueritur Ieremias in persona cuiuslibet stulti Tren. III: Oculus meus depredatus est animam meam in cunctis filiabus urbis mee. Unde Augustinus: Impudicus oculus impudici cordis est nuntius. Ideo sapiens dicit Prover. IIII: Oculi tui recta videant, et palpebre tue precedant gressus tuos. Item Eccle. II: Sapientis oculi in capite eius. stultus in tenebris ambulat. Item Apostoli Ghirardini Segalelli masculi in masculos turpitudinem operantur, maxime senes cum

iunioribus, qui ingrediuntur ad eos, ut dixerunt michi. Et ideo aut conbustione aut carcere essent digni. Unde Ys. XLII: Laqueus iuvenum omnes, et in domibus carcerum absconditi sunt.

De commendatione castitatis, de qua plures auctoritates sanctorum ponuntur inferius. Require supra similiter carta CCLXIIII.

Hinc Apostolus dicit prima ad Cor. VI: An nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt? Nolite errare! Neque fornicarii neque ydolis serventies neque adulteri neque molles neque masculorum concubitores neque fures neque avari neque ebriosi neque maledici neque rapaces regnum Dei possidebunt. Hinc Dominus in lege precepit Levitici XX: Qui dormierit cum masculo coitu femineo, uterque operati sunt nefas, morte moriantur. Sanguis eorum sit super eos. Item isti Apostoli credunt quod possint facere quod Apostolus dicit I ad Cor. IX: Numquid non habemus potestatem sororem mulierem circumducendi sicut et ceteri Apostoli et fratres Domini et Cephas? Aut solus ego et Barnabas non habemus potestatem hoc operandi? Hac auctoritate confisi et freti, credentes se esse Apostolos, ducebant secum dominam Tripiam, sororem fratris Guidonis Putagii, qui multis annis prefuit omnibus, nec non et multas alias mulieres, que eis ruine occasio estiterunt. Ideo Apostolus dicit: Ab omni spetie mala abstinete vos, I Thessa. V. Moyses etiam feminas precepit interfici Numeri XXXI. Dixit enim: Cur feminas reservastis? Nonne iste sunt que deceperunt filios Israel ad sugestionem Balaam et prevaricari vos fecerunt in Domino super peccato Phosgor, unde et percussus est populus? Ergo mulieres que noverunt viros in coitu iugulate. De hac materia dicit beatus Ieronimus: Crede michi quod non potest toto corde esse cum Deo, qui feminarum accessibus copulatur. Item idem: Flammigero igne percutit femina conscientiam pariter habitantis. Item idem: Ubi femina erit cum viris, non deerit viscarium diaboli. Item idem: Periculose tibi ministrat, cuius vultum frequenter attendis. Item Augustinus: Inter omnia certamina Christianorum graviora sunt prelia castitatis, de qua

continua pugna et rara victoria. Item Augustinus: Continentiam iubes? Da quod iubes et iube quod vis. Ad hanc materiam pertinet quod dicebat beatus Grisantus, cum a puellis virginibus temptaretur et ad peccandum sollicitaretur: 'Exurge, Domine. in adiutorium michi, dic anime mee: « Salus tua ego sum ». Quis enim istam pugnam a diabolo excitatam vincere prevalet, nisi tua pro eo fuerit dextera dimicata? Errat qui se putat castitatem perfectam suis nisibus obtinere. Nisi enim tuo ymbre fuerit extincta flamma libidinis, non potest animus venire quo pergit'. Puellas autem virgines quasi viperas perorrebat. Iacebat autem in oratione inmobilis et amplexus earum et oscula quasi sagitarum ictus scuto sue fidei excipiens, clamabat ad Dominum dicens: 'Exurge, Domine', et cet. Quid ergo facient miseri Apostoli Ghirardini Segalelli, qui tota die discurrunt per civitatem mulieres videndo? Audiant ergo, quid Scriptura dicit:

> Subtrahe ligna foco, si vis extinguere flammam, Si carnis motus, ocia, vina, dapes.

Item Apostolus precipit I ad Cor. VI: Fugite fornicationem.

Persequitur, si tu sequeris, fugiendo fugatur, Si cedis, cedit, si fugis, illa fugit.

Item super illo verbo, quod dicitur de Salomone III Reg. X: Cum iam senex esset, depravatum est cor eius per mulieres:

> Si Loth, Sansonem, si David, si Salomonem Femina decepit, quis modo tutus erit?

Tertia ratio, quare isti Apostoli non sunt in statu salutis, est quia, quantum ad habitum eorum pertinet, videntur se obligasse ad apostolicam vitam. Apostolis autem Dominus ita precepit Mat. X: Nolite possidere aurum neque argentum neque pecuniam in conis vestris. Isti autem seu aliqui eorum vendunt

domunculas suas, ortos, agros et vineas et non dant pauperibus, sed reservant et portant florinos aureos secum, et sunt sibi ipsis in scandalum loculi reservati. Item Dominus ita precepit Luc. XII: Vendite que possidetis et date helemosinam. Ubi dicit Augustinus: Venditis rebus nostris nullum maius pretium accepimus quam nos ipsos; talibus enim implicati nostri non (eramus).

Quod dominus noster Iesus Christus habuit in se illa tria, que sunt fundamentum omnium religionum, scilicet obedientiam, paupertatem et castitatem, sine quibus religiosis salus esse non potest.

Et nota quod ista tria, de quibus supra dixi, omnium religionum sunt fundamentum, sine quibus nulli religioso poterit esse salus; immo qui aliquo istorum caruerit, nequaquam religiosus poterit nuncupari. Ideo dicit beatus Iacobus II: Quicumque enim totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus. Item Eccle. IX: Qui in uno peccaverit, multa bona perdet. Dominus autem omnia supradicta in seipso habuit, iuxta verbum quod scriptum est Act. I: Cepit Iesus facere et docere. Nam prius fecit, postea docuit. De eius obedientia dicit Apostolus ad Phili. II: Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. De eius paupertate dicit Apostolus II ad Cor. VIII: Scitis enim gratiam domini nostri Iesu Christi, quoniam propter nos egenus factus est, cum esset dives, ut illius inopia vos divites essetis. Item Mat. VIII: Vulpes foveas habent et volucres celi nidos, filius autem hominis non habet ubi caput suum reclinet. De eius castitate sufficiunt supradicta. Et sicut beatus Augustinus dicit loquens de matre Christi: Cum de peccatis agitur et cet., sic et de filio eius penitus est dicendum.

De stultitiis Apostolorum fratris Ghirardini Segalelli, que multe sunt, sed XII ponamus tantummodo, et sufficit nobis. Item require infra carta CCCCLXXIIII.

Ulterius de Apostolis fratris Ghirardini Segalelli dicendum est quod multiplex est eorum stultitia. Et prima, quia acephali

sunt, id est sine capite; que est stultitia magna, quia, sicut dicit sapiens in Prover. XI: ubi non est gubernator, populus corruet. Ideo vox demonum potest esse illa que habetur I Macha. XII: Non habent principem et adiuvantem, Nunc ergo expugnemus illos et tollamus de hominibus memoriam eorum. Secunda istorum stultitia est, quia vadunt soli aliqui eorum. Quod Christus non docuit, immo, sicut scribit Luchas X, misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse venturus. Hinc sapiens dicit Eccle. IIII: Melius est duos simul esse quam unum, habent enim emolumentum societatis sue. Si unus ceciderit ab altero fulcietur. Ve soli! quia, cum ceciderit, non habet sublevantem. Et si dormierint duo, fovebuntur mutuo; unus quomodo calefiet? Et si quispiam prevaluerit contra proximum, duo resistunt ei. Tertia istorum stultitia est, quia tota die sunt vagabundi et ociosi et discurrentes per mundum sine utilitate. Ideo de talibus conqueritur Dominus Iere. XIIII: Hec dicit Dominus populo huic, qui dilexit movere pedes suos et non quievit, et Domino non placuit: Nunc recordabitur iniquitatum eorum et visitabit peccata eorum, Item Osee XI: Effraim pascit ventum et seguitur estum. Tota die mendatium et vastitatem multiplicat, et fedus cum Assyriis iniit et oleum in Egyptum ferebat. Quarta istorum stultitia est, quia sub disciplina non sunt. De qua dicit Apostolus ad Hebre. XII: Fili mi, noli negligere disciplinam Domini, neque fatigeris, dum ab eo argueris. Quem enim diligit Dominus, castigat, flagellat autem omnem filium, quem recipit. In disciplina perseverate, tamquam filiis nobis offert se Deus. Quis enim filius, quem non corripit pater? Quod si extra disciplinam estis, cuius participes facti sunt omnes, ergo adulteri et non filii estis. Ideo dicit sapiens in Prover. VIII: Accipite disciplinam meam et non pecuniam, doctrinam magis quam aurum eligite. Item Prover. V: Iniquitates sue capiunt impium, et funibus peccatorum suorum constringetur. Ipse morietur, quia non habuit disciplinam, et in multitudine stultitie sue decipietur. Ideo dicit propheta: Disciplina tua correxit me in finem, et disciplina tua ipsa me docebit. Item Sap. XII: Cum nobis disciplinam das, inimicos nostros multipliciter flagellas.

Quod novitiis et rudibus necessarius sit instructor, demonstrat Apostolus.

Quinta istorum stulticia est, quia, cum alie religiones dent noviter intrantibus, scilicet novitiis, instructores et magistros, qui eos de bonis moribus et honestis et religiosis et regularibus statutis et observantiis doceant, isti nullum instructorem habent: que est magna stultitia, quia, cum bestie et volucres nascuntur et cetera, statim habent a natura quod debent, anima vero hominis creatur a Deo sicut tabula rasa, et ideo indiget instructore, quia, sicut Ieronimus dicit: agricole, cementarii et fabri metallorum lignorumque cesores, lanarii quoque et fullones et ceteri, qui variam suppellectilem et vilia opuscula fabricant, absque doctore non possunt esse quod cupiunt. Ideo istis Apostolis, non Christi, sed fratris Ghirardini Segalelli, qui sine doctore sunt, potest adaptari quod dicitur in libro Iudic.: In diebus illis non erat rex in Israel, sed unusquisque quod sibi rectum videbatur hoc faciebat. Et ponitur ista clausula in libro Iudicum quater. Semel in XVII capitulo et in subsequenti capitulo bis, scilicet in principio et in fine, et iterum in fine libri. Ideo in Apulia in quodam castro, ubi dixerunt rustici: 'Omnes sumus capetanei et bona gens', fugati sunt a quodam barone de Francia, qui ad imperatorem ibat. Requirebant enim ab eo passagium, quod et dedisset, si capitaneum invenisset. Quod autem novitiis et rudibus necessarius sit instructor, demonstrat Apostolus ad Hebre. dicens XII: Patres quidem carnis nostre habuimus eruditores, et reverebamur eos. Non multo magis obtemperabimus patri spirituum et vivemus? Et illi quidem in tempore paucorum dierum secundum voluntatem suam erudiebant nos, hic autem ad id quod utile est in recipiendo sanctificationem eius. Omnis autem disciplina in presenti quidem videtur non esse gaudii, sed meroris, postea autem fructum pacatissimum exercitatis per eam reddet iustitie. Si quis autem det instantiam, pro eo quod Dominus dicit Io. VI: Est scriptum in prophetis: 'Et erunt omnes docibiles Dei', quod alius doctor nisi Deus necessarius non sit, dicimus quod hoc, quod Dominus hic dicit, implebitur potissime in vita eterna, sicut dicit Ys. LIIII:

Ponam universos filios tuos doctos a Domino. Hinc Apostolus, ad Hebre. ait VIII: Non docebit unusquisque proximum suum et unusquisque fratrem suum dicens: 'Cognosce Dominum', quoniam omnes scient me, a minore usque ad maiorem eorum, quia propitius ero iniquitatibus eorum et peccatorum illorum iam non memorabor. Et sumitur hoc de Iere. XXXI.

Sexta istorum stultitia est, quia vadunt hospitando de domo in domum, que est vita nequam, sicut Ecclesiasticus docet XXIX. Dominus etiam dixit Luc. X: Nolite transire de domo in domum. Isti autem assimilari possunt illis, quibus Dominus ve imprecatur Mat. XXIII: Ve vobis, scribe et Pharisei, hypocrite, qui comeditis domos viduarum, orationes longas orantes; propter hoc amplius accipietis iuditium. Item talibus convenire potest quod dicit Apostolus II ad Timo. III: Ex his enim sunt qui penetrant domus et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis, que seducuntur variis desideriis, semper discentes et nunquam ad scientiam veritatis pervenientes.

Septima istorum stultitia est, quia dimittunt illud offitium, ad quod sunt apti, scilicet ut sint custodes vaccarum et porcorum et ut agriculturam exerceant. Debent ergo accipere ligonem et fodere terram, que spatiosa et lata cultoribus indiget, sicut dicitur Gen. XXXIIII.

Octava istorum stultitia est, quia intromittunt se de offitio, quod non pertinet ad eos, et ad quod exercendum omnino inepti sunt: volunt enim docere et predicare. Quod offitium duo requirit, scilicet scientiam et ministerium commissum ab eo qui dare potest.

Ostenditur hic quod hi qui alios docere volunt debent habere scientiam aut infusam aut acquisitam, et si utramque simul, melius erit.

De scientia, quam debent habere hi qui docere alios volunt, dicitur Eccli. XVIII: Ante quam loquaris, disce. Sed dicunt isti, qui se Apostolos nominant: 'Dominus, qui dixit: « Dilata os tuum, et implebo illud », dabit verbum evangeliçantibus virtute multa et dabit voci sue vocem virtutis. Nam Apostolis

aperuit sensum, ut intelligerent scripturas, sicut habetur Luc. ultimo. Hinc Apostolus Paulus dixit ad Gala. I: Notum vobis facio, fratres, Evangelium, quod evangelicatum est a me, quia non est secundum hominem. Neque enim ego ab homine accepi illud neque didici, sed per revelationem Iesu Christi. Qui ergo dedit Apostolis, dabit et nobis, quia non est abbreviata manus Domini, ut dicit Ys. LIX, nec invalida facta, ut habetur Numeri XI. Hinc Ioel ait II: Filii Syon, exultate et letamini in domino Deo vestro, quia dedit vobis doctorem institie et descendere faciet ad vos ymbrem matutinum et serotinum sicut in principio'. Ouibus dicimus quod ista facta fuerunt in primitiva Ecclesia. quando Christus per seipsum Apostolos docuit et per Spiritum Sanctum doceri fecit. De primo sic habes Mat. V: Aperiens os suum, docebat eos dicens: Beati p(auperes) s(piritu), q(uoniam) i(psorum) est r(egnum) celorum. Item Luc. XXI: Ego enim dabo vobis os et sapientiam, cui non po(terunt) re(sistere) et contradicere omnes adver(sarii) v(estri). Item Luc. ultimo: Tunc aperuit illis sensum, ut intelligerent scripturas. De secundo sic habes Io. XVI: Cum autem venerit ille spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Item dicimus quod privilegia paucorum non faciunt legem communem. Salomon enim et Apostoli sapientiam habuerunt infusam de gratia speciali. Alii vero studere debent, ut adiscant, quia, sicut dicitur in Iob XXVIII: sapientia non invenitur in terra suaviter viventium. Et multa secuntur ibi de dificultate habendi sapientiam. In VII etiam capitulo libri Sapientie de sapientia multa dicuntur. Baruch etiam homini suadet, ut sapientiam adiscat, dicens Baruch III: Disce, Israel, ubi sit prudentia, ubi sit virtus, ubi sit intellectus, ut scias simul, ubi sit longiturnitas vite et victus, ubi sit tumen oculorum et pax. Et quamvis Deus instruxerit Moysen, cui et dixit Exo. XXV: Inspice et fac secundum exemplar, quod tibi in monte monstratum est, non tamen nocuit Moysi, quod eruditus erat in omni sapientia Egyptiorum, et quod erat potens in verbis et in operibus suis Act. VII. Similiter, quamvis Paulus per revelationem Evangelium habuerit, nichil nocuit ei, quod Gamalielem doctorem habuerat, sicut ipse dicit Act. XXII. Hinc

Ieronimus dicit: Paulus Apostolus ad pedes Gamalielis legem Moysi et prophetas didicisse se gloriatur, ut armatus spiritualibus telis postea doceret confidenter. Item quod illi qui alios docere debent prius indigeant instructore, ab Apostolo nos habemus II ad Thimo. II: Que audisti a me per multos testes, hec commenda fidelibus hominibus, qui ydonei erunt et alios docere. Item ipse idem Paulus, qui edoctus erat a Domino et instructus, utebatur libris et scripturis divinis; unde et Tymotheo IIII mandavit in secunda epistola: Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens affer tecum et libros, maxime autem menbranas. Item, quamvis Moyses habuerit auxilium Dei secum habendo columnam nubis per diem et eamdem in igne per noctem, ad cuius inditium et castrametabantur et castra movebant, tamen non recusavit auxilium hominis, scilicet Obab cognati sui, cui et dixit Numeri X: 'Proficiscimur ad locum, quem Dominus daturus est nobis. Veni nobiscum, ut benefaciamus tibi, quia Dominus bona promisit Israeli'. Cui respondit: 'Non vadam tecum, sed revertar in terram meam, in qua natus sum'. Et ille: 'Noli', inquit, 'nos relinguere. Tu enim nosti, in quibus locis per desertum castra ponere debeamus, et eris ductor noster. Cumque nobiscum veneris, quicquid optimum fuerit ex opibus, quas nobis daturus est Dominus, dabimus tibi'. Mirum videtur, quare Dominus contra Moysen non est iratus, qui ductorem hominem petit, cum Deum ductorem haberet, sicut dicit Ys. LXIII: Spiritus Domini ductor eius fuit. Sic adduxisti populum tuum, ut faceres tibi nomen glorie. De isto ducatu habetur in fine Exodi. De quo etiam sic dicitur Hystoriis: Igitur mense primo anni secundi, in prima die mensis erexit Moyses tabernaculum, et operuit illud nubes, cum lux serena esset, non procellosa, sed lucida, non tamen per quam transiret aspectus, qualem decebat Dei presentiam; et ad nebule illius elevationem deinceps moverunt castra et ad depositionem; et dum stabat super tabernaculum, et ipsi stabant. Eratque ignis in nocte. In primo libro Reg. VIII Dominus ostendit se habere pro malo, quod filii Israel petiverunt regem. Unde dixit ad Samuelem: 'Audi vocem populi in omnibus que locuntur tibi. Non

enim te abiecerunt, sed me, ne regnem super eos'. Et tamen Dominus de regibus, quos habituri erant filii Israel, in duobus locis fecerat mentionem, scilicet Gen. XVII, ubi Dominus sic dixit ad Abraham: Faciam te crescere vehementissime et ponam te in gentibus, regesque ex te egredientur. Item in Deutero. XVII, similiter facit mentionem de rege dicens: Non poteris alterius gentis hominem regem facere, qui non sit frater tuus. Iacob etiam patriarcha idem sensisse videtur, scilicet quod habituri essent filii Israel regem, dicens Gen. XLIX: Non auferetur sceptrum de Iuda et dux de femore eius, donec veniat qui mittendus est, et ipse erit expectatio gentium.

Nota quod primus Hebreorum rex non fuit de tribu Iuda nec etiam ultimus. Et ideo illa scriptura sic potest intelligi: Non auferetur sceptrum de Iuda, id est de Iudaico populo. Iudei enim ante Herodem ex progenie Mathathie regem habebant, qui fuit ex tribu Levi.

In quo notabis quod nec primus, quem habuerunt, de Iuda fuit, scilicet Saul filius Cys de tribu Beniamim, nec ultimus, quando venit Christus, scilicet Herodes Ascalonita, qui fuit gentilis et alterius gentis; per quod manifestissime tempus adventus Christi Iudei cognoscere potuerunt.

Quare Dominus potius ostendit se turbatum ex eo, quod filii Israel petierunt regem, quam ex eo, quod Moyses hominis petivit ducatum.

Fit igitur questio ex predictis, quare Dominus potius ostendit se turbatum ex eo, quod filii Israel petierunt regem, quam ex eo, quod Moyses hominis petivit ducatum, cum Dominus per columnam nubis in die et ignis in nocte ductor esset eorum, sicut habetur Neemie IX. Solutio: Dicimus quod Dominus non debuit turbari de Moyse, quia Moyses sic petiit ducatum hominis, ut tamen ducatum Dei semper precipuum reputaret. Filii autem Israel petendo regem sic ponebant spem in homine, quem regem habere volebant, quod de Deo difidebant, qui sepe liberaverat eos, sicut habetur in libro Iudicum per totum et in principio primi Regum. Ideo dicit Psalmista: Et tribulaverunt eos inimici eorum, et humiliati sunt sub manibus eorum,

sepe liberavit eos. Ipsi autem exacerbaverunt eum in consilio suo et humiliati sunt in iniquitatibus suis. Ideo talibus imprecatur leremias dicens XVII: Maledictus homo qui confidit in homine et ponit carnem brachium suum, et a Domino recedit cor eius. Ideo dicit Psalmista: Si obliti sumus nomen Dei nostri et si expandimus manus nostras ad deum alienum, nonne Deus requiret ista? Ipse enim novit abscondita cordis. Nam

quicquid agant homines intentio iudicat omnes.

Hinc Ieremias ait XVI: Non sunt absconditi a facie mea, et non fuit occulta iniquitas eorum ab oculis meis. Hinc Ecclesiasticus dicit XXIII: Omnia videt oculus illius, quoniam oculi Domini multo plus lucidiores super solem, circumspicientes omnes vias hominum et profundum abyssi et hominum corda intuentes in absconditas partes. Domino enim Deo, antequam crearentur, omnia sunt agnita, sic et postea perfectum respicit omnia. Ad idem facit quod dicit Apostolus ad Hebre. IIII: Nulla creatura invisibilis est in conspectu eius. Omnia autem nuda et aperta sunt oculis eius, ad quem nobis sermo.

Ostenditur hic multiplici exemplo quod non est spernendum auxilium hominis, quamvis habeatur auxilium Dei.

Igitur Moyses non displicuit Deo ex eo, quod petiit adiutorium hominis, quamvis haberet auxilium Dei, nec ex eo, quod audivit consilium Ietro et fecit secundum eius doctrinam, quia Dominus dicit: Qui non est contra vos, pro vobis est. Esdras etiam, qui per Spiritum Sanctum reparavit legem a Chaldeis conbustam, non erubuit postea eam corrigere cum veteribus codicibus, qui apud Samaritanos remanserant. Dominus similiter Paulum bene sciebat docere, quando in conversione sua dixit: Domine, quid me vis facere? sed noluit eum tunc docere, immo misit eum ad hominem Ananiam, qui eum instrueret, dicens: Surge et ingredere civitatem, et dicetur tibi, quid te oporteat facere, Act. IX. Isti autem, qui

se appellant Apostolos et non sunt, nec scientiam habent acquisitam nec sapientiam infusam et intromittunt se de lana caprina et de quinta rota plaustri, dum sine Scriptura predicare volunt, quia dicunt truffas et hereses seminant, non intelligentes de quibus locuntur neque de guibus affirmant, et adiscunt, pro pudor! a feminis quod viros doceant. Et ne parum sit hoc, quadam facilitate verborum, immo audatia, edisserunt aliis quod ipsi non intelligunt. Ideo bene convenit eis quod dicitur in Prover. XXVI: Quomodo si spina nascatur in manu temulenti, sic parabola in ore stultorum. Item Eccli. XX: Ex ore fatui reprobabitur parabola, non enim dicit illam in tempore suo. Item Eccli. XXI: Narratio fatui quasi sarcina in via, nam in labiis sensati invenietur gratia. Os prudentis queritur in Ecclesia, et verba illius cogitabunt in cordibus suis. Nota quod dicit: os prudentis queritur in Ecclesia, non os hominis stulti. Cui convenit quod dicit Micheas VI: Tu seminabis et non metes, tu calcabis olivam et non ungeris oleo, et mustum et non bibes vinum. Quod est dicere: Isti ribaldi fratris Ghirardini Segalelli, qui se Apostolos appellant, nullum premium accipient de sua predicatione, quia nesciunt quid dicunt. Ideo dicit Scriptura Osee VIII: Ventum seminabunt et turbinem metent. Et illud Osee X: Arastis impietatem, iniquitatem messuistis.

De aliquibus, quorum petitiones exaudiuntur, et postea inde puniuntur.

Et nota quod, sicut filii Israel, qui petierunt carnes, fuerunt exauditi et postea inde puniti, sicut dicit Propheta: Adhuc esce eorum erant in ore ipsorum, et ira Dei ascendit super eos, sic, quando petiverunt regem, exauditi fuerunt et postea inde puniti, secundum quod Dominus dicit Osee XIII: Dabo tibi regem in furore meo et auferam in indignatione mea. De hac punitione tam regis quam populi habetur I Reg. XXVIII, ubi dixit Samuel ad Saul: Cras autem tu et filii tui mecum eritis — scilicet in numero mortuorum, sicut ego sum, vel in Inferno —. Sed et castra Israel tradet Dominus in manu Phylistiim. Qualiter autem hoc factum sit, habetur in fine libri,

ubi sic dicitur: Mortuus est ergo Saul et tres filii eius et armiger illius et universi viri eius in die illa pariter. Habetur hoc I Reg. XXXI.

De tribus hominibus, qui noluerunt sibi cavere, cum bene possent.

Et nota quod, sicut iuste punitus fuit Adam, quia noluit sibi cavere, cum Dominus dixisset sibi: In quocumque die comederis ex eo, morte morieris, Gen. II, sic iuste punitus fuit Saul, quia noluit sibi cavere, cum de eo esset predictum Numeri XXIIII: Tolletur propter Agag rex eius, et auferetur regnum illius. De hoc habetur I Reg. XV: Dixitque Samuel: Adducite ad me Agag regem Amalech' et cet. Similiter iuste punitus fuit Ahiel de Bethel, qui noluit sibi cavere, sed fecit contra imprecationem Iosue filii Nun rehedificando Iericho, ut habetur III Reg. XXII et Iosue VI. In fine utriusque capituli invenies hoc, scilicet de imprecatione et reedificatione. Revertamur ad propositum, de quo intendimus specialiter.

Iam perveneram ad bivium pythagorice littere, et completis tribus lustris, id est uno indictionum circulo, ab ipsis cunabulis in gramatica eruditus et attritus, intravi Ordinem fratrum Minorum, et statim in novitiatu meo in marchia Anconitana, in conventu Fanensi habui doctorem in theologia fratrem Humilem de Mediolano, qui Bononie sub fratre Aymone didicerat, qui postea frater Aymo Anglicus et senex in generalem ministrum Ordinis fratrum Minorum fuit electus et prefuit usque ad diem mortis sue, scilicet tribus annis. Et audivi primo anno, quo intravi Ordinem, in scolis theologie Ysaiam et Matheum, sicut frater Humilis legebat ibidem, et non cessavi postea studere et in scolis audire.

Commendatur hic scientia, et ostenditur quod cum multo studio et labore est acquirenda.

Et sicut Iudei dixerunt Christo Io. II: XL et sex annis edificatum est templum hoc, ita possum et ego dicere quod XL

et sex anni sunt hodie in festo sancti Giliberti, in quo hec scribo, in sexta feria, quod Ordinem fratrum Minorum intravi, et agitur annus Domini MCCLXXXIIII; et non cessavi postea studere, et nec sic perveni ad scientiam maiorum meorum, sed vere illud Socraticum dicere possum: Hoc tantum scio, quod nescio. Possum ergo adhuc adiscere que ignoro, quia grandis michi restat via ad adiscendum, si fuerit vita comes: et grandis ignorantia mortalibus inest, de qua etiam doctissimi conqueruntur. Ideo dicitur Iob XXXVII: Nos quippe involvimur tenebris. Hinc Ecclesiastes dicit 1: Cuncte res difficiles, non potest eas homo explicare sermone. Docet beatus Augustinus, ne homo frangatur in difficultatibus rerum, que necesse est existant, ut ostendatur homini quia homo est. Item Eccle. VII: Cuncta temptavi in sapientia, dixi: 'sapiens efficiar', et ipsa longius recessit a me, multo magis quam erat. Item Eccle. VIII: Intellexi quod omnium operum Dei nullam possit homo invenire rationem, eorum que fiunt sub sole. Et quanto plus laboraverit ad querendum, tanto minus inveniet. Etiam si dixerit sapiens se nosse, non poterit repperire. Exemplum habes in Gerardo de Roxe, qui dixit quod bene prosperarentur qui Colurnium intraverant, eo quod intrassent sub scorpionis signo. Falsum dixit, quia intraverant in festo sancti Dominici, quando signum scorpionis non est. Et statim fuerunt expulsi. Si autem referas hoc non ad solem, sed ad lunam, tunc forte verum dixit quod intraverunt Colurnium sub scorpionis signo, quia luna quolibet mense duobus diebus in quolibet signo moratur et plus. Verumtamen probari potest adhuc quod falsum dixit, triplici ratione: Prima, ut patuit ex eventu, quia expulsi fuerunt tam cito. Secunda, quia scorpio animal retrogradum est, quod male prenosticari debebat, Tertia, quia Dominus dicit Ys. XLIV: Ego sum Dominus, irrita faciens signa divinorum et ariolos in furorem vertens. Et illud Eccle. VIII: Etiam si dixerit sapiens se nosse, non poterit repperire. Item Sap. IX: Difficile estimamus que in terra sunt et que in prospectu sunt invenimus cum labore. Que autem in celis sunt quis investigabit? Sensum autem tuum quis sciet, nisi tu dederis sapientiam et miseris spiritum

sanctum tuum de altissimis? Ut autem habetur sapientia, studere debemus et doctores audire. Ideo dicit sapiens Prover. I: Audiens sapiens sapientior erit, et intelligens gubernacula possidebit. Animadvertet parabolam et interpretationem, verba sapientium et enigmata eorum. Item Prover. XIX: Non cesses, fili, audire doctrinam nec ignores sermones scientie. Item Prover. XXVII: Stude sapientie, fili mi, et letifica cor meum, ut possis exprobranti respondere sermonem. Item Prover. IX: Si sapiens fueris, tibimetipsi eris; si autem illusor, solus portabis malum. Unde illud Prover. XVII: Qui evitat discere, incidet in mala. Item Prover. XXIII: Fili mi, si sapiens fuerit animus tuus, gaubebit tecum cor meum, et exultabunt renes mei, cum locuta fuerint rectum labia tua. Item Eccli. I: Fili, concupiscens sapientiam conserva iustitiam, et Deus prebebit illam tibi. Item Eccli. IV: Sapientia filiis suis vitam inspirat et suscipit exquirentes se. Item Eccli. VI: Fili, a iuventute tua excipe doctrinam, et usque ad canos invenies sapientiam. Item Eccli. VI: Si dilexeris audire, sapiens eris. Igitur hec omnia supradicta de sapientia ideo diximus propter illos ribaldos stultos et indoctos, qui se appellant Apostolos, quia volunt sine scientia predicare, nec Scripturam habent nec mores bonos neque vitam bonam, sed vadunt stulticando per mundum et hereses seminando. Ideo cuilibet stulto, qui sine Scriptura predicare vult, convenit illud Ys. XXXII: Stultus enim fatua loquetur, et cor eius faciet iniquitatem, ut perficiat simulationem, et loquetur ad Dominum fraudulenter et vacuam faciet animam esurientis, quia non dicet auditori nisi inutilia et verba truffatoria et potum sitienti auferet, quia non dabit aquam, id est doctrinam, que facit salire in vitam eternam, Io. IIII. Ideo sequitur: Fraudulenti vasa pessima sunt. Ideo melius faceret talis stultus, si taceret quia, sicut dicit sapiens in Prover. XVII: stultus si tacuerit, sapiens reputabitur, et si compresserit labia sua, intelligens. Item in eodem: Non decent stultum verba composita nec principem labium mentiens. Item Prover. XXIIII: Excelsa stulto sapientia, in porta non aperiet os suum. Item Eccle. X: Labia insipientis precipitabunt eum. Initium verborum eius stul-

ticia, et novissimum oris illius error pessimus. Stultus verba multiplicat. Et ideo qui imponit stulto silentium, iras mitigat, ut dicitur Prover. XXVI. Quod bene voluit facere papa Gregorius decimus, qui in pleno concilio Lugdunensi cassavit et reprobavit cetum istorum stultorum, qui se dicunt Apostolos esse et non sunt. Sed miseria et pigritia episcoporum permittit eos per mundum infructuose vagari.

De officio predicandi.

De offitio predicandi sciendum est quod nullus hoc debet presumere, nisi ab eo qui dare potest fuerit sibi commissum. Unde Apostolus dicit ad Ro. X: Quomodo predicabunt, nisi mittantur? De hac missione predicatorum habetur in pluribus locis in divina Scriptura. Unde Dominus Moysi dixit Exo. III: Veni, mittam te ad Pharaonem, ut educas populum meum, filios Israel, de Egypto. Item Ys. VI: Audivi vocem Domini dicentis: Quem mittam, et quis ibit nobis? Et dixi: Ecce ego, mitte me'. Et dixit: Vade, et dices populo huic' et cet. Item Iere. I: Et dixit Dominus ad me: Noli dicere: « puer sum », quoniam ad omnia que mittam te ibis et universa, quecumque mandavero tibi, loqueris'. Item Eze. II: Fili hominis, mitto ego te ad filios Israel, ad gentes apostatrices, que recesserunt a me. Patres eorum prevaricati sunt pactum meum usque ad diem hanc, et filii dura facie et indomabili corde sunt, ad quos ego mitto te.

Quod aliqui ad predicandum mittuntur a Deo, aliqui veniunt a seipsis, sed dominus noster Iesus Christus noluit venire nisi missus.

De his autem qui non mittuntur a Deo, sed veniunt a seipsis, conqueritur Dominus. Quibus iure potest illud propheticum coaptari Eze. XIII: Ve qui prophetant de corde suo, qui ambulant post spiritum suum, qui dicunt: 'Hec dicit Dominus', et Dominus non misit eos. De quibus et Salvator in Evangelio Io. X loquitur: Omnes, quot quot venerunt, fures sunt et latrones, sed non audierunt eos oves. Qui venerunt dicit, non

'qui missi sunt'. Ipse enim ait: Veniebant, et ego non mittebam eos. In venientibus presumptio temeritatis, in missis obsequium servitutis est. Isti ergo ribaldi, qui se Apostolos appellant et non sunt, qui nec a Deo nec a summo pontifice missi sunt, nec scientiam habent nec sanctam vitam nec offitium predicandi sibi commissum ab aliquo qui dare possit, qua a uctoritate predicare presumunt, non video. Et ideo vere stultos se esse demonstrant. Quibus illud Ecclesiastes X optime convenire videtur: Labor stultorum affliget eos, qui nesciunt in urbem pergere. Item nota quod dominus noster Iesus Christus noluit venire, nisi missus. Ideo Iacob patriarcha dixit Gen. XLIX: Veniet qui mittendus est. Item Moyses dixit Exo. IIII: Obsecro, Domine, mitte quem missurus es. Ille autem qui mitti debebat in Ioseph prefiguratus fuerat, de quo dixit Iacob pater suus Gen. XXXVII: Fratres tui pascunt oves in Sicchimis, veni. mittam te ad eos. Et infra: Missus de valle Hebron venit in Sychem. Item de sua missione ipse idem dicit Ys. XLVIII: Ex tempore, antequam fierent, ibi eram, et nunc dominus Deus misit me et spiritus eius. Item Mat. XXI: Novissime autem misit ad eos filium suum. Item de Iohanne Baptista dicitur, quod fuit homo missus a Deo, Io. I. Istis autem ribaldis, qui se appellant Apostolos, convenire potest quod Dominus dicit Ieze. XIII: Quasi vulpes in desertis prophete tui, Israel, erant. Ideo docet Iohannes I ca(nonica) IIII: Karissimi, nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus, si ex Deo sint, quoniam multi pseudoprophete exierunt in mundum. Isti sunt illi prophete, de quibus Dominus dicit Iere. XXIII: Non mittebam prophetas, et ipsi currebant, non loquebar ad eos, et ipsi prophetabant. Item Iere. XIIII: Non misi eos et non precepi eis neque locutus sum ad eos. Visionem mendacem et divinationem et fraudulentiam et seductionem cordis sui prophetant vobis. Que omnia plangit Iere. in Trenis II de Ierusalem dicens: Prophete tui viderunt tibi falsa et stulta, nec aperiebant iniquitatem tuam, ut te ad penitentiam provocarent. Viderunt autem tibi assumptiones falsas et eiectiones. Igitur octava stultitia istorum Apostolorum est, quia intromittunt se de predicatione et non habent Scripture

scientiam nec sensum naturalem, quod tale est, quale si sine pennis avis volare vellet, et claudus sine pedibus currere. Item tales predicant non in congregatione, sed in dispersione Ghirardini Segalelli — qui multiplicavit gentem, sed non magnificavit letitiam —, qui, si essent in Ordine fratrum Minorum, vix permitterentur mensis ministrare vel lavare scutellas seu hostiatim ire pro pane.

Nona istorum stultitia est, quia volunt predicare nec habent predicationis offitium sibi commissum ab eo qui dare potest et debet, sed sumunt illud a semetipsis; quod est contra illud Apostoli ad Hebre. V: Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron. Sic et Christus non semetipsum clarificavit. Hinc Apostolus dicit ad Ro. X: Quomodo predicabunt, nisi mittantur? Igitur ex predictis patet quod illi qui predicare debent ab aliis debent mitti, et non a semetipsis venire et predicationis offitium usurpare.

Probatur pluribus modis quod Dominus, quantum ad litteram, duas tunicas non prohibuit.

Decima istorum stultitia est, quia omnino contra Apostolum faciunt studiose, qui ad Ro. dicit XII: Obsecro vos per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem, rationabile obsequium vestrum. Non enim est rationabile eorum obsequium, dum una tantum tunica volunt esse contenti, credentes hoc a Domino sibi esse preceptum, pro eo quod Apostolis suis dixit Mat. X: neque duas tunicas - supple 'habeatis'. Et ideo ex tali intellectu sequitur inconveniens istud, quia contra Apostolum faciunt, qui ad Ro. dicit XII: Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem. Plus enim sapiunt, dum aliter intelligunt Scripturam, quam Dominus dixerit intelligendam. Ideo Dominus quibusdam dixit Mat. XXII: Erratis nescientes scripturas neque virtutem Dei. Hoc dixit Dominus Saduceis, qui resurrectionem negabant. Ita revera isti etiam Apostoli errant, quia cum Dominus dixit: neque duas tunicas habeatis, superfluitatem removit,

non necessitatem interdixit nec abstulit. Quod pluribus modis potest probari. Et primo, quia Salomon in plurali dicit Eccle. IX: Omni tempore sint vestimenta tua candida. Secundo, quia preter alia vestimenta tunicam Dominus habuit inconsutilem. De quibus habetur Ps.: Diviserunt sibi vestimenta mea et super vestem meam miserunt sortem. Idem habetur in omnibus Evangelistis, sed sufficit nunc Iohannis testimonium ponere, qui sic dicit Io. XIX: Milites ergo, cum crucifixissent eum, acceperunt vestimenta eius et fecerunt IIII partes, unicuique militi partem. Et tunicam, Erat autem tunica inconsutilis, desuper contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem: 'Non scindamus eam, sed sorciamur de illa, cuius sit'. Ut Scriptura impleretur dicens: Partiti sunt vestimenta mea sibi et in vestem meam miserunt sortem'. Et milites guidem hec fecerunt. Patet igitur ex predictis quod, cum Dominus dixit: neque duas tunicas habeatis, non intellexit ad litteram, quin homo, qui indiget, possit habere plures et ad lavandum sordes et ad lesionem frigoris evitandam. Tertio, quia Apostolus I ad Timo. VI in plurali dicit: Habentes alimenta et quibus tegamur, his contenti simus. Quarto, quia, sicut testante Domino Act. XX: beatius est magis dare quam accipere, sic bonum est habere, unde Scriptura in operibus pietatis possit impleri. Hinc Iohannes Baptista dixit Luc. III: Qui habet duas tunicas, det non habenti. Et qui habet escas, similiter faciat, Ideo dicit Ieronimus: Ouicquid corpori nostro sufficere potest et hominum imbecillitati, si aliud retines, duas tunicas habes. De penuria autem istorum, scilicet victualium et vestimentorum, sic dicit Apostolus I ad Cor. III: Usque in hanc horam et esurimus et sitimus et nudi sumus. Et iterum in secunda ad Cor. XI: In fame et siti, in ieiuniis multis. In frigore et nuditate. Et tamen dicebat ad Phili. IIII: Ego enim didici, in quibus sum, sufficiens esse. Scio et humiliari, scio et abundare. Ubique et in omnibus institutus sum, et satiari et esurire et abundare et penuriam pati. Omnia possum in eo qui me confortat. Item parum infra: Habeo autem omnia et abundo. Quare hoc? Audi quare. Quia melius est modicum iusto super divitias peccatorum multas. Ideo sapiens Pro-

ver. dicit X: Non affliget Dominus fame animam iusti. Ideo Apostolus ad Ro. dicit VIII: Quis ergo nos separabit a caritate Christi? Tribulatio an angustia an persecutio an fames an nuditas an periculum an gladius? Et cetera que secuntur.

De superfluitate victualium et vestimentorum.

De superfluitate autem istorum duorum, scilicet victualium et vestimentorum, sic habes. Dicitur et verum est, immo valde et omnino et penitus superfluum est, quod patriarcha Aquilegiensis prima die maioris quadragesime quadraginta fercula habet, id est ciborum varietates et appositiones, et ita descendendo usque ad sabbatum sanctum qualibet die diminuitur una. Et dicit quod hoc facit propter honorem et gloriam patriarchatus illius. Certe isti patriarche Aquilegienses hoc exemplum non habuerunt a Christo, qui in deserto XL diebus et XL noctibus ieiunavit. Ideo talibus Dominus comminatur Osee IIII: Gloriam eorum in ignominiam commutabo. Hoc erit quando, sicut ibidem dicitur: comedent et non saturabuntur. Nam nullus saturari potest ex se ipso. Ideo dicit Ysaias IX: Unusquisque carnem brachii sui vorabit. Item vide commutationem istius glorie Iob XX: Divitias, quas devoravit, evomet, et de ventre illius extrahet eas Deus.

Quod Naaman multipliciter excusari potest de vestimentorum super-fluitate.

De superfluitate vestimentorum audi IIII Reg. V, quod Naaman princeps regis Syrie, volens a lepra mundari et pergens ad Helyseum, detulit secum vestimentorum mutatoria decem.

De nobili apparatu mensarum nobilium.

Sed iste multipliciter excusari potest. Et primo, quia princeps. Nobilibus enim plura conceduntur tam ad vestitum quam

ad victum quam privatis personis, pro eo quod sunt in sublimitatibus constituti. Ideo sapiens dixit Eccle. V: Ubi multe sunt opes, multi et qui comedunt eas. Hinc Neemias dixit V: Parabatur autem michi per dies singulos bos unus, arietes sex electi, exceptis volatilibus, et inter dies decem vina diversa. Et alia multa tribuebam. Item de victu Salomonis sic habetur III Reg. IIII: Erat autem cibus Salomonis per dies singulos XXX chori simile et sexaginta chori farine, decem boves pingues et XX boves pascuales et centum arietes, excepta venatione cervorum, caprearum atque bubalorum et avium altilium. Sed et pisces cotidie ab alienigenis portabantur. Item de magno apparatu quantum ad victum invenies in principio libri Hester, quem fecit Assuerus, quando invitavit omnem populum, qui inventus est Susis, a maximo usque ad minimum, et VII diebus iussit convivium preparari in vestibulo orti et nemoris, quod regio cultu et manu consitum erat et cet. Vide in libro.

De Naaman Syro, qui X mutatoria vestimentorum detulit prophete et lavit se septies in Iordane.

Secundo potest excusari Naaman de vestimentorum multiplicitate, quia talia portabat, ut prophete donaret; magna enim petere volebat, scilicet mundationem a lepra, et ideo magna dare disponebat. Et forte non vacat a misterio quod X sunt precepta decalogi, sicut non vacat a misterio, quod septies in Iordane se lavit. Et nota quod, post emundationem a lepra, miro modo Naaman factus est Deo devotus, ita ut dignus esset commendatione divina, Luc. IIII: Multi leprosi erant in Israel sub Helyseo propheta, et nemo illorum mundatus est nisi Naaman Syrus. Vere dignus fuit commendatione divina. Dixit enim Helyseo, postquam vidit se mundatum, IIII Reg. V: Non enim faciet servus tuus ultra holocaustum aut victimam diis alienis nisi Domino. Similiter ille erat alienigena, quem Dominus mundavit a lepra et quem postea de recognitione benefitii commendavit dicens Luc. XVII: Nonne X mundati sunt, et novem ubi sunt? Non est inventus qui rediret et

daret gloriam Deo nisi hic alienigena. Item Naaman ante mundationem a lepra commendatur, quod per eum Deus miraculum fecit, IIII Reg. V: Naaman princeps militie regis Syrie erat vir magnus apud dominum suum et honoratus. Per illum enim dedit Dominus salutem Syrie. Erat autem vir fortis et dives, sed leprosus. Tertio excusari potest Naaman de vestimentorum multiplicitate, quia non erat obligatus sub aliqua lege sicut Iudei, de quibus dicitur: Ipsi obligati sunt et ceciderunt. Hinc est, quod Dominus dixit eis, quando fecerunt vitulum in Oreb et adoraverunt sculptile et mutaverunt gloriam suam in similitudinem vituli comedentis fenum, Exo. XXXIII: 'Iam nunc depone ornatum tuum, ut sciam, quid faciam tibi'. Deposuerunt ergo filii Israel ornatum suum a monte Horeb.

De superfluo ornatu mulierum, et de diminutione vestimentorum in aliquibus viris.

De superfluo ornatu sic habes in Ysaia III: Pro eo quod elevate sunt filie Syon et ambulaverunt extento collo et nutibus oculorum ibant et plaudebant et ambulabant et pedibus suis composito gradu incedebant, decalvabit Dominus verticem filiarum Syon, et Dominus crinem earum nudabit. In die illa auferet Dominus ornamentum calciamentorum et lunulas et torques et monilia et armillas et mitras et discriminalia et periscelides et murenulas et olfatoriola et inaures et anulos et gemmas in fronte pendentes et mutatoria et palliola et linteamina et acus et specula et syndones et vittas et teristra. Et erit pro suavi odore fetor, et pro zona funiculus, et pro crispanti crine calvitium, et pro fascia pectorali cilitium. De diminutione vestimentorum sic habes in Ysaia XX: In tempore illo locutus est Dominus in manu Ysaie filii Amos dicens: Vade et solve saccum de lumbis tuis et calciamenta tolle de pedibus tuis '. Et fecit sic, vadens nudus et discaltiatus. Et dixit Dominus: 'Sicut ambulavit servus meus Ysaias nudus et discalciatus, trium annorum signum et portentum erit super Egyptum et super Ethyopiam, sic minabit rex Assyriorum captivitatem Egypti et transmigrationem Ethyopie,

iuvenum et senum, nudam et discalciatam, discoopertis natibus ad ignominiam Egypti'. Item IIII Reg. I, cum quesisset rex Israel a nuntiis, quos miserat ad Heliam, dicens: 'Cuius figure et habitus est vir ille, qui occurrit vobis et locutus est verba hec, dixerunt: « Vir pilosus et zona pellicea accinctus renibus ». Qui ait: « Helyas Thesbites est » '. Item de Iohanne Baptista sic habetur Mat. III: Ipse autem Iohannes habebat vestimentum de pilis camelorum et zonam pelliceam circa lumbos suos. Esca autem eius erat locuste et mel silvestre. Et ideo a Domino meruit commendari Mat. XI: Ouid existis in desertum videre? Hominem mollibus vestitum? Ecce qui mollibus vestiuntur in domibus regum sunt. Et impleta est Scriptura que dicit II ad Cor. XI: Non enim, qui seipsum commendat, ille probatus est, sed quem Deus commendat. Ille commendavit seipsum, qui dixit primo Macha. X: Interroga et disce, quis sim ego et ceteri qui auxilio sunt michi. Quarto et ultimo excusari potest Naaman de vestimentorum multiplicitate, quia gentiles curialiores et liberaliores erant quam Iudei, qui nimis erant avari; quod verbis et exemplis monstrari potest. Nam in Luca dicitur XVI, quod, cum Dominus contra avaritiam disputaret, audiebant omnia hec Pharisei, qui erant avari, et deridebant illum.

Quod munus Ieroboam non fuit nobile exenium propter IIII, nisi forte propter misterium excusetur.

Item in III libro Regum habetur XIIII quod Ieroboam rex Israel dixit uxori sue quod tolleret in manu sua X panes et portaret Achie Siloniti, et daret sibi et consuleret eum de filio suo, qui infirmabatur infirmitate, de qua mortuus est, utrum vivere posset nec ne. Quod si fuit regale munus et nobile, tu qui legis diiudica. Et dicimus quod non, propter IIII. Et primo ex parte mittentis, quia, sicut optimi est optima adducere, sic nobilis est nobilia dare. Erat enim rex, et ideo eum decebat regale munus mittere. Hinc rex Alexander dixit cuidam, qui munus suum recusabat, eo quod humili sue fortune discoveniens erat: 'Non considero', ait, 'quid te oporteat

accipere, sed quid me deceat dare'. Secundo, ex parte nuntii, quia regina erat, que illud portabat. Tertio, ex parte persone, cui mittebatur, quia propheta erat, cui etiam Ieroboam multum tenebatur, utpote qui ei regnum contulerat. Quarto, ex parte rei, quam postulabat ab eo, scilicet ut consuleret Dominum pro vita filii sui. Sed non fuit mirum, si vile munus misit, tum quia avarus, ut habet Iudeorum natura, tum etiam quia, quamvis modo esset rex, tamen servus Salomonis estiterat. Nisi forte dicamus quod non vacat a misterio, quod decem panes misit, vel propter X precepta, quibus vivit qui ea observat, vel quia decem tribus Iudaici populi sibi contulerat Domino concedente, cum Salomoni indignatus fuisset; que X tribus in X scissuris prophetici pallii significate fuerunt, III Reg. XI. Naaman vero princeps militie regis Syrie detulit viro Dei, scilicet Helyseo prophete, X talenta argenti et sex milia aureos et decem mutatoria vestimentorum, quamvis Helyseus non acceperit. Iam enim intelligebat filium Dei venturum, qui precepturus erat Mat. X: Gratis accepistis, gratis date.

De nobili dono Açaelis quod detulit Heliseo.

Azael quoque alius princeps regis Syrie, cum iret ad consulendum virum Dei, scilicet Helyseum prophetam, pro rege suo Benadab, qui infirmabatur ad mortem, ex precepto regis tulit secum munera, omnia bona Damasci, onera XL camelorum.

Ad quantam miseriam quidam stultus devenit propter erroneum intellectum, tu qui legis considera.

Igitur patet ex predictis quod Apostoli Ghirardini Segalelli valde stultizant, quia non habent rationabile obsequium, dum volunt una tunica esse contenti, credentes sibi a Domino hoc esse preceptum, quia ad litteram hoc Dominus non precepit. Insuper exponunt se discrimini frigoris et magne infirmitatis seu etiam mortis, quam de facili cito possent incurrere. Nullum enim debet interficere semetipsum. Hinc sapiens dicit

Eccle. VII: Noli esse stultus, ne moriaris in tempore non tuo. Ideo in Iob sic habetur de quibusdam stultis: Sublati sunt ante tempus suum, Iob XXII. Item cum una tunica, qua solummodo utuntur, exponunt se multis miseriis tam pediculorum, quos excutere non possunt, quam etiam sudoris et pulveris et fetoris, quia tunicam nec excutere nec lavare possunt, nisi remanserint nudi. Unde quadam die dixit quedam mulier duobus fratribus Minoribus deridendo: 'Noveritis quod habeo unum Apostolum nudum in lecto meo, et erit ibi, quousque tunica sua siccetur, quam lavi '. Audientes hoc fratres Minores ceperunt ridere de fatuitate tam mulieris quam stulti Apostoli. Ideo beatus Ieronimus dicit quod nec affectate sordes nec exquisite delitie Deo placent. De sordibus sic habes Eze. XXII: Sordida nobilis, grandis interitu. Item Iere. in Trenis I: Sordes eius in pedibus eius, nec recordata est finis sui. Item Apoc. ultimo: Qui in sordibus est, sordescat adhuc. De delitiis sic habetur Prover. VIII: Delitie mee esse cum filiis hominum, dicit sapientia increata. Sed non decent stultum delitie, nec servum dominari principibus, Prover. XIX. Ideo dicit Apostolus I ad Timo V: Vidua que in delitiis est vivens mortua est.

Quod Dominus ordinavit his qui Evangelium annuntiant de Evangelio vivere, quod potest multipliciter demonstrari.

Undecima istorum Apostolorum stultitia est quia volunt de helemosinis vivere nec habent, quid rependant his qui helemosinas sibi faciunt. Nam testante Salomone Prover. XXII, sicut qui accipit mutuum servus est fenerantis, sic qui recipit servitium obligatur ad beneficium rependendum. Sed isti illitterati sunt et ydiote, et ideo nec predicare nec missas celebrare possunt, et defraudant illos, a quibus accipiunt helemosinas, et illos qui eas habere debent, scilicet fratres Minores et Predicatores, quia, sicut dicit Apostolus prima ad Cor. IX: ordinavit Dominus his qui Evangelium annuntiant de Evangelio vivere. Quod potest multipliciter demonstrari. Et primo, quia propheta dicit: Sumite psalmum et date tympanum, id est sumite

spiritualia et date temporalia, dicit glosa. Secundo, quia Apostolus prima ad Cor. dicit IX: Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est, si nos carnalia vestra metamus? Quasi diceret: Non est magnum, quia meliora sunt spiritualia quam temporalia. Unde dicit: Si alii potestatis vestre participes sunt, quare non potius nos? Tertio, quia ad Ro. XV dicit: Si spiritualium eorum participes facti sunt gentiles, debent et in carnalibus ministrare eis. Quarto, quia ad Gala. VI dicit idem Apostolus: Communicet autem is qui catechizatur verbo ei qui se catechizat in omnibus bonis. Quod est dicere: Ille qui instruitur debet communicare instructori suo omnia bona sua. Quod bene fit in Francia. Nam, quando habitabam ibi, dixerunt michi sacerdotes quod de omnibus bonis parochialium suorum exigunt decimas, etiam de agniculis et pullis gallinarum. Quinto, quia Dominus ita dixit Luc. X: In eadem autem domo manete, edentes et bibentes que apud illos sunt. Dignum est enim operarius mercede sua. Quod etiam probat Apostolus multis exemplis, ut habetur prima ad Cor. IX, dicens: Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam et fructum eius non comedit? Quis pascit gregem et de lacte gregis non manducat? Numquid secundum hominem hec dico, an et lex hec non dicit? Scriptum est enim in lege Moysi, Deutero. XXV: 'Non alligabis os bovi trituranti'. Numquid de bobus cura est Deo? An propter nos utique hec dicit? Nam propter nos scripta sunt, quoniam debet in spe qui arat arare et qui triturat in spe fructus percipiendi.

Quod Apostoli Ghirardini Segalelli propter IIII graviter peccant helemosinas accipiendo et beneficia non rependendo.

Illi igitur Apostoli Ghirardini Segalelli, accipiendo helemosinas et non rependendo beneficia, IIII mala faciunt. Primum, quia sine utilitate gravant Ecclesiam. Et ideo adaptari eis potest quod de viduis Apostolus dixit prima Timo. V: Si quis fidelis habet viduas, subministret illis, et non gravetur Ecclesia, ut his que vere vidue sunt sufficiat. Secundum, quia defraudant

illos, quibus de iure helemosine sunt concesse, quia ordinavit Dominus his qui Evangelium annuntiant de Evangelio vivere, I ad Cor. IX. Tertium, quia decipiunt illos, quorum helemosinas comedunt. Ideo Dominus de eis dicit Osee IIII: Peccata populi mei comedent, et ad iniquitatem eorum sublevabunt animas eorum. Quartum malum istorum est, quia obligant semetipsos et in solvendo non sunt. Ideo dicit Ps: Ipsi obligati sunt et ceciderunt. Hinc sapiens dicit Prover. VI: Fili mi, si spoponderis pro amico tuo, defixisti apud extraneum manum — sive animam — tuam. Illaqueatus es verbis oris tui et captus propriis sermonibus. Item Eccli. VIII: Non spondeas super virtutem tuam. Quod si spoponderis, quasi restituens cogita.

De fratre Boncompagno, qui assignabat rationem, quare una tunicula volebat esse contentus.

Ideo sapienter faciebat frater Bonuscompagnus de Prato ex Ordine fratrum Minorum, qui erat sacerdos et predicator et bonus clericus et litteratus et spiritualis homo. Nam cum in conventu Pisano IIII annis cum eo habitassem, et quolibet anno quilibet frater acciperet duas tunicas novas de garbo, ipse nisi unam et illam veterem volebat accipere. Cum autem interrogassem eum quare sic faciebat, respondebat michi dicens: 'Frater Salinbene, Apostolus dicit quod unusquisque propriam mercedem recipiet secundum suum laborem, et quod unusquisque pro se rationem reddet Deo, quam etiam Deus exiget, cum dicet: Redde rationem villicationis tue, cum interrogabit opera nostra. Augustinus etiam dicit quod tempus non sufficit singulis, quanto magis non sufficit omnibus? Vix enim pro ista, quam accipio, potero satisfacere Deo '. Hinc sapiens dicit Prover. XXII: Si enim non habes unde restituas, quid cause est, ut tollat operimentum de cubili tuo? Revera ille non habet unde restituat, qui tamquam pauper recipit temporalia et non rependit spiritualia sibi helemosinas facienti, et ideo dans est quasi exactor, qui tollit operimentum de cubili accipientis, quia caritative dedit, et caritas est que operit multitudinem

peccatorum. Ideo beatus Bernardus dicit: Ad iuditium helemosinas recipiunt qui de peccatis dominorum non satisfaciunt. Certe Apostolus, magnus predicator et doctor, libere poterat sumptus accipere ab illis, quibus predicabat, et tamen abstinebat, sicut ipse dicit prima Cor. IX: Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est, si nos carnalia vestra metamus? Si alii potestatis vestre participes sunt, quare non potius nos? Sed non usi sumus hac potestate, sed omnia sustinemus, ne quod offendiculum demus Evangelio Christi. Item II ad Thessa. III dicit: Ipsi enim scitis quemadmodum oporteat vos imitari nos, quoniam non inquieti fuimus inter vos neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore et fatigatione nocte et die operantes, ne quem vestrum gravaremus, non quasi non habuerimus potestatem, sed ut nosmetipsos formam daremus vobis ad imitandum nos. Item in prima ad Thessa. IIII: Rogamus autem vos, fratres, ut abundetis magis et operam detis, ut quieti sitis et ut vestrum negotium agatis et operemini manibus vestris, sicut precipimus vobis, et ut honeste ambuletis ad eos qui foris sunt et nullius aliquid desideretis. Item in secunda ad Cor. XII dicit: Quid est enim, quod minus habuistis pre ceteris Ecclesiis, nisi quod ego ipse non gravavi vos? Donate michi hanc iniuriam. Ecce hoc tertio paratus sum venire ad vos et non ero gravis vobis. Non enim quero que vestra sunt, sed vos. Item in secunda ad Cor. XI dicit: In omnibus autem manifestus sum vobis. Aut numquid peccatum feci meipsum humilians, ut vos exaltemini, quoniam gratis Evangelium Dei evangelizavi vobis? Alias Ecclesias expoliavi accipiens stipendium ad ministerium vestrum. Et cum essem apud vos et egerem, nulli onerosus fui. Nam quod michi deerat suppleverunt fratres qui venerunt a Macedonia, et in omnibus sine onere me vobis servavi et servabo. Est veritas Christi in me, quoniam hec gloriatio non infringetur in me in regionibus Achaie. Quare? Quia non diligo vos? Deus scit. Quod autem facio et faciam, ut amputem occasionem eorum qui volunt occasionem, ut in quo gloriantur tales inveniantur sicut et nos. Nam et eiusmodi pseudo-Apostoli sunt operarii subdoli, transfigurantes se in Apostolos Christi. Et non mirum. Ipse enim

Sathanas transfigurat se in angelum lucis. Non est ergo magnum, si ministri eius transfigurentur velut ministri iustitie, quorum finis erit secundum opera ipsorum.

Quod multi ribaldi et seductores acceperunt habitum Segalelli, ut facilius scelera operentur.

Sic ad litteram inter Apostolos Ghirardini Segalelli ingrediuntur ribaldi et seductores et deceptores et latrones et fornicatores, et multa turpia cum mulieribus faciunt necnon et cum pueris, postea redeunt ad ribaldariam. Unde Iere. IX: De malo ad malum egressi sunt. Item II Io.: Multi seductores exierunt in mundum. Item ad materiam supradictam pertinet quod Apostolus dicit Act. XX: Argentum et aurum aut vestem nullius concupivi; ipsi vos scitis quoniam, ad ea que michi opus erant et his qui mecum sunt, ministraverunt manus iste. Omnia ostendi vobis, quoniam sic laborantes oportet suscipere infirmos ac meminisse verbi domini Iesu, quoniam ipse dixit: Beatius est magis dare quam accipere'. Hinc beatus Bernardus dicit: Apostolus, doctor gentium, predicator veritatis, predicans Evangelium noluit comedere panem de Evangelio, ut dicitur secunda Thessa. III: neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore et fatigatione, cum Dominus tamen ordinaverit vivere de Evangelio, ubi dixit: Dignus est operarius mercede sua. Quale ergo fiet iuditium clericis nostri temporis, qui Evangetium non predicant et panem de altari otiosi manducant? Non laborant ut rustici, non pugnant ut milites, non evangelizant ut clerici. Et quia nullum ordinem tenent, ibi erunt. ubi 'nullus ordo, sed sempiternus orror inhabitat'. Patet igitur ex predictis quod isti Apostoli Ghirardini Segalelli multum stultizant, dum volunt de helemosinis vivere et non habent quid spirituale rependant. Et hoc patet multis exemplis. Et primo exemplo de clericis supraposito, qui cum optime in Ecclesia prebendati sint, tenentur facere illud offitium, propter quod prebendas acceperunt, scilicet predicare, missas cantare, confessiones peccatorum audire, consilia salutifera dare, pro vivis

et defunctis orare, sanctam vitam habere et conversationem sanctam et honestam omnibus intuentibus demonstrare, sicut docet Apostolus Petrus I canonica II: Conversationem vestram inter gentes habentes bonam, ut in eo quod detractant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes. glorificent Deum in die visitationis. Et tamen ista non faciunt, vel quia nolunt, quia potius volunt sequi consolationes mundanas et carnales, vel certe quia non habent scientiam, unde velle possint. Secundo exemplo Moysi, cui a letro dictum fuit Exo. XVIII: Non bonam, inquit, rem facis. Stulto labore consumeris, et tu et populus iste, qui tecum est. Ultra vires est negotium, solus illud non poteris sustinere. Sed audi verba mea atque consilia, et erit Dominus tecum. Acquievit Moyses nec erubuit vir Deo plenus consilium gentilis. Si sic faceret Gerardinus Segalellus, scilicet audiret verba atque consilia, rediret ad ligonem cum rusticis suis et custodiret porcos et vaccas, et melius faceret quam eundo stultizando per mundum et pauperes homines defraudando de helemosinis suis et fastidium Christiano populo inferendo, qui de tanta multitudine religiosorum mendicantium nimie pregravatur. Sed frustra talia dicimus, quia non amat pestilens eum qui se corripit nec ad sapientes graditur. Item Prover. XXI: Omnis via viri recta sibi videtur, appendit autem corda Dominus. Item Prover. XII: Via stulti recta in oculis eius, qui autem sapiens est, audit consilia.

De duobus Ordinibus, scilicet fratrum Predicatorum et Minorum, qui in veteri Testamento prefigurati fuerunt. [Nota etiam de hac materia supra ad c. CCXVI].

Patet igitur ex predictis quod isti duo Ordines, scilicet fratrum Minorum et Predicatorum, qui vitam (sanctam) et scientiam habent, iniquitatem sanctuarii portare debent, secundum quod Dominus ad Aaron dixit Numeri XVIII: Tu et filii tui et domus patris tui tecum portabitis iniquitatem sanctuarii. Et tu et filii tui simul sustinebitis peccata sacerdotii vestri. Sed et fratres tuos de tribu Levi et sceptrum patris tui sumes tecum,

prestoque sint, ut ministrent tibi. Tu autem et filii tui ministrabitis in tabernaculo testimonii. Excubabuntque Levite ad precepta tua et ad cuncta opera tabernaculi, ita dumtaxat ut ad vasa sanctuarii et ad altare non accedant, ne et illi moriantur, et vos pereatis simul. Sint autem tecum et excubent in custodiis tabernaculi et in omnibus cerimoniis eius. Per supradicta patet quod isti duo Ordines debent habere famulos sibi servientes, qui clericis non equentur. Per hoc autem quod sequitur: Alienigena non miscebitur vobis et cet. usque ibi: Si quis extremus accesserit, occidetur, datur intelligi quod Ghirardinus Segalellus cum suis Apostolis non debet se intromittere de offitio istorum duorum Ordinum, quoniam isti sunt illi duo Ordines, qui prefigurati in Ieremia fuerunt sub nomine piscatorum et venatorum, sicut abbas Ioachym dilucidavit aperte.

Nota quod in piscatoribus intelliguntur fratres Minores, in venatoribus Predicatores.

Dicit enim Dominus per Iere. XVI: Ecce ego mittam piscatores multos, dicit Dominus, et piscabuntur eos. Ad litteram, quando Christus venit in mundum natus de Virgine, piscatores elegit, quos misit. De quibus dicitur Mat. IIII: Erant enim piscalores, et ait illis: 'Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum'. Et statim seguitur ibidem de vocatione aliorum duorum fratrum, scilicet Iacobi Zebedei et Iohannis, qui piscatores similiter erant. Sequitur in Ieremia: Et post hec mittam eis multos venatores, et venabuntur eos de omni monte et de omni colle et de cavernis petrarum, quia oculi mei super omnes vias eorum. Salva expositione abbatis Iohachym, quam non legi multi sunt anni, videtur michi quod ista particula ultima, in qua de venatoribus agitur, Ordini magis congruat sancti Dominici quam sancti Francisci, non solum quia in . Esau significatus fuit Ordo ille, qui fuit vir venator et qui filias Heth accepit uxores, scientias scilicet seculares, sicut predictus abbas exponit, verum etiam quia magis ad exteriora egreditur ad venandum animas hominum de omni monte et de

omni colle et de cavernis petrarum, quamvis et alter Ordo hec eadem faciat, maxime in partibus ultramontanis. Nam in Ytalia excusant se, si non egrediuntur, pro eo quod milites et potentes et nobiles in civitatibus habitant; et in villis et castris heremitoria habent, in quibus fratres Minores habitant, qui satisfacere secularibus possunt.

Nota quod dictator prosequitur hic de Ordine beati Francisci, qui est Ordo suus; de quo etiam require infra, ubi est evidentiora dicturus, carta CCCCLXXXVII et....

Porro Iacob, vir simplex, in tabernaculis habitabat, quia Ordo Minorum quieti contemplationis et orationis et devotionis magis deditus fuit quam alter Ordo in Esau designatus. Sane quod in Zacharia scribitur XIII: Et convertam manum meam ad parvulos, et erunt in omni terra, dicit Dominus, specialiter ad Ordinem fratrum Minorum pertinere videtur. De quibus subdit: Partes due in ea disperdentur et deficient, et tertia pars relinquetur in ea. Et educam tertiam partem per ignem et uram eos. sicut uritur argentum, et probabo eos, sicut probatur aurum. Ipse vocabit nomen meum, scilicet Ordo Minorum sive parvulorum, et ego exaudiam eum. Dicam: 'Populus meus es', et ipse dicet: 'Dominus Deus meus'. Isti parvuli prefigurati fuerunt in illis parvulis, de quibus Esau quesivit a Iacob, fratre suo dicens Gen. XXXIII: 'Quid sibi volunt isti et si ad te pertinent?'. Respondit: 'Parvuli sunt, quos donavit michi Deus servo tuo'. Item isti sunt parvuli, de quibus habetur Mat. XIX: Oblati sunt Iesu parvuli, ut manus eis imponeret et oraret. Discipuli autem increpabant eos. - Quia aliquando primitivo tempore aliqui cardinales non multum favorabiles erant quod Ordo iste consurgeret. - Iesus vero ail eis - quia summus pontifex, scilicet domnus Innocentius tertius, cardinalibus dixit —: 'Sinile parvulos et nolite eos prohibere ad me venire. Talium est enim regnum celorum'. Hec dixit papa Innocentius tertius postquam vidit celitus visionem sibi divinitus demonstratam de Ecclesia Lateranensi, que minabatur ruinam pre nimia vetustate, et a quodam pauperculo humili et despecto fuit mirabiliter, ne omnino caderet, sustentata. Sequitur: Et cum imposuisset eis manus, abiit inde. Quia tunc temporis papa Innocentius tertius beato Francisco et sociis suis XII, quos secum ad papam duxerat ad suum Ordinem confirmandum, clericas fecit et regulam et Ordinem confirmavit et offitium predicandi commisit. — Agebatur tunc annus Domini MCCVII. — Et deinceps tam cardinales Romane curie quam summi pontifices Ordinem beati Francisci totis viribus dilexerunt, cognoscentes et oculata fide videntes quod fratres Minores utiles sunt Ecclesie et mundo dati sunt ad salutem. De hac materia parvulorum Mar. X sic habetur post ea que dicta sunt in Mat.: 'Amen dico vobis: quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit in illud'. Et complexans eos et imponens manum super illos benedicebat eos. De parvulis ista sufficient.

De Apostolis Christi, qui in veteri Testamento in multis figuris prefigurati fuerunt.

Duodecima stultitia Apostolorum fratris Ghirardini Segalelli fuit et est quia nimis altum nomen et nobile imposuerunt sibi, quod ribaldis minime convenit, ut Apostoli nominentur, quia de Domino dicitur Luc. VI, quod vocavit discipulos suos et elegit XII'ex ipsis, quos et Apostolos nominavit. Isti prefigurati fuerunt in XII patriarchis, qui filii Iacob fuerunt, quos etiam congregavit, cum mori deberet, quibus multa predixit futura, et propriis benedictionibus benedixit. De quibus habetur Gen. XLIX. Sic et Christus fecit quando implevit illud propheticum Sophonie I: Preparavit Dominus hostiam, sanctificavit vocatos suos. Ideo Apostolis congregatis in cena dixit Luc. XXII: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, ante quam patiar. Item in XII principibus synagoge sive Israelitici populi prefigurati fuerunt, de quibus in multis locis habetur. Et de Apostolis dictum fuerat Ps.: Constitues eos principes super omnem terram. Istis adaptari potest quod dixit Senacherib de principibus suis Ys. X: Numquid non principes mei simul reges

sunt? Sic etiam dixit Christus, cum ait Luc. XXII: Ego dispono vobis, sicut disposuit michi pater meus regnum. Sed pater sic disposuit quod fecit eum regem, sicut ipse dicit Ps.: Ego autem constitutus sum rex ab eo super Syon montem sanctum eius. Ergo Apostoli simul reges erunt. Item in XII fontibus in Helym inventis, de quibus habetur Exo. XV. Item in XII bobus, qui in templo Domini mare eneum sustentabant. De quibus habetur III Reg. VII. Item in XII leunculis Salomonici throni. De quibus habetur III Reg. X. Et in XII panibus, qui super mensam, que in tabernaculo coram Domino stabat, diebus sabbatorum calidi ponebantur. De quibus habetur Exo. XXV et in fine libri. Item in XII principibus, qui ex precepto Domini missi sunt ad explorandam terram, de quibus habetur Numeri XIII.

Quod Barnabas et Paulus XII Apostolis additi sunt, sicut in veteri Testamento fuerat prefiguratum.

Item de figura LXXII discipulorum.

Quod autem XII Apostolis duo superadditi sunt, scilicet Barnabas et Paulus, de quibus habetur Act. XIII: Ministrantibus autem illis Domino et ieiunantibus dixit Spiritus Sanctus: 'Segregate michi Barnabam et Saulum in opus quo assumpsi eos', totum prefiguratum fuerat in veteri Testamento, quando Iacob patriarcha, qui XII filios habebat, dixit Ioseph filio suo Gen. XLVIII: Duo filii tui, qui nati sunt tibi in terra Egypti, ante quam huc venirem ad te, mei erunt. Effraym et Manasses sicut Ruben et Symeon de putabuntur michi. Religuos autem, quos genueris post eos, tui erunt et nomine fratrum suorum vocabuntur in possessionibus suis. Item in Moyse et Aaron prefigurati fuerunt, quia, sicut illi duo fratres eduxerunt synagogam de Egypto, sic Barnabas et Saulus gentilitatem extra ydolatriam eduxerunt, ut in terram promissionis inducerent, scilicet catholice fidei credere facerent et Romane Ecclesie incorporarent, vdolorum superstitiositate relicta. Talis est expositio abbatis Ioachym. Porro quod dicit beatus Lucas X: Post hec designavit

Dominus et alios LXX duos, a misterio non vacat. Fuerunt enim et isti prefigurati in Exo. XV, ubi dicitur quod filii Israel venerunt in Helym, ubi erant XII fontes aquarum et LXX palme. Item Numeri XI, ubi Dominus dixit ad Moysen: Congrega michi LXX viros de senioribus, quos nosti, quod senes sint ac magistri, et duces eos ad ostium tabernaculi federis faciesque stare tecum, ut descendam et loguar tibi et auferam de spiritu tuo tradamque eis, ut sustentent tecum onus populi, et non tu solus graveris. Apostoli vero Ghirardini Segalelli nec in duodenario numero nec in septuagesimo prefigurati leguntur, sed sicut scriptum est, si tamen de eis scriptum est: Dinumerabo eos, et super arenam multiplicabuntur. Et iterum: Multiplicati sunt super numerum. Item Apostoli interpretantur missi. Isti autem missi non sunt, immo venerunt ex seipsis; et prohibitum est eis a Romano pontifice, scilicet papa Gregorio decimo, in pleno concilio Lugdunensi, ne penitus veniant. Nullus autem venire debet, sicut supra ostendi, nisi a Deo mittatur vel ab eo qui tenet locum Dei in terra. Unde Dominus Iere. VII: Misi ad vos omnes servos meos prophetas per diem, consurgens diluculo et mittens. Item: Misit verbum suum et sanavit eos. De quo etiam dicitur: In eternum, Domine, permanet verbum tuum. Verbum enim prolatum non mittitur neque in eternum permanet.

Multiplici exemplo demonstratur quod isti ribaldi non se debent Apostolos nominare.

Patet igitur quod multum stultizant isti ribaldi, qui se Apostolos nominant, presertim cum Apostolus dicat I ad Cor. XV: Non sum dignus vocari Apostolus. Posita sunt itaque tria exempla, quare isti non se debent Apostolos appellare. Primum, quia filius Dei ad certum numerum Apostolos et discipulos ordinavit. Secundum, quia illi, ante quam mitterentur, in veteri Testamento prefigurati fuerunt. Tertium, quia Apostolus hoc nomine se dicit indignum. Quartum est, quia male cessit diabolo, qui se nimis elevavit. Unde Ys. XIIII: Quomodo ce-

cidisti de celo, lucifer, qui mane oriebaris? Corruisti in terram, qui vulnerabas gentes. Qui dicebas in corde tuo: 'In celum conscendam, super astra Dei exaltabo solium meum. Sedebo in monte testamenti, in lateribus aquilonis. Ascendam super altitudinem nubium, similis ero altissimo'. Verumtamen ad Infernum detraheris, in profundum laci et cet. Item in Eze. XXVIII sic habetur de eo: Tu signaculum similitudinis, plenus sapientia, perfectus decore, in delitiis Paradisi Dei fuisti. Omnis lapis pretiosus operimentum tuum et cet. usque ibi: Et peccasti, et eieci te de monte Dei et perdidi te, o Cherub protegens, de medio lapidum ignitorum. Et elevatum est cor tuum in decore tuo. In terram proieci te, ante faciem regum dedi te, ut cernerent te. In multitudine iniquitatum tuarum et in iniquitate negotiationis tue polluisti sanctificationem tuam. Producam ergo ignem de medio tui, qui comedat te in cinerem super terram in conspectu omnium videntium te. Omnes qui viderint te in gentibus obstupescent super te. Nichili factus es et non eris in perpetuum. Hinc Apostolus dicit cuilibet elevanti se supra id quod non decet Ro. XI: Noli altum sapere, sed time. Si enim Deus naturalibus ramis non pepercit, ne forte nec tibi parcat. Idem habetur II Petri II: Si enim Deus angelis peccantibus non pepercit et cetera. Quintum, quia male cessit parentibus primis. Unde super illo loco: Que non rapui tunc exsolvebam dicit glosa: Quia Adam voluit rapere divinitatem, ideo perdidit felicitatem. Hinc Cacharias dicit XIII: Adam exemplum meum ab adolescentia mea. Item quidam dixit:

O lasso me, ke fu temptato,
cum fo Adam el Paradhiso.
Ki volse plu ke noi fo dato,
perde lo bene o era miso.
Perço ne prego ogne amadhor,
ke no alçe tanto'l core,
ke cadha in terra e sia damnato.

Item alius dixit:

Adam, Adam, primus homo, tu damnatus es pro pomo. Quod sumpsisti contra Deum, hoc te fecit esse reum.

Adam, Adam, quid fecisti, quare stolam amisisti, qua indutus, inmortalis eras angelis equalis?

Adam, Adam, quid querebas?

Deus eras [et] nesciebas

te maiorem, es contemptus,

vere minor es inventus.

## Responsio,

Serpens nequam me decepit.
genus meum sic deiecit.
Miserere mei, Deus!
ad te clamat Adam reus.

## Item alius dixit: " ARABONASER SAME ERASES AND SOCIETATION OF STATE OF STAT

Boni sun li sparici e li funci, e meio sun le pecor a ki le munçe. Ki punçe troppo ad alto e no li çunçe, kadhe in terra e tutto se deçunçe.

Revera ita accidit istis Apostolis fratris Ghirardini Segalelli, qui se Apostolos nominant, cum sint ribaldi et deceptores, qui ligonem vitant et laborare recusant, quibus vaccas et porcos custodire magis incomberet seu purgare latrinas aut alia vilia opera exercere vel saltem agriculture insistere.

De duobus bonis que in istis Apostolis esse videntur.

Nec aliquod bonum in eis video nisi apparentiam quandam quantum ad exteriorem habitum, quem portare videntur secundum apostolicam formam, sicut pictorum traditio a tempore Christi usque ad dies nostros perduxit, ostendens Apostolos naçareos fuisse cum capillis longis et barba prolixa et cum mantello circa scapulas involuto. Porro aliud bonum, quod in eis notari potest est, quia circa annum Domini millesimum CCLX ceperunt apparere, quo anno verberatorum devotio per Ytaliam facta est; quo etiam anno, ut Ioachite dicunt, inchoatus est status Spiritus Sancti, qui in tertio statu mundi in viris religiosis operari debet quadam proprietate misterii, ut lucidius in subsequentibus declarabimus.

Quod abbas Ioachym de istis Apostolis nichil predixit, sicut de fratribus Minoribus et Predicatoribus ante predixerat, nec non et de septem Ordinibus, quos post Antichristi ruinam predixit esse venturos.

Mirum est autem quod abbas Ioachim de istis Apostolis in scriptis suis nullam videtur facere mentionem, sicut fecit de Ordine fratrum Minorum et fratrum Predicatorum, quos in multis figuris veteris Testamenti, ante quam mundo apparerent, venturos esse predixit, sicut in hac cronica et in alia et in tertia et in quarta nec non et in tractatu, quem de Helyseo feci, optime et pluries demonstravi. Per quod factum istorum Apostolorum omnino redditur michi suspectum et penitus contemnendum, quia, si ex Deo fuissent, abbas Ioachym nequaquam eos sub silentio preterisset. Nam in libro Figurarum, sicut frequenter legi, describit septem Ordines post ruinam Antichristi esse futuros, ex quibus adhuc nullus eorum mundo apparuit. Quod ex hoc cognoscitur, quia describit eorum formam vivendi et quantum ad habitum et quantum ad alium conversandi et ieiunandi modum. Quapropter implebitur in Apostolis istis quod de Phariseis Dominus discipulis suis dixit Mat. XV: Omnis plantatio, quam non plantavit pater meus

celestis, eradicabitur. Sinite illos! Ceci sunt et duces cecorum. Cecus autem si ceco ducatum prestet, ambo in foveam cadunt.

De Gamaliele et eius consilio.

Ideo Gamalihel Phariseus, legis doctor honorabilis universe plebi, magister Pauli, utile consilium dedit principibus sacerdotum et aliis in concilio congregatis. Iste Gamalihel, ut dicit Clemens in epistola, quidam fuit discipulus Apostolorum sicut Nichodemus et de consilio Apostolorum inter Iudeos erat, ut sepe mitigaret iram vel furorem eorum adversus eos. Locutus est ergo Gamalihel in concilio in hunc modum: Viri Israelite, adtendite vobis, quid acturi estis super hominibus istis. Quasi dicat: Non debetis subito iudicare, sed expectare, quia, si opus eorum est tantum opus hominum, per se destructur. Si autem est opus Dei, stabit nec poterit destrui. Et hoc ostendit exemplo duorum, scilicet Thedde et Iude Galilei. De quibus in Iosepho et in Hystoriis sufficienter habetur. In Actibus vero Apostolorum sic habetur, Act. V: Discedite ab hominibus istis et sinite illos, quoniam, si est ex hominibus consilium hoc aut opus, dissolvetur; si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere eos, ne forte Deo repugnare inveniamini - sive videamini. Hinc beatus Bernardus dicit: Herodiana malicia et Babilonica crudelitas est nascentem velle extinguere religionem et allidere parvulos Israelis. Si quid enim ad salutem pertinens, si quid religionis oritur, quicumque resistit, quicumque repugnat, plane cum Egyptiis parvulos Israelitici germinis necare conatur, immo cum Herode nascentem perseguitur Salvatorem.

Revertamur iam nunc ad fratrem Hugonem Provincialem ex Ordine Minorum, qui erat unus de maioribus clericis de mundo et spiritualis homo et magnus predicator et magnus Ioachita, ut que dicenda sunt prosequamur.

Anno Domini MCCXLVIII, cum essem cum frate Hugone in provincia Provincie apud castrum Arearum, ubi Saccati sumpserunt initium, et ubi habitabat frater Hugo, accepi ab eo quod habebat de expositione abbatis Ioachym super IIII

MAGA CRONICA MILAS 427

Evangelistas et ivi ad civitatem Aquensem et habitavi ibi in conventu fratrum Minorum, et scripsi cum socio meo illam expositionem abbatis Ioachim pro generali ministro fratre Iohanne de Parma, qui similiter maximus erat Ioachita.

De civitate Aquensi et de sancto Maximino et de Maria et Martha et Laçaro et sancto Cedonio et sancta Marcilla.

Est autem Aquis civitas archiepiscopalis sanissima, habens magnam frumenti copiam, subtus Massiliam per XV miliaria. in qua primo prefuit archiepiscopus sanctus Maximinus, qui fuit unus de LXXII discipulis Christi. Hic duxit secum Martham et Mariam Magdalenam et Laçarum, cum venit de ultramarinis partibus in odium Christi a Iudeis expulsus et positus ab eis in navi sine velo et remige. Sed ex voluntate divina Massiliam aplicuerunt; in qua processu temporis Laçarus, quem Dominus suscitavit a mortuis, episcopus fuit, et scripsit librum de infernalibus penis, sicut oculis suis ipse conspexerat. Sed audivi, cum essem Massilie et de hoc libro inquirerem, quod ex negligentia et incuria custodis Ecclesie conbustus sit liber. Habuit similiter secum sanctus Maximinus beatum Cedonium. qui fuit cecus, quem Dominus illuminavit; de quo dixerunt discipuli Domino: Rabi, quis peccavit, hic aut parentes eius, ut cecus nasceretur. Habuit et Marcillam in societate sua, pedissequam Marthe, que fuit mulier, que Domino predicante exclamavit in turba dicens: Beatus venter, qui te portavit, et ubera, que suxisti. Ista Marcilla, famula Marthe, vitam sancte Marthe conscripsit; que postmodum Viennam pergens et ibi Evangelium Christi predicans, post decimum annum a dormitione sancte Marthe in pace quievit. Porro in civitate Aquensi plus habitabat comes Provincie, qui fuit pater regine Francie, uxoris sancti Lodoici, qui bis transfretavit, et regine Anglie; tum quia sanissima civitas, tum etiam propter reverentiam sancti Maximini, qui ibi archiepiscopus fuit. intravers? Ortinent tests "telest in all authorized theb

De comite Provincie, qui in loco fratrum Minorum voluit sepeliri, et de sancta Elisabeth, que voluit istud idem, sed fratres noluerunt.

Mortuus est etiam ibi comes et sepultus extra civitatem in quadam parvula Ecclesia, ut vidi oculis meis, in nobilissimo et pulcherrimo sepulchro, quod filia sua regina Francie fieri fecit. Libenter enim voluit sepeliri in Ecclesia fratrum Minorum, sed fratres Minores non permiserunt, quia tunc temporis sepulturas penitus recusabant, tum ut vitarent laborem, tum etiam ut cum clericis discordiam non haberent. Hec etiam fuit causa, quare sanctam Helisabeth in Ecclesia sua sepelire noluerunt. Igitur cum scripsissem quod inchoaveram, iam advenerat mensis septimus, qui est September, circa festum exaltationis sancte Crucis, et tunc scripsit michi frater Raymundus, minister Provincie, quod occurrerem generali ministro, qui de Francia veniebat; visitaverat enim Angliam, Franciam, et Burgundiam, et Provinciam et Hyspaniam visitare volebat. Scripsit etiam fratri Hugoni, ut occurreret sibi.

De corpore sancte Marthe, quod est Tarasconi, et de Clodoveo rege Francie, qui, cum ad tumulum eius esset sanatus, illi loco multas possessiones donavit.

Et invenimus eum Tarasconi, ubi est corpus sancte Marthe, et ubi comitissa, mater regine Francie et regine Anglie, plus habitare solebat. Et ivimus cum generali ministro ad visitandum corpus sancte Marthe, et fuimus XII fratres preter generalem. Et canonici ostenderunt nobis brachium sancte Marthe ad osculandum. Nam cum antiquitus ad eius tumulum crebra miracula fierent, Clodoveus rex Francorum Christianus effectus, a sancto Remigio baptiçatus, cum gravem renum pateretur dolorem, ad eius tumulum veniens sanitatem integram reportavit. Quapropter locum illum ditavit et trium miliariorum spatio in gyro ex utraque parte Rodani terras et villas et castra dedit locumque illum liberum fecit.

De humilitate fratris Iohannis de Parma, generalis ministri.

In hoc autem loco fratrum Minorum istius castri cum dixissemus completorium cum generali quodam sero, et lecti essent assignati hospitibus ad dormiendum in eadem domo cum generali, exivit generalis ad claustrum, ut oraret. Fratres vero forenses timebant intrare lectos, nisi generalis prius ad suum lectum veniret. Videns ego desolationem eorum, quia musitabant, eo quod dormire vellent et non possent — nam lumen ubi lecti erant resplendebat ex cereo —, accessi ad generalem, quia familiaris erat michi et intimus valde, utpote quia de terra mea erat et propinquus propinquorum; quem inveni in claustro orantem, et dixi ei: 'Pater, forenses gravati ex itinere et labore dormire vellent, sed timent propter vos intrare lectos, nisi prius veniatis ad vestrum'. Tunc dixit michi: 'Vade et dicas eis ex parte mea quod dormiant cum benedictione Dei '. Et factum fuit ita. Visum autem fuit michi expectare generalem, ut ostenderem ei lectum suum. Cum autem ab oratione venisset, dixi sibi: 'Pater, vos debetis iacere in isto lecto, qui paratus est vobis'. Et dixit michi: 'Fili, in isto lecto, quem michi ostendis, posset dormire papa; nullo modo frater Iohannes de Parma iacebit in eo'. Et prostravit se in lecto, quem habere sperabam, qui vacuus erat. Et dixi sibi: 'Pater, parcat vobis Deus, quia abstulistis michi lectum, in quo dormire credebam, quia michi fuerat assignatus'. Et dixit michi: 'Fili, dormias in illo lecto papali'. Quod cum recusarem exemplo sui, dixit michi: 'Volo penitus quod ibi iaceas, et precipio'. Et sic oportuit me facere quod precepit. In crastinum venit guardianus Bellicadri, qui habitabat ex altera ripa Rodani in Bellicadro, nobilissimo castro, rogans generalem, ut, quando esset expeditus de Terascone, cum omni societate sua iret ad visitandum filios suos, qui habitabant Bellicadri. Et factum fuit ita. Cumque ibi essemus, supervenerunt duo fratres ex Anglia, scilicet frater Stephanus lector, qui puerulus intraverat Ordinem beati Francisci, et erat pulcher homo et spiritualis et litteratus et optimus in consiliis dandis et cotidie paratus ad predicandum clero; et habebat optima scripta, scilicet fratris Ade de Marisco, cuius lecturam super Genesim audivi ab eo. Huic promiserat frater Iohannes de Parma, generalis minister, cum Angliam visitasset, quod mitteret eum Romam ad legendum pro consolatione sua. Socius istius erat alius Anglicus, frater Iocelinus, pulcher homo et spiritualis et litteratus.

Quod frater Iohannes de Parma misit fratrem Stephanum Anglicum lectorem ad Ianuensem conventum, ubi multa bona fecit.

Tunc similiter eadem hora supervenerunt duo alii fratres rogantes generalem, ut provideret conventui Ianuensi de uno bono lectore. Fratres autem qui venerunt de Ianua fuerunt frater Henricus de Bobio, cantor Ianuensis conventus et avunculus fratris Guillielmi, processu temporis lectoris et ministri, et alius quidam, cuius nomen memorie non occurrit. Hi instanter rogabant generalem, ut amore Dei fratres de conventu Ianuensi necnon et fratrem Namtelmum, ministrum eorum, exaudire deberet.

De fratre Iohanne de Parma, generali ministro.

Tunc generalis, qui in brevi tempore multa expedire sciebat — nam vir consilii erat et semper habebat in promptu meditatum consilium —, fratri Stephano dixit: 'Ecce littere, in quibus rogant me fratres de Ianuensi conventu quod satisfaciam eis de uno bono lectore. Quapropter si placeret vobis ire illuc ad legendum, multum haberem pro bono; et ego, cum illuc venero, mittam vos Romam'. Cui respondit frater Stephanus: 'Pater, consolatorie et libenter paratus sum obedire vobis'. Cui generalis dixit: 'Benedicaris tu, fili, quia bene respondisti. Ibis ergo cum fratribus istis, tu et socius tuus, et ego scribam ministro et fratribus illis, quod habeant te bene recommendatum'. Et factum fuit ita. Post hec, cum recessimus a fratribus de Bellicadro, descendimus navigio per

Rodanum ad civitatem Arelatensem, que parum a Terascone distabat. Et gavisi sunt fratres illi de generalis adventu, quia homo erat boni exempli et magne edificationis. Quadam autem die, cum solitarius esset generalis, accessi ad eum. Et ecce supervenit socius meus, qui erat de Parma et dicebatur frater Iohanninus de Ollis. Et dixit ministro: 'Pater, faciatis ita, quod ego et frater Salimbene habeamus aureolam'. Tunc generalis ostendit vultum iocundum et dixit socio meo: 'Et qualiter possum facere, quod habeatis aureolam?'. Cui frater Iohanninus respondit: 'Dando nobis predicationis offitium'. Tunc dixit frater Iohannes generalis minister: 'In veritate, si essetis ambo fratres mei germani, non habebitis aliter nisi per gladium examinis habeatis'. Tunc respondi et dixi socio meo, audiente ministro: 'Vade, vade cum tua aureola! Ego habui millesimo precedenti predicationis offitium a papa Innocentio quarto apud Lugdunum, et modo debeo accipere a fratre Iohannino de Sancto Lacaro? Sufficit quod semel fuit michi concessum ab eo qui dare potuit'. Revera magister Iohanninus dicebatur frater Iohannes, cum in seculo docebat in loyca. Et de Sancto Laçaro ideo dicebatur, quia puerulus fuit nutritus in domo sancti Laçari de Parma a patruo suo, qui erat sacerdos et habebat domum sancti Laçari sub sua custodia, et istum nepotem suum cum suis expensis fecit studere. Accidit autem, ut quodam tempore puer infirmaretur ad mortem, prout visum fuit astantibus. Quadam autem die confortatus in Domino dixit audientibus qui astabant: Castigans castigavit me Dominus et morti non tradidit me. Non moriar, sed vivam et narrabo opera Domini. Post hec subito convaluit puer, et cepit studere ferventer et fortissime in via Domini ambulavit, quousque factus est frater Minor; et tunc de virtute in virtutibus abundantissime cepit proficere, et confortabatur plenus sapientia, et gratia Dei erat in eo.

Hitchut primus generalis minister, qui cepit Ordinem circuire et provincius Ordinis visitars, quod consuctum prius non De habitudine corporis fratris Iohannis de Parma et virtutibus eius et moribus quantum ad animam.

Mediocrem staturam habuit, que magis ad parvitatem declinabat quam ad nimiam longitudinem. Formosus erat in omnibus menbris suis et bene complexionatus et bene sospes et bene fortis ad sustinendum labores, tam ad ambulandum quam ad studendum. Vultum habebat angelicum et gratiosum et semper iocundum. Largus, liberalis, curialis, caritativus, humilis, mansuetus, benignus et patiens. Homo Deo devotus et magne orationis, pius, clemens et compassivus. Cotidie celebrabat et ita devote, quod aliquam gratiam inde sentiebant astantes. Ita ferventer et bene predicabat tam clero quam fratribus, quod multos ex auditoribus, ut pluries vidi, provocabat ad lacrimas. Linguam habebat disertissimam et nunquam cespitantem. Scientiam habebat optimam, quia bonus gramaticus erat et magister in loyca in seculo fuit, et in Ordine fratrum Minorum magnus theologus fuit et magnus disputator. Parisius Sententias legit. In conventu Bononie lector fuit et in Neapolitano conventu multis annis. Quando transibat per Romam, faciebant eum fratres vel predicare vel disputare cardinalibus audientibus; qui magnus philosophus reputabatur ab eis. Speculum et exemplar erat omnibus intuentibus, quia tota vita sua honestate et sanctitate plena erat et moribus bonis atque perfectis. Deo enim et hominibus gratiosus erat. Bene sciebat musicam et bene cantabat. Numquam vidi ita velocem scriptorem et ita pulchrum atque veracem in littera de valde legibili nota. Dictator nobilissimus fuit de stilo polito et sententiosus valde, quando voluit, in suis epistolis.

Quod frater Iohannes de Parma fuit primus generalis minister, qui Ordinem circuivit et visitavit et qui devotis benefactoribus fratrum dedit litteras ad beneficia Ordinis obtinenda.

Hic fuit primus generalis minister, qui cepit Ordinem circuire et provincias Ordinis visitare, quod consuetum prius non

erat, excepto quod frater Aymo semel ivit in Angliam, unde fuerat oriundus. Cum autem frater Bonagratia exemplo fratris Iohannis de Parma sic vellet Ordinem visitare, non potuit sustinere labores; et ideo infra IIII annos sui regiminis infirmatus ad mortem Avignioni ultimum diem clausit.

De forma litterarum, quas dabat frater Iohannes benefactoribus Ordinis, et non nisi petentibus eas.

Item iste frater Iohannes de Parma fuit primus generalis minister, qui recepit devotos et devotas fratrum Minorum ad Ordinis beneficia, dando eis litteras sigillatas suo generali sigillo, per quas multi Deo et Ordini beati Francisci facti sunt miro modo devoti. Et forte fuit eis ista concessio occasio vel causa dimittendi peccata et convertendi ad Deum, tum ex parte devotionis ipsorum, tum etiam quia fratres pro ipsis ad Dominum oraverunt. Nam, sicut dicit Augustinus, impossibile est multorum preces non exaudiri. Forma autem litterarum, quam dabat, erat huiusmodi, mutatis vocabulis personarum ut congruum erat:

Dilectis in Christo amicis fratrum Minorum atque devotis domno Iacobo de Buxolis et domine Mabilie, uxori eiusdem, necnon et Anselixe predictorum dilecte filie frater Iohannes, Ordinis fratrum Minorum generalis minister et servus, salutem et pacem in Domino sempiternam. Devotionem, quam ad Ordinem nostrum vos habere pia fratrum relatione cognovi, affectu sincere caritatis acceptans ac dilectioni vestre vicissitudinem rependere cupiens salutarem, vos ad universa et singula nostre religionis suffragia tam in vita quam in morte recipio, plenam vobis bonorum omnium tenore presentium participationem concedens, que per fratres nostros ubicumque terrarum morantes operari dignabitur clementia Salvatoris. Valete in Domino bene semper! Datum Ferarie VIII Idus Sept. anno Domini millesimo CCLIIII.

De libris fratris Bonaventure, qui fuit generalis minister.

Et nota quod has litteras nisi petentibus dare nolebat, et nisi essent qui petebant Deo et Ordini vere devoti et benefactores precipui aut esse disponerent. Item frater Iohannes de Parma dedit licentiam fratri Bonaventure de Balneo-regis, ut Parisius legeret; quod nunquam alicubi fecerat, quia bacellarius erat nec adhuc cathedratus. Et tunc fecit lecturam super totum Evangelium Luce, que pulchra et optima est. Et super Sententias IIII libros fecit, qui usque in hodiernum diem utiles et sollemnes habentur. Currebat tunc annus millesimus CCXLVIII. Nunc autem agitur annus Domini MCCLXXXIIII. Fecit etiam processu temporis et alios multos libros, qui habentur a multis.

Quod frater Iohannes de Parma satisfecit universitati Parisiensium magistrorum atque scolarium et sedavit litigium, quod cum religiosis habebant occasione magistri G(uillielmi) de Sancto Amore.

Item cum magister Guillielmus de Sancto Amore provocasset universitatem Parisiensem contra Ordinem fratrum Minorum et Predicatorum, frater Iohannes de Parma generalis existens, congregata universitate, predicavit tam scolaribus quam magistris. Et facto eis sermone pulcherrimo, utili et devoto, in fine protulit verba talia, tale ponendo exemplum: 'Quidam magnus rex, dives et potens, in viridario suo quandam nobilem plantam plantavit, quam multi evellere sunt conati; sed rex diligenti clausura suum viridarium custodivit, ita quod aper de silva plantam exterminare non potuit; et ideo non fuit evulsa. Rex iste magnus est celestis agricola, viridarium suum Ecclesia est vel religio beati Francisci. Plantam accepit a vobis, quia vos estis magistri nostri et domini nostri, et a vobis didicimus, et die noctuque beneficia vobis impendimus et parati sumus impendere, tam orando pro vobis quam predicando et utilitatem animarum vestrarum plenarie faciendo. Quocirca, si vultis plantam vestram evellere, bene potestis, nisi dumtaxat ille se opponat, qui dicit: Omnis plantatio, quam

non plantavit pater meus celestis, eradicabitur. Ergo per consequens, quam pater celestis plantavit, eradicari non poterit. Verumtamen scitote quia non est bona vindicta, qua quis contra se et de semetipso ulciscitur, nisi forte hoc pro peccatis suis faciat, ut ex hoc placet iram divinam et magis diligatur a Deo, iuxta illud Apostoli I ad Cor. XI: Si nosmetipsos iudicaremus, non utique iudicaremur. Dum iudicamur autem, a Domino corripimur, ut non cum hoc mundo damnemur. Hinc est quod Gamaliel legis doctor et Pauli magister principibus sacerdotum, scribis et Phariseis in concilio congregatis pro Apostolis defendendis tale legitur dedisse consilium Act. V: Discedite ab hominibus istis et sinite illos, quoniam, si est ex hominibus consilium hoc aut opus, dissolvetur. Si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere eos, ne forte Deo repugnare inveniamini '. Et addidit frater Iohannes: 'Ego sum generalis minister Ordinis fratrum Minorum, quamvis insufficiens et indignus et contra voluntatem meam, vos estis domini et magistri nostri, nos vero servi vestri, filii et discipuli; et si aliquam scientiam habemus, a vobis volumus cognoscere nos habere. Expono memet ipsum et fratres qui sunt sub manu mea discipline et correctioni vestre. Ecce in manibus vestris sumus. Facite de nobis quod rectum et bonum vobis videtur'. Audientes hoc omnes acceperunt satisfactionem, et quievit spiritus eorum, quo tumescebant contra fratres.

Quod quidam magister Parisiensis commendavit fratrem Iohannem et Ordinem beati F(rancisci), et magistrum G(uillielmum) de Sancto Amore dignum vituperio demonstravit.

Tunc surrexit unus, cui incumbebat responsio, et dixit generali ministro: Benedictus tu, et benedictum eloquium tuum! Beati qui te viderunt et in amicicia tua decorati sunt. Verum cognoscimus esse quod dicit sapiens in Prover. XV: Responsio mollis frangit iram, sermo durus suscitat furorem. Et iterum Ecclestiasticus dicit VI: Verbum dulce multiplicat amicos et mitigat inimicos, et lingua eucharis in bono homine abundabit. Et si est lingua curationis, est et mitigationis et misericordie,

Eccli. XXXVI. Certe vere cognovimus impletum quod Dominus in Evangelio dicit Mat. XIII: Simile factum est regnum ce(lorum) homini qui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius et superseminavit zizania in medio tritici et abiit. Cum autem crevisset herba et fructum fecisset, tunc apparuerunt zizania. Accedentes autem servi patrisfamilias dixerunt ei: « Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo habes zizania? ». Et ait illis: « inimicus homo hoc fecit » '. Tunc cepit exponere quod dicebat: 'Bonum semen seminatum in agro Ecclesie est religio beati Francisci, que est fratrum Minorum. Inimicus homo est quicumque nititur hanc religionem destruere '; qualis fuit magister Guillielmus de Sancto Amore, qui scripsit libellum, in quo continebatur quod omnes religiosi et verbum Dei predicantes, de elemosinis vivendo, salvari non poterant. Et ab ingressu Ordinis tam Minorum quam Predicatorum multos avertit. Sed processu temporis papa Alexander quartus illum reprobavit et damnavit libellum, et sanctus Lodovicus rex Francie bone memorie Guillielmum de Sancto Amore de Parisius irrevocabiliter fecit expelli, eo quod in electis maculam imponere voluit. Hec omnia supradicta habui a magistro Benedicto Faventino phisico, qui interfuit et audivit. Nam multis annis Parisius studuit, et multum diligebat et commendabat fratrem Iohannem de Parma.

Quod frater Iohannes in generali capitulo Metis celebrato nullam constitutionem voluit facere, eo quod subditi de constitutionum gravamine reclamarent.

Item alio quodam tempore, cum in generali Metensi capitulo ministri et custodes dicerent fratri Iohanni: 'Pater, faciamus constitutiones', respondit eis: 'Non multiplicemus constitutiones, sed servemus bene illas, quas habemus, quia Deus ab initio non nisi duo precepta primis parentibus dedisse legitur, unum affirmativum et aliud negativum, et statim alterum illorum transgressi sunt. Ideo de quibusdam conqueritur Dominus in Osee VI: Ipsi autem sicut Adam transgressi sunt pactum meum. Quare hoc? Quia, sicut dicit Psalmista: obligati

sunt et ceciderunt. Noveritis quod de vobis conqueruntur pauperes fratres, quia vos facitis multitudinem constitutionum et imponitis super collum subditorum, et vos, qui eas facitis, non vultis eas servare. Plus enim ad manum quam ad linguam respicitur prelatorum. Ideo de quibusdam Dominus dixit Mat. XXIII: Dicunt enim et non faciunt. In Esdra etiam sic habetur: Manus principum et magistratuum fuit in transgressione hac prima, Esdre IX. Quapropter optimum verbum dicit beatus Iohannes Crisostomus super illo verbo Domini, ubi reprehendit scribas et Phariseos dicens Mat. XXIII: Alligant onera gravia et importabilia et imponunt ea in humeros hominum, digito autem suo nolunt ea movere: Vis apparere et esse sanctus? Circa vitam tuam austerus esto, circa aliorum benignus. Audiant te homines gravia facientem et parva mandantem. Hinc est quod Iulius Cesar nunquam legitur dixisse militibus suis: « Eatis et faciatis », sed: « Eamus et faciamus hoc », semper associando se eis. Unde Ambrosius: Libenter facit inferior quod videt a potiore fieri'. Cessatum est igitur in isto capitulo propter huiusmodi verba a constitutionibus faciendis.

Quod frater Iohannes de Parma unam per totum Ordinem misit epistolam, in qua precipiebat quod ecclesiasticum offitium uniformiter ab omnibus cantaretur.

Verumtamen unam scripsit epistolam frater Iohannes, generalis minister, quam per totum Ordinem misit precipiendo quod omnes fratres offitium ecclesiasticum ubique secundum rubricam ordinarii uniformiter facerent; quod prius non fiebat, quia, si habebant summo mane in conventu de mortuis aliquam missam, ex illa in aliquibus locis contenti erant et aliam, que occurrebat illa die, de dominica vel de festo circa tertiam penitus dimittebant. Et alia plura faciebant, ut vidi oculis meis, que erant vel contra rubricam vel omnino preter. Que omnia per venerabilem patrem nostrum Iohannem de Parma, generalem ministrum, in melius sunt reformata.

Quod frater Iohannes de Parma propter doctrinam abbatis Ioachym multis factus est odiosus.

Hic propter doctrinam abbatis Ioachim, quia nimis adhesit dictis suis, exosus fuit quibusdam ministris et pape Alexandro quarto et pape Nicholao tertio, qui ambo, cum essent cardinales, fuerunt Ordinis gubernatores, protectores et corectores; et prius diligebant eum intime sicut semetipsos propter eius scientiam et sanctam vitam. Unde post longum tempus domnus Iohannes Gaietanus, qui erat papa Nicholaus tercius, accepit eum per manum et familiariter ducebat eum per palatium dicendo sibi: 'Cum tu sis homo magni consilii, nonne melius esset tibi et Ordini tuo, quod tu esses hic nobiscum cardinalis in curia, quam sequi verba stultorum, qui de corde suo prophetant?'. Respondit frater Iohannes et dixit pape: 'De dignitatibus vestris non curo, quia de hoc commendatur quilibet sanctus, ad cuius laudem cantatur: Nec terrene dignitatis gloriam quesivit, sed ad celestia regna pervenit. De consilio autem dando dico vobis quod bene sanum darem consilium, si essent qui me vellent audire, sed in Romana curia his diebus parum aliud tractatur, nisi de guerris et de truphis et non de animarum salute'. Audiens hec papa ingemuit et dixit: 'Sic sumus talibus consueti, quod omnia que dicimus et facimus utilia fore credamus'. Cui frater Iohannes respondit: 'Et beatus Gregorius, sicut in Dialogo legitur, de talibus suspirasset'. Post hec dimissus frater Iohannes reversus est ad heremum Grecii, ubi habitare solitus erat. Alio quodam tempore, cum apud Ravennam habitarem, dixit michi frater Bartholomeus Calarosus de Mantua, qui erat lector, et minister Mediolanensis et Romanus extiterat, et tunc in conventu Ravenne mecum pariter habitabat existens persona privata, id est sine aliqua dignitate: 'Dico vobis, frater Salimbene, quod frater Iohannes de Parma turbavit semetipsum et Ordinem suum, quia tante scientie et sanctitatis et excellentissime vite erat, quod curiam Romanam corrigere poterat, et credidissent sibi. Sed postquam secutus est prophetias hominum fantasticorum, vituperavit seipsum et

amicos suos non modicum lesit'. Et respondi et dixi: 'Ita etiam et michi videtur, et tristor non modicum, quia intime diligebam eum. Sed Ioachite dicunt: Apostolus in prima ad Tessalo. V dicit: Spiritum nolite extinguere, prophetias nolite spernere. Et Salomon in Prover. dicit XXIX: Cum prophetia defecerit, dissipabitur populus. Et ab Ecclesia Balaam prophetia non spernitur, quia vera dixisse cognoscitur, cum de nativitate Christi predixit, sicut et Cayphas, qui prophetavit de morte dicens quod oportebat unum hominem pro populo mori, ne simul omnes perirent. Quod etiam ipse Dominus confirmavit, cum dixit Luc. XXIIII: Oportebat Christum pati et resurgere a mortuis'. Audiens hec omnia frater Bartholomeus dixit michi: 'Et tu similiter Ioachita fuisti'. Cui dixi: 'Verum dicitis. Sed postquam mortuus est Fridericus, qui imperator iam fuit, et annus millesimus ducentesimus sexagesimus est elapsus, dimisi totaliter istam doctrinam et dispono non credere nisi que videro'. Et dixit michi: 'Benedicaris tu! Si sic fecisset frater Iohannes, placasset animos fratrum suorum'.

Quod aliqui sunt ita protervi, quod resilire nolunt, et ideo a sua credulitate revocari non possunt.

Et dixi: 'Non poterat, quia sunt non nulli, qui ita adherent dictis suis, quod postea erubescunt retractare que dixerunt ne videantur mendaces, et ideo resilire non possunt. Unde sapiens in Prover. dicit XXVI: Sicut canis qui revertitur ad vomitum suum, sic imprudens qui iterat stultitiam suam. Et inmediate sequitur: Vidisti hominem sapientem sibi videri, magis illo spem habebit stultus'. Hinc est quod, cum comitissa de Caserto imperatorem Fridericum reprehendisset, quod insipienter egerat intromittendo se de guerris Lombardorum, cum omnia bona haberet in regno suo, in quibus humana vita poterat delectari, respondit et dixit: 'Cognosco, comitissa, quod verum dicis, sed in tantum iam processi, quod sine opprobrio meo amodo cessare non possum. Utinam semper usus fuissem consilio tuo, quia tot calamitates non incurrissem'. Cui

comitissa dixit: 'Deterius tibi erit, si maiores incurreris'. Necdum enim erat depositus nec a Parmensibus superatus. Cui imperator dixit: 'Non expecto mala maiora incurrere, sed spero de inimicis meis habere vindictam'. Cui comitissa dixit: 'Male ulciscitur iniuriam suam qui eam deteriorem facit'. Ideo quidam dixit:

Iniuriam latam sibi nunquam vindicat apte Qui ruit in peius, quo dedecoratur aperte.

Idem accidit Icilino de Romano, qui cum iret ad ultimum bellum, in quo fuit prostratus, et quesisset consilium a suis, utrum fluvium transire deberet, ut pugnaret cum hostibus, necne, et disuasum ei fuisset a suis, quod non transiret, dixit: 'Scio quod melius dicitis quam ego, sed volo penitus transire'. Et sic sciens et prudens festinavit ad mortem. Ideo dicit Ecclesiastes VII: Considera opera Dei, quod nemo possit corrigere, quem ille despexerit. Ionas etiam erubuit habitare in terra sua, eo quod prophetans contra Ninevem mendax fuisset repertus. Unde et Domino dixit: Bene irascor ego usque ad mortem. Melius fecit Micheas, qui dixit: Utinam essem vir non habens spiritum et mendatium potius loquerer. Igitur aliqui sunt ita protervi et obstinati, quod nolunt rescipiscere a dictis suis, quia erubescentiam timent incurrere. Ideo sapiens in Prover. dicit XXI: Vir, qui erraverit a via doctrine, in cetu gigantium commorabitur. Et iterum: Vir impius procaciter obfirmat vultum suum; qui autem rectus est corriget viam suam. Cum dixisset michi frater Iohannes de Castro-veteri, minister Romanus, qui ibat ad capitulum generale quod factum fuit Argentine, quod frater Iohannes de Parma, condam generalis minister, adhuc erat in credulitate preterita, et ego dixissem sibi quod, si essem cum eo, sperabam quod possem eum revocare ab illa, dixit michi: 'Vade ergo ad eum, quia in provincia mea est in loco Grecii' - ubi beatus Franciscus in Nativitate Christi cantavit Evangelium et fecit representationem pueri Bethleemite cum presepio et feno et puero -. 'Nam illum locum ad

habitandum sibi frater Iohannes elegit, et tamen potest ire quo vult'. Et addidit minister Romanus: 'Discurre, festina, suscita amicum tuum, quia beatus Iacobus dicit: Fratres mei, si quis ex vobis erraverit a veritate, et converterit quis eum, scire debet quoniam, qui converti fecerit peccatorem ab errore vie sue, salvabit animam eius a morte et operit multitudinem peccatorum'.

Quod frater Iohannes de Parma, licet habuerit inimicos, tamen multos habuit magnos amicos, qui ipsum honoraverunt, qui specificantur inferius.

Et notandum quod, quamvis frater Iohannes de Parma habuerit multos mordaces occasione doctrine abbatis Ioachym, habuit tamen multos qui eum dilexerunt. Inter quos fuit magister Petrus Hyspanus; qui factus cardinalis et postea ipse idem factus papa Iohannes XXI, cum esset magnus sophysta, loycus et disputator atque theologus, misit pro fratre Iohanne de Parma, qui similia in se habebat. Nam, ut dicit Ecclesiasticus XIII: Omne animal diligit simile sibi, sic et omnis homo proximum sibi. Omnis caro ad similem sibi coniungetur, et omnis homo simili sui sociabitur. Voluit ergo papa quod semper esset cum eo in curia, et cogitabat eum facere cardinalem, sed morte preventus non potuit facere quod mente conceperat. Nam camera cecidit super papam, et mortuus est. Et impleta est Scriptura que dicit Eccli. X: Omnis potentatus brevis vita. Papa etiam Innocentius quartus diligebat fratrem Iohannem sicut animam suam, et quando ibat ad eum, recipiebat eum ad osculum oris; et cogitavit eum facere cardinalem, sed morte preventus non potuit.

De Vattacio, et de honore quem fecit fratri Iohanni de Parma.

Vattatius similiter imperator Grecorum, audiens sanctitatem fratris Iohannis de Parma, misit ad papam Innocentium quartum rogando quod mitteret ei fratrem Iohannem generalem, quia sperabat quod per eum Greci redirent ad precepta Romane Ecclesie. Cumque ibi esset frater Iohannes, tantum dilexit eum Vattatius, quod voluit sibi donaria multa dare. Que frater Iohannes omnia recusavit Danielis exemplo, qui regi Babylonico dixit: Munera tua tibi sint, et dona domus tue alteri da. Cum autem vidisset Vattacius quod frater Iohannes nichil accipere voluit, habuit inde bonum exemplum. Tamen multum thesaurum sibi libenter dedisset. Tunc rogavit eum quod, amore sui, cum equitaret per Greciam cum societate sua, portaret in manu quandam scuriatam, quam dedit ei. Ille vero putans esse flagellum ad verberandum equum accepit illud, reminiscens versus:

Nil nocet admisso - id est veloci - subdere calcar equo.

Cum igitur tale signum Greci viderent, quod erat imperiale, omnes coram fratre Iohanne genuflectebant, sicut faciunt Latini, quando corpus Domini elevatur et demonstratur in missa, et faciebant ei et societati sue omnes expensas; et sic reversus est frater Iohannes ad papam Innocentium, qui miserat eum.

De Palialogo, qui successit Vattacio in Grecorum imperio.

Fuit autem Vattacius, cui Palialogus successit. Nichil tamen attinebat Vattacio, sed interfecerat filium eius et imperabat pro eo. In quodam provintiali capitulo Senonis celebrato vidi qualiter rex Francie bone memorie sanctus Lodovicus veneratus est fratrem Iohannem, et tres fratres regis et quidam Romane curie cardinalis, scilicet domnus Oddo, qui omnes in illo capitulo comederunt. Item cum esset in Anglia frater Iohannes et ivisset ad regem videndum, statim surrexit a mensa rex Anglie et descendit de palatio et festinanter venit et amplexatus et osculatus est eum. Cum autem de hoc a militibus suis reprehensus fuisset, quod nimis se humiliaverat uni homuntioni taliter occurrendo, respondit dicens: 'Hoc feci ad honorem Dei et beati Francisci, et quia magnam sanctitatem audivi de homine isto, quod vere sit servus et amicus summi

Dei excelsi; et ideo non nimis se humiliat qui servos Dei honorat, quia Dominus dicit: Qui recipit vos, me recipit '. Et reputata fuit regis bona responsio, et commendaverunt et laudaverunt, quod fecerat valde bene.

De rege Anglie, qui fuit pater Odoardi, et de quodam ioculatore, qui eum truffatorie commendavit, quem suspendi precepit.

Iste rex fuit pater Odoardi regis Anglie, et reputabatur simplex homo. Unde, cum quadam die discumberet cum militibus suis, dixit quidam ioculator audientibus omnibus: 'Audite, audite! Rex noster similis est domino Iesu Christo'. Audiens hoc rex gavisus est valde, quia tanto domino similis dicebatur. Tunc cepit instare, quod ioculator diceret, in quibus similis esset Christo. - Et Gallice loquebatur tam rex quam ioculator, et bene sonabant in vulgari Gallico verba eorum —. Tunc ioculator dixit: 'De domino Iesu Christo dicitur quod ita sapiens fuit in instanti conceptionis sue, sicut quando fuit XXX annorum. Simili modo rex noster ita sapiens est modo, sicut quando puerulus erat'. Audiens hec rex turbatus est valde et precepit astantibus, ut ioculatorem ad suspendium ducerent. Cumque seorsum essent cum eo, nichil mali fecerunt ei, sed ligaverunt funem ad collum eius et supposuerunt se elevando ipsum a terra aliquantulum et ludendo cum ipso. Et dixerunt ei: 'Discede a partibus istis, quousque regis ira quiescat ne, super te et super nos, qui pepercimus tibi, indignatio eius deseviat'. Tunc reversi famuli regis dixerunt quod preceptum eius bene impleverant.

De curialitate fratris Iohannis de Parma, et quomodo se pauperculis fratribus conformabat, et quomodo quantum ad cibum omnia volebat esse communia.

dianxes. Out shirth antenerno . Parent istas sinvittibumen

Porro cum frater Iohannes de Parma lector Neapolitanus existeret, ante quam esset generalis minister, et transiret per Bononiam et discumberet in forestaria quadam die cum socio et forensibus aliis, supervenerunt aliqui fratres et violenter elevaverunt eum a mensa, ut ad comedendum ad infirmitorium ducerent. Videns autem ipse quia socius remanebat nec invitabatur ab eis, reversus est ad socium dicens: 'Non comedam alicubi nisi cum socio meo'. Et reputata fuit ex parte invitantium magna rusticitas et ex parte fratris Iohannis curialitas et fidelitas maxima. Alio quodam tempore, cum esset generalis et vellet aliquantulum sibi vacare, venit ad conventum Ferariensem, ubi VII annis continue habitavi. Et considerans ipse quod semper idem fratres invitabantur ad comedendum cum eo, videlicet ut qui in prandio erant, erant in cena, et qui una die erant, erant in alia, cognovit quod guardianus frater Guilielmus de Buçea, qui erat Parmensis, personarum esset acceptor, et displicuit sibi iuxta verbum quod scriptum est:

Displicet imprudens unde placere studet.

Cum autem quodam sero lavaret sibi manus frater Iohannes ad cenandum, dixit guardiano frater qui servire debebat: 'Quos invitabo?'. Cui guardianus respondit: 'Tolle fratrem Iacobum de Papia et fratrem Avantium et talem et talem '. Hi vero iam laverant manus suas et erant post tergum generalis parati; quos bene viderat prius. Tunc in ardore spiritus sui, forte inspiratus spiritu divino, assumpta parabola dicere cepit: 'Sic, sic! tolle fratrem Iacobum de Papia, tolle fratrem Avantium, tolle talem et talem! tolle tibi X scissuras! Ista est cancio anseris'. Confusi sunt igitur et erubuerunt qui invitati fuerant ab Adonia talia audientes, sed nec minus erubuit guardianus. Qui dixit ministro: 'Pater, istos invitabam causa honoris vestri, ut sociarent vos, quia eos reputo digniores'. Respondit minister: 'Nonne Scriptura ad laudem Dei dicit. quod pusillum et magnum ipse fecit, et equaliter est illi cura de omnibus? Nonne Dominus dicit: Sinite parvulos venire ad me? Et beatus Iacobus dicit quod Deus eligit pauperes in hoc mundo. Ipse etiam Dominus dixit Luc. XIIII: Cum facis prandium aut cenam, noli vocare amicos tuos neque fratres tuos

neque cognatos neque vicinos divites, ne forte et ipsi te reinvitent, et fiat tibi retributio. Sed, cum facis convivium, voca pauperes et cet.'. Audiebam hec omnia, quia iuxta eum eram. Tunc dixit is qui ministraturus erat: 'Quos ergo invitabo?'. Respondit guardianus: 'Secundum quod a ministro audis invita'. Tunc dixit minister: 'Vade, voca michi fratres pauperes de conventu, quia istud est tale offitium, ad quod omnes sciunt associare ministrum'. Ivit ergo ad refectorium frater qui servire debebat et dixit debilioribus fratribus et pauperioribus, qui raro extra refectorium comedebant: 'Generalis minister invitat vos ad cenam, precipio vobis ex parte sua, quod incontinenti eatis ad ipsum'. Et factum est ita. Volebat enim frater Iohannes de Parma, generalis minister, quando noviter ibat ad aliquam domum fratrum Minorum, quod pauperes fratres cum eo comederent, vel omnes simul, vel modo isti, modo illi, ante quam forestaria sua esset completa - id est ante quam ad comedendum refectorium ingrederetur, quod semper continuabat post recreationem itineris et laboris, quando moram contrahebat in aliquo loco -, ut ex adventu suo aliquam recreationem haberent, iuxta verbum quod de Domino scriptum est Ys. XXVIII: Hec est requies mea: reficite lassum, et hoc est meum refrigerium, et noluerunt audire. Sed dicitur Prover. XXI: Qui obturat aures suas ad clamorem pauperis, et ipse clamabit et non exaudietur. Quod accidit diviti petenti, qui ad Abraham pro gutta aque habenda clamavit, Luc. XVI. Item legitur de domino nostro Iesu Christo quod assimilavit se galline pullos habenti, que subtrahit sibi, ut filiis det cibum inventum, nec discernit inter eos, quis albus, quis niger, quisve sit rubeus, sed communiter granum exponit inventum, ut omnes communiter habeant et communiter participentur eodem, Mat. XXIII. Ideo de Deo ad laudem dicitur eius Sap. VI: Pusillum et magnum ipse fecit, et equaliter cura est illi de omnibus. Sic frater Iohannes de Parma communis fuit persona, non habens erga aliquem amorem privatum, et curialis et liberalis fuit valde in mensa, usque adeo quod, si diversitates boni vini ante se in mensa habebat, faciebat omnibus equaliter propinari aut in cratere poni, ut communiter omnes haberent; que curialitas et caritas maxima ab omnibus dicebatur.

De cuiusdam regis Anglie curiali exemplo.

Et hoc cuiusdam regis Anglie faciebat exemplo. Qui cum quadam vice cenare deberet cum militibus suis in nemore iuxta fontem, et quidam ei unum boni vini detulisset flasconem, et quesisset rex utrum plus adesset de vino, et dictum ei fuisset quod non, dixit: 'Abundanter habemus'. Et continuo totum vasculum effudit in fontem dicens: 'Omnes bibant'. Quod videntes milites de curialitate regis plurimum sunt gavisi, cognoscentes quia solus noluit bibere, ne postea ipsi sitirent. Sed contrarium facit avarus, de quo Eccli. habetur XI. Dicit enim: Inveni requiem michi, nunc manducabo de bonis meis sotus. Sed dici consuevit:

Nullius sine socio iocunda est possessio.

Et iterum: Melior est honor quam bolus.

De sociis fratris Iohannis de Parma, generalis ministri.

Isti sunt socii, quos habuit frater Iohannes de Parma, quando fuit generalis minister.

De fratre Marco, socio generalium ministrorum.

Primus frater Marchus de Monte-feltro, honestus homo et sanctus, qui longo tempore vixit. Et fuit socius fratris Crescentii et fratris Iohannis de Parma et fratris Bonaventure. Hic fuit de Mutino, quiescit in Urbino, miraculis corruscat. Est autem Mutinum quoddam castrum in Massa Sancti Petri. Urbinum vero civitas est in montibus, per quam itur ad aliam civitatem, que appellatur Callium; que est clavis marchie Anconitane provincie, per quam itur Asisium ad vallem Spolitanam ad beatum Franciscum. Item frater Marcus fuit minister

provincialis in marchia Anconitana et laudabiliter se habuit ibi. Item bonus dictator fuit et velox et intelligibilis; et pro labore, quem sustinuit associando generales ministros et scribendo eis litteras, promeruit sibi et in quodam generali capitulo obtinuit quod quilibet sacerdos Ordinis post decessum suum diceret pro anima sua unam missam de mortuis. Obiit autem anno Domini MCCLXXIIII. Hic fuit meus specialis amicus. Et generalem ministrum fratrem Bonaventuram in tantum dilexit, quod post mortem eius, quando recordabatur magne litterature ipsius et omnium gratiarum, quas habebat, ex quadam dulcedine erumpebat in lacrimas, sicut de beato Petro legitur et de Christo. Item quando frater Bonaventura, generalis minister, clero predicare debebat, ibat ad eum frater Marcus et sibi dicebat: 'Tu es quidam mercenarius, et alia vice, quando predicasti, nescivisti, quid diceres. Sic, spero, quod facies modo'. Hoc autem ideo frater Marcus dicebat, ut eum ad melius dicendum provocaret, iuxta verbum quod scriptum est Eccli. XXII: Pungens oculum deducit lacrimas, et qui pungit cor, profert sensum. Et tamen frater Marcus omnes sermones fratris Bonaventure scribebat et habere volebat.

Quod frater Bonaventura, generalis minister, gaudebat de illatis sibi convitiis propter quinque.

Gaudebat autem frater Bonaventura, quando frater Marcus ei dicebat convitia, propter V: Primo, quia homo erat benignus et patiens. Secundo, quia in hoc imitabatur beatum patrem Franciscum. Tertio, quia constabat sibi quod eum intime diligebat. Quarto, quia habebat occasionem vitandi vanam gloriam. Quinto, quia habebat occasionem melius previdendi. De aliis sociis fratris Iohannis alibi dicemus, cum fuerit oportunum.

nage they are the state of the

All cook have the seek and dealed to the light of the or an account of the or acc

Quod frater Iohannes de Parma conformabat se fratribus quantum poterat, quantum ad ista communia que a fratribus fiunt.

Item frater Iohannes de Parma generalis minister existens, quando pulsabatur campanella pro leguminibus vel herbis mundandis, veniebat ad factiones conventus et laborabat cum aliis fratribus, ut vidi pluries oculis meis. Et quia erat michi familiaris, dicebam sibi: 'Pater, vos facitis quod Dominus docuit Luc. XXII: Qui maior est in vobis fiat sicut iunior, et qui precessor est sicut ministrator'. Et respondebat: 'Sic decet nos implere omnem iustitiam, id est perfectam humilitatem. Item ecclesiasticum offitium continuabat die et nocte et maxime matutinum et vespertinum et missam conventualem. Ouicquid imponebat ei cantor, statim faciebat et antiphonas inchoando et lectiones et responsoria cantando et missas conventuales dicendo. In conventu Lugdunensi, ut vidi, bis una die fratribus predicavit in cena Domini, semel in mane et postea ad mandatum; et erant ibi de fratribus nostris episcopi et ministri. Et papa Innocentius quartus tunc temporis Lugduni morabatur cum cardinalibus suis. Item in sequenti Parasceue fecisset offitium, sed quia domnus Guilielmus, qui fuit Mutinensis episcopus et Romane curie cardinalis, se invitavit ad hoc, cessit eidem, ut conveniens erat. In sabbato sancto cantor imposuit ei ultimam prophetiam, statim ivit et eam cantavit. Quid plura? Plenus erat omnibus bonis. Manibus suis volebat scribere, ut ex suo labore haberet, unde se posset induere, etiam generalis existens, sed fratres non permittebant, quia videbant eum in servitiis Ordinis occupatum, et ideo ei libenter necessaria tri-

Quod frater Iohannes de Parma acceleravit terminum generalis capituli, volens offitium recusare, et procuravit quod frater Bonaventura factus est generalis.

Anno Domini MCCXLVII factus fuit generalis minister in generali capitulo Lugduni celebrato in mense Augusti, papa Innocentio quarto ibidem morante. Decem annis Ordinem fra-

trum Minorum laudabiliter rexit. Ultimum generale capitulum, quod sub eo celebratum fuit, acceleravit, quia penitus nolebat esse minister: et factum est Rome in festo Purificationis anno Domini MCCLVII. Et steterunt per unum diem ministri et custodes et discreti, quod in negotiis capituli processum non est, quia penitus nolebant ipsum absolvere. Tunc ingressus locum capituli protulit verba sua secundum quod scivit et voluit dicere. Tunc hi, quibus electio incumbebat, videntes angustiam anime eius, quamvis male libenter, dixerunt ei: 'Pater, vos, qui visitastis Ordinem et cognoscitis mores et conditiones fratrum, assignetis nobis unum ydoneum fratrem, quem constituamus super hoc opus, et vobis succedat '. Et statim assignavit fratrem Bonaventuram de Bagnoreto et dixit quod in Ordine meliorem eo non cognoscebat. Et statim omnes consenserunt in eum, et fuit electus. Et rogaverunt fratrem Iohannem quod compleret capitulum. Et factum est ita. Et prefuit frater Bonaventura XVII annis et multa bona fecit.

De avibus silvestribus, que sub disco fratris Iohannis apud Grecium nidificaverunt et pullos fecerunt.

Porro post absolutionem suam frater Iohannes ivit et habitavit in heremitorio Grecii, ubi beatus Franciscus in Nativitate Domini fecit representationem presepii, de qua in legenda sua plenius continetur. Cumque ibi habitaret, veniebant due aves de silva silvestres, ad modum anseris grandes, et sub disco suo, ubi studebat continue, fecerunt nidum, ova et pullos, et permittebant se tangi ab eo nec moleste ferebant. Accidit autem, ut quadam die veniret quidam episcopus ad visitandum eum, et ob gratiam eius voluit habere unum de illis pullis.

De fratre Iohanne, cui angelus servivit ad missam.

Item cum quodam mane summo diluculo frater Iohannes vocasset scolarem suum, quia celebrare volebat, scolaris respondit quod bene iret, sed quia somno maximo gravabatur, iterum

obdormivit; post hec excitatus erubuit de somnolentia sua. Et veniens invenit fratrem Iohannem missam dicentem et scolarem cum superpellicio optime ministrantem. Et finita missa sub silentio recesserunt. Tunc eadem die dixit frater Iohannes scolari suo: 'Benedicaris tu, fili, quia hodie michi reverenter et sedule ministrasti, et multam consolationem propter te, ut puto, in hodierna missa contulit michi Deus'. Cui scolaris respondit: 'Pater, parcatis michi, quia, quando vocastis me, gravatus somno non potui ita cito venire ad vos; et cum veni, vidi quod alius ministrabat vobis, et scio quod nullus est forensis in domo; et interrogavi quemlibet fratrem de domo, utrum ministraverit vobis in missa, et quilibet dixit michi quod non'. Cui dixit frater Iohannes: 'Credebam quod tu fuisses. Verum quicumque fuerit benedicatur ipse, et benedictus sit creator noster in omnibus donis suis! '. Multa alia bona vidi et audivi et cognovi de fratre Iohanne de Parma, qui fuit generalis minister, que essent digna relatu, que subticeo et brevitatis causa, et quia ad alia dicenda festino, et quia Scriptura dicit Eccli. XI: Ante mortem non laudes hominem quemquam. Vivit enim adhuc. Diu enim fuit in vita: et agitur nunc annus Domini MCCLXXXIIII, quo scribimus hec, inmediate post festum inventionis sancti Michaelis, anno quarto pape Martini quarti, indictione XII, in mense Maii, feria tertia. Pater fratris Iohannis dictus est Albertus auceps, eo quod in avibus capiendis delectaretur et tale haberet offitium.

Igitur, ut supra dictum est, cum gloriarer in Arelatensi civitate coram fratre Iohanne, quod a papa Innocentio quarto in civitate Lugdunensi habueram predicationis offitium, respondit socius meus frater Iohanninus de Ollis: 'Potius vellem habere a generali ministro quam ab aliquo papa; et si necesse est, quod per gladium examinis transeamus, examinet nos ergo frater Hugo'. Dicebat de illo magno Hugone Provinciali, qui erat tunc in domo Arelatensi occasione generalis, cuius maximus erat amicus. Respondit frater Iohannes: 'Nolo quod examinet vos frater Hugo, quia amicus vester est, et parceret vobis. Sed vocate michi lectorem istius domus et repetitorem.

Vocati venerunt. Quibus generalis dixit: 'Ducatis istos duos fratres seorsum et examinate eos de predicabilibus tantum, et si fuerint digni pro predicationis offitio habendo, renuntiate michi '. Factum fuit. Michi dedit, socio meo noluit dare, quia inventus est minus habens. Cui dixit generalis: 'Quod differtur, non aufertur. Stude sapientie, fili mi, et letifica cor meum, ut possis exprobranti respondere sermonem. Dicit enim Ecclesiasticus XVIII: Ante quam loquaris, disce'. Tunc supervenerunt duo fratres de Tuscia, qui ibant Tolosam ad studium, scilicet frater Gerardus de Prato, germanus fratris Arlotti, et frater Benedictus de Colle. Hi tunc temporis diacones et iuvenes et boni scolares erant, et mecum studuerant pluribus annis in Pisano conventu. Isti in crastinum volentes recedere miserunt fratrem Marcum ad generalem, cuius socius erat, rogantes, ut daret eis predicationis offitium et licentiam ad sacerdocium promovendi. Et illo sero generalis dicebat completorium, et ego solus cum eo. Tunc venit frater Marcus et interupit completorium nostrum, ut diceret verba sua. Cui generalis respondit in fervore spiritus, secundum quod talem habebat consuetudinem, quando zelo movebatur divino, ut videbatur sibi, et dixit fratri Marco, socio suo: 'Fratres male faciunt, quia impudenter talia petunt, cum Apostolus dicat: Nemo sumit sibi honorem. Ecce ipsi veniunt a ministro suo, qui cognoscebat eos et poterat eis dare ista, que a me petunt. Vadant ergo Tolosam, quo mittuntur ad studium, et adiscant, quia ibi non est eorum predicatio necessaria; tempore vero congruo poterunt habere quod petunt'. Tunc frater Marcus divertit ab eo, videns ipsum turbatum, et dixit: 'Pater, debetis credere quod ipsi non petunt, sed frater Salimbene potuit michi dicere, ut dicerem vobis pro eis'. Respondit generalis: 'Frater Salimbene fuit semper hic mecum ad dicendum completorium, et ideo constat michi, quod ipse hoc tibi non dixit'. Recessit ergo frater Marcus, dicens: 'Pater, sicut vultis, ita fiat'. Cognovi ergo quod frater Marcus responsionem generalis non acceptasset, et finito completorio ivi ad consolandum eum. Et dixit michi: 'Frater Salimbene, male fecit frater Iohannes, quia confudit faciem meam et noluit admittere preces meas et de satis parva petitione; et ego laboro pro Ordine sequendo ipsum et faciendo sibi litteras, cum sim amodo provecte etatis. Verum est quod veniunt a ministro suo, qui cognoscit eos, et quia cognoscit eos bonos, ideo mittit eos ad studium Tolosanum, ut postea Parisius vadant. Sed plus gaudebant fratres isti habere predicationis offitium a fratre Iohanne propter suam sanctitatem et dignitatem quam a fratre Petro de Cora, ministro suo.

Quod Pisani steterunt excommunicati XXX annis pro triplici culpa sua.

De promotione vero ad sacerdocium ideo volebant habere licentiam, quia Pisana civitas, ubi habitaverunt, sicut scitis, XXX annis sine ecclesiastico offitio fuit, pro eo quod Pisani ceperunt cardinales et alios prelatos in mari, pro eo etiam quod violenter tenent in montibus decem castra Lucensis episcopi, et tertio pro eo quod contra voluntatem Ecclesie Garfajane provintiam invaserunt'.

De Garfaiana parva provincia.

— Est autem Garfajana quedam contrata inter Lucam et Lombardiam inter montes inclusa. — 'Quocirca, cum isti essent Pisis, de promotione sacerdotii non curabant, modo libenter vellent fieri sacerdotes, quod nullum peccatum reputo, quia possent pro vivis et mortuis celebrare et fratribus, ad quos vadunt, utiliores existere; et toto tempore vite sue isti iuvenes habuissent pro bono et modo cognovissent gratiam sibi factam. Et novit Deus quia ego erubesco redire ad eos sine effectu precum mearum'. Cui breviter respondi et dixi: 'Placent michi verba vestra plus quam responsio generalis ministri, sed patientia opus perfectum habet'.

Quod frater Iohannes de Parma, quando erat generalis minister, voluit Hyspaniam visitare.

Tunc illo sero generalis fecit me vocari et socium meum et dixit nobis: 'Filioli, spero cito a vobis recedere, quia in Hyspaniam ire volo, et ideo eligite vobis unum locum, quemcumque vultis in toto Ordine, et ad illum mittam vos, excepto conventu Parisiensi; et habeatis spacium cogitandi et eligendi et deliberandi per totam noctem, et cras dicetis michi 2. In crastinum dixit nobis: 'Quid deliberastis et quid elegistis?'. Cui respondi: 'Nichil de materia ista, ut eligamus locum, ne sit nobis in singultum; sed ponimus in voluntate vestra, ut mittatis nos ad quemcumque locum vultis, et nos obedientes erimus'. Et habuit inde bonum exemplum et dixit nobis: 'Ite ergo ad conventum Ianuensem, et eritis ibi cum fratre Stephano Anglico, quem mitto illuc. Insuper scribam ministro et fratribus illis, quod habeant vos recommendatos sicut meipsum, et quod tu, frater Salimbene, promovearis ad sacerdocium, et socius tuus frater Iohanninus ad diaconatum. Et cum venero illuc, si invenero vos consolatos, gaudebo. Sin autem, consolabor vos iterum'. Et hec omnia opere impleta fuerunt. Porro illo die dixit generalis fratri Hugoni, amico suo: 'Quid dicitis, frater Hugo? Volumus ire in Hyspaniam et desiderium supplere Apostoli?'. Cui frater Ugo respondit: 'Ibitis vos, pater, ego desidero mori in terra patrum meorum'. Et statim deduximus eum ad navem, que preparata erat in Rodano. Erat enim festum sancti Michaelis post nonam. Et valedicto recessit a nobis, ut iret ad Sanctum Egidium illa die. Nos vero per mare Massiliam ivimus et invenimus ibi fratrem Stephanum Anglicum. Et rogavit me, quod dicerem guardiano quod in festo beati Francisci libenter clero et fratribus predicaret. Et respondit guardianus quod libenter audiret ipsum, sed timebat offendere episcopum, qui debebat venire ad festum. Et finito festo beati Francisci intravimus mare et ivimus Areas ad locum fratris Hugonis. Et frater Stephanus, quia navem habere non poterat, arripuit iter per terram cum socio, ut ad conventum Ianuensem iret.

De mora quam cum fratre Hugone contraxi.

Ego vero et socius meus remansimus Areis cum fratre Hugone, a festo beati Francisci usque ad festum omnium sanctorum. Et gaudebam, quia habebam occasionem standi cum fratre Hugone, cum quo tota die de doctrina abbatis Ioachym erat sermocinatio mea. Habebat enim omnes libros abbatis Ioachym et erat maximus Ioachita et unus de maioribus clericis de mundo, sanctitate et scientia incomparabilis. Dolebam vero, quod sotius meus graviter infirmabatur quasi ad mortem, et nolebat sibi cavere, et tempus navigandi propter hyemem in deterius mutabatur. Et contrata illa illo anno valde infirma erat propter ventum marinum, et vix poteram respirare de nocte, etiam morando sub divo; et audiebam lupos clamantes et ululantes de nocte in maxima quantitate, non semel neque bis. Et dixi socio meo, qui erat iuvenis valde protervus: 'Tu non vis tibi cavere a contrariis et semper recidivas, ego vero cognosco contratam istam valde infirmam, et nollem adhuc mori, quia vellem videre illa que predicat frater Hugo. Quapropter noveris quod, si occurrerit de fratribus nostris societas congrua, ibo cum illis'. Et dixit: 'Placet quod dicis, veniam et ego tecum'. Sperabat enim quod nullus veniret, qui frater esset. Et ecce Domino faciente statim venit frater Pontius quidam, sanctus homo, qui nobiscum steterat in conventu Aquensi, et ibat Niciam, unde factus fuerat guardianus. Et gavisus est, quando vidit nos. Et dixi sibi: 'Volumus venire vobiscum, quia Ianuam ire debemus ad habitandum'. Et respondit et dixit: 'Multum placet michi. Vado ergo ad procurandum, ut habeamus navem'. In crastino autem post prandium ivimus ad navem, que distabat a loco fratrum per unum miliare. Socius autem meus nolebat venire, sed videns quod penitus recedebam, assumpto guardiano loci venit post nos. Cumque porigerem sibi manum, ut elevarem eum ad navem intrandam, aborruit et ait: 'Absit quod tu tangas me, quia non conservasti michi fidem et bonam societatem '. Cui dixi: 'Miser, cognosce bonitatem Dei erga te, quia revelatum est michi a

Domino quod, si stetisses ibi, absque dubio mortuus fuisses; et sapiens in Eccle. VII dicit: Noli esse stultus, ne moriaris in tempore non tuo. Et de quibusdam dicitur in Iob XXII: Sublati sunt ante tempus suum, et fluvius - scilicet mortalitatis humane - subvertit fundamentum eorum'. Quid plura? Non credebat iste michi, quousque vexatio dedit auditui intellectum. Nam per totam hyemem in conventu Ianuensi ab illa infirmitate, quam in Provincia contraxerat, non potuit liberari; et in festo beati Mathie intravi mare et a Ianua usque ad locum fratris Hugonis in IIII diebus perveni; et sex fratres de illo loco inveni mortuos et sepultos; quorum primus fuit guardianus loci illius, qui socium meum ad navem associaverat; alter fuit frater Guillielmus de Pertuso, bonus predicator, qui in conventu Parmensi habitavit aliquando; et IIII alii quos nominare necesse non est. Cum autem in reversione mea ad Ianuensem conventum retulissem socio meo de morte istorum fratrum supradictorum, gratias referebat michi, quod eruissem eum de faucibus mortis. Convaluit tandem, et post multos annos ivit ad provinciam ultramarinam, eo anno, quo rex Francie transfretavit secundo et Tunicium ivit; et fuit ibi custos et pro custode ad generale capitulum venit, quod fuit Assisii celebratum, in quo frater Bona-gratia factus fuit generalis minister, et declaratio regule fratribus data.

De socio meo, qui missus fuit in Egyptum ad captivos Christianos consolandos.

Et quia Christiani, qui apud Egyptum a Saracenis in vinculis tenebantur, miserant ad papam Nicholaum tertium, ut amore Dei mitteret eis unum bonum et ydoneum sacerdotem, cum quo possent de peccatis suis fiducialiter confiteri, papa hoc negotium commisit generali ministro; et frater Bona-gratia, generalis minister, voluit quod iste iret ad Christianos captivos, qui erant in Egypto, in merito obedientie salutaris et in remissionem suorum omnium peccatorum. Ipse vero a generali obtinuit quod ad sequens generale capitulum posset

venire et postmodum de provincia Bononie esse, sicut antiquitus fuerat. Que omnia laudabiliter facta sunt. Nam Christianis illis multa bona fecit et fecit fieri; et unicornum vidit et vineam balsamitam, et de manna attulit in vase vitreo et de aqua fontis sancte Marie, sine cuius irrigatione vinea balsamita fructificare non potest. Et de lignis balsami secum portavit et multa talia nobis ignota, que fratribus ostendebat. Et referebat quo modo Saraceni Christianos habent in vinculis et faciunt eos fodere foveas castrorum suorum et terram cum cophinis asportare; et quod qualibet die non dantur nisi tres panes parvi cuilibet Christiano. Igitur cum celebratum fuisset in Alemannia apud Argentinam generale capitulum, in quo iste interfuit, in reversione sua in primo loco fratrum prope Argentinam ultimum diem clausit, et miraculis fulsit. Iste fuit frater Iohanninus de Ollis de Parma, qui fuit de provincia Romanie sive Grecie et de provincia Bononie et de provincia Terre Sancte, et socius meus fuit in Francia, in Burgundia, in provincia Provincie et Ianuensi conventu; bonus scriptor, bonus cantor, bonus predicator, honestus et bonus et utilis homo. Cuius anima requiescat in pace! In conventu, in quo obiit, erat quidam frater Minor ex diuturna infirmitate incurabiliter infirmus quantum ad medicos, qui totum se contulit ad rogandum Deum, ut amore istius fratris daret sibi integram sospitatem. Et statim factum fuit. Audivi hoc a fratre Paganino de Feraria, qui presens erat.

Igitur cum essem cum eo et cum fratre Poncio guardiano Nicie noviter facto, eadem die, qua de Areis a fratre Hugone recessimus, devenimus Niciam, que est civitas iuxta mare; et vidimus et cognovimus fratrem Symonem Apulum de Montesarculo, qui erat Ordinis procurator in curia domni pape, qui tunc temporis erat Lugduni. Hic volebat ire Ianuam et expectabat in litore cum refectorario Lugdunensi, si possent navem sibi congruam reperire. Quibus dixi: 'Nos habemus navem paratam et cras ibimus viam nostram'. Et gavisi sunt talia audientes.

Comendatio quorumdam fratrum Minorum, qui sanctissime vite fuerunt in conventu Ianuensi et laudabiliter terminaverunt vitam suam in Ordine moriendo.

Et sequenti die per totum diem navigavimus et per totam noctem sequentem, et summo diluculo intravimus portum Ianuensem, qui est iuxta civitatem; et erat dies dominica. Et letati sunt fratres, quando viderunt nos, et valde gavisi, et specialiter frater Stephanus Anglicus, qui erat lector; quem postea generalis minister misit Romam, sicut promiserat sibi; et fuit lector in conventu Romano, et ibi obiit cum socio suo fratre Iocelino, postquam compleverunt desiderium suum, ut Romam et sanctuaria Rome viderent, iuxta verbum quod scriptum est Prover. X: Desiderium suum iustis dabitur. Et erat minister Romanus tunc temporis frater Iacobus de Yseo. Item in conventu Ianuensi, quando perveni illuc, erat frater Tadeus Romanus, qui fuerat canonicus Ecclesie sancti Petri de Roma. Hic erat senex et antiquus dierum et sanctus habebatur a fratribus. Idem erat de fratre Marcio de Mediolano, qui fuerat iam minister. Idem de fratre Anselmo Rabuino de civitate Astensi. Hic fuerat minister provintie Terre Laboris et provintie marcie Trivisine et in conventu Neapolitano diu steterat cum fratre Iohanne de Parma; et procuravit in capitulo Lugdunensi, quod frater Iohannes de Parma fieret generalis, fratres sollicitando, et complevit Deus desiderium suum. Item frater Bertholinus, custos Ianuensis, qui postea fuit minister; et frater Pentecostes, sanctus homo; et frater Matheus Cremonensis, discretus homo et sanctus; qui omnes humane et curialiter et caritative se habuerunt erga nos. Guardianus vero dedit michi duas tunicas novas, unam inferiorem et unam superiorem. Idem fecit socio meo. Minister vero frater Namtelmus, qui fuerat lector et de Mediolano erat, sanctus homo et Deo devotus, dixit quod faceret michi quicquid vellem sibi precipere consolationis et gratie, et assignavit michi socium suum fratrem Guilielmum de Pede-montis, qui erat valens homo et litteratus et bonus, ut doceret me missam adiscere et cantare. Hi omnes transierunt de hoc mundo ad patrem. Quorum nomina sunt in libro vite, quia bene et laudabiliter terminaverunt vitam suam. Nunquam vidi hominem, qui ita assimilaretur fratri Vitali, ministro Bononie, sicut frater Namtelmus, minister Ianuensis, quantum ad apparentiam et quantum ad existentiam, quantum ad mores et quantum ad omnia. Hic erat in gratia fratris Iohannis de Parma multum.

De episcopo Corsice, qui fecit me sacerdotem, et de Ecclesia sancti Honorati, quam papa Alexander IIII dedit fratribus Minoribus de Ianuensi conventu.

In hoc MCCXLVIII erat in civitate Ianuensi quidam episcopus de Corsica, qui fuerat monachus niger Ordinis sancti Benedicti, et erat Placentinus ex parte patris et Parmensis ex parte matris, que erat de Scarpis. Hunc rex Hentius sive Fridericus pater suus, condam imperator, fecerat expelli de Corsica, que est contigua Sardinie, in odium Ecclesie; et morabatur Ianue et scribebat propria manu, ut haberet victum suum; et cotidie veniebat ad missam fratrum Minorum et postea audiebat fratrem Stephanum Anglicum in scolis docentem. Siquidem imperator Fridericus dederat Hencio sive Henrico filio suo non legitimo uxorem in Sardinia quandam dominam, que appellabatur Domicella.

Igitur episcopus supradictus fecit me sacerdotem in Ecclesia sancti Honorati, que est in loco fratrum Minorum de Ianua, sed tunc temporis non erat, immo tenebat eam quidam sacerdos occupatam super locum fratrum, nec habebat populum; et quando fratres redibant a matutino suo, ut in cellis suis quiescerent, iste bonus homo non permittebat eos quiescere cum campanis suis, et sic faciebat qualibet nocte. Quapropter gravati fratres de Ianuensi conventu procuraverunt cum papa Alexandro quarto, quod illam Ecclesiam habuerunt ab eo. Papa vero Alexander canoniçaverat sanctam Claram, et ea hora, qua papa celebravit primam missam de sancta Clara, dicta oratione, accessit ad eum sacerdos et dixit: 'Amore beate Clare rogo vos, 'pater, ne auferatis michi Ecclesiam sancti Honorati'.

Papa vero, assumpta parabola sua, in vulgari suo dicere cepit: 'Amore beate Clare volo, quod fratres Minores habeant eam'. Et sic dixit multis vicibus, ita quod quasi infatuatus videbatur, totiens repetendo. Sacerdos vero talia audiens ingemuit et divertit ab eo, faciens quod Ecclesiasticus docet VIII: Non litiges cum homine potente, ne forte incidas in manus illius.

De archiepiscopo Ianuensi, qui commendavit fratrem Stephanum Anglicum et episcopum Corsice. Iste archiepiscopus fuit homo avarus et non bene catholicus, et postmodum interfectus.

Item eo tempore, quo Ianue habitavi, erat ibi quidam archiepiscopus parvus corpore et senex valde et avarus, et etiam dicebatur de eo verbum sinistrum, videlicet quod non esset usquequaque catholicus bene. Hic quadam die congregavit in palatio suo religiosos et clericos, quasi volens facere quandam synodum, desiderabat enim audire fratrem Stephanum Anglicum ex Ordine Minorum, pro eo quod audierat quod magnus sermocinator esset et magnus clericus. Et ego ibi fui et que refero audivi. Predicavit ipse prius. Post hec non est passus, quod aliquis faceret sermonem nisi frater Stephanus, cuius sermonem multipliciter commendavit. Commendavit etiam fratrem Stephanum de scientia et de vita sancta et honesta et bona, dicens quod multum honoraverat Ianuam veniendo de Anglia in Ytaliam tantus clericus, et quod, si esset iuvenis, libenter audiret eum in scolis docentem, quando posset. Post hec commendavit episcopum de Corsica, quod erat religiosus homo et sancta et honesta persona, et quomodo bene sciebat legere, scribere, notare, cantare, et quomodo erat plenus omnibus bonis, hoc excepto, quod nimis erat pauper, quia imperator expulerat eum de episcopio suo. Et rogavit quod haberent ipsum recommendatum et bene facerent sibi. Et fuerunt qui dicerent quod archiepiscopus in hoc vituperavit seipsum, quia ipsemet debebat indigenti episcopo bene facere et eum secum in curia sua tenere, et habuisset inde meritum sive premium et honorem. Sed Seneca dicit: Monstro similis est senilis avaricia. Quid enim stultius quam cum deficiente via augere viaticum? Marcialis Cecus similiter dicit:

Miramur iuvenes largos vetulosque tenaces,
Illis cum multum, his breve restet iter.

Debebat ergo archiepiscopus dives tenere secum episcopum pauperem et cum Iacob dicere Gen. XXXII: Non dimittam te, nisi benedixeris michi. Sed sua avaritia et miseria non permisit. Audivi quod post recessum meum de Ianua interfectus fuit. Ideo dicit sapiens in Prover. XXVIII: Qui dat pauperi, non indigebit. Et iterum Prover. XI: Non proderunt divicie in die ultionis, iustitia autem liberabit a morte.

De avaricia et miseria Ferariensis episcopi, qui noluit hospitio recipere papam Urbanum.

Episcopus Ferariensis, qui in avaricia et miseria erat similis isti, cum patriarcha Ierosolimitanus de ultramarinis partibus Ferariam advenisset, volens pro suis negotiis ad Romanam curiam proficisci, cum rogaret episcopum, ut eum in episcopio una nocte reciperet, sibi denegavit hospicium. Sed vadens ad curiam, cum ibi contraxisset aliquantulam moram, factus est papa. Hic fuit Urbanus quartus, natione Trecensis, Hic scripsit Ferariensi episcopo dicens: Noveris quod ego sum papa, et de avaricia et miseria tua possum tibi reddere quod mereris, quia in hospitio tuo me noluisti suscipere, cum Apostolus dicat quod oportet episcopum hospitalem existere, prima ad Timo III. Idem dicit ad Titum I. Item ad Ro. XV: Suscipite invicem, sicut et Christus suscepit nos in honorem Dei. Item III Io.: Nos ergo debemus suscipere huiusmodi, ut cooperatores simus veritatis. Item I Petri IIII: Hospitales invicem sine murmuratione. Nichil tamen mali legitur papa episcopo intulisse. Verumtamen episcopus toto tempore vite sue sine timore non fuit; que fuit magna vindicta, quoniam timor penam habet, ut habetur I Io. IIII. Talis fuit vindicta

Ioseph cum fratribus suis, de qua habetur Gen. in pluribus locis, et maxime post mortem patris, Gen. ultimo. Episcopus supradictus fuit Brixiensis natione et medicus sive phisicus, postea Placentinus episcopus; postmodum ivit ad curiam, ubi Ferariensem episcopatum promeruit. Apud Placentiam duos fratres Minores secum tenebat, quibus misera vita erat quantum ad victum propter avaritiam suam.

Quod papa Innocentius IIII misit in regnum contra imperatorem iam depositum fratrem Symonem, qui fuit martyrio coronatus.

Item in hoc MCCXLVIII papa Innocentius quartus, qui Lugduni habitabat cum cardinalibus suis, misit fratrem Symonem de Monte-sarculo, Ordinis fratrum Minorum procuratorem, de quo feci superius mentionem, in Apuliam, ut regnum Apulie et Sicilie eriperet de dominio Friderici condam imperatoris depositi; et multos attraxit ad partem Ecclesie. Tandem imperator fecit eum capi et decem et octo martyria intulit sibi, que omnia sustinuit patienter; nec aliquid potuerunt carnifices extorquere ab eo nisi laudem divinam. Multa miracula fecit Deus per eum. Qui pro nobis intercessor existat! Amen. Hic fuit amicus meus in curia Lugdunensi veniens mecum ad papam, et veniendo de Nicia Ianuam in navi multas historias diximus. Mediocris stature fuit et niger, similis sancto Bonifacio. Homo semper iocundus et alacer, bone vite prius et litterature ydonee. Multa redemit modico pretio, ut habetur Eccli. XX. Unde Apostolus II ad Cor. IIII: Id enim quod in presenti est momentaneum et leve tribulationis nostre, supra modum in sublimitatem eternum glorie pondus operatur in nobis.

De alio fratre Symone, qui dictus est de Comitissa, quem Deus miraculis demonstravit illustrem.

Fuit et alter frater Symon, qui dictus est de Comitissa, quem Deus miraculis demonstravit illustrem. Hunc fecit frater Iohannes de Parma ministrum provincie sancti Francisci in valle Spoletana. Hic fuit amicus meus et michi familiaris in conventu Massilie, eo anno quo rex Francie transfretavit in primo passagio, scilicet

Quod banniti de Regio, qui erant ex parte Ecclesie, recuperaverunt multa castra, que in montibus erant.

anno Domini MCCXLVIII, quo anno banniti civitatis Regii, qui erant ex parte Ecclesie, ceperunt et abstulerunt omnia castra montanee. Et Parmenses recuperaverunt Bibianellum et Curviacum et Guardaxonem et Rivaltam. Et mortalitas valida fuit; et obiit abbas Sancti Prosperi de Regio. Et eodem anno recuperavit imperator iam depositus Vercellum civitatem.

Quod domnus Bonacursus de Palude interfectus fuit hocanno MCCXLVIII.

Et domnus Bonacursus de Palude interfectus fuit. Et domnus Ruçinentus de Regio fuit obses cum domno Maravone et cum multis aliis de Regio in Apulia. Et rex Hencius, qui tenebat tunc temporis dominium civitatis Regii, fecit cavari unam magnam cavatam usque Scalopiam usque in Padum.

De episcopo Tripolitano, qui obiit Parme.

Et episcopus Tripolitanus de Robertis de Regio obiit in civitate Parme et sepultus fuit in maiori Ecclesia, que est beate Virginis.

De domno Bernardo Rolandi Rubei, qui apud Culiculum interfectus fuit.

Et domnus Bernardus Rolandi Rubei de Parma, qui fuit cognatus pape Innocentii quarti, per imperatorem, id est per gentem suam, interfectus fuit apud Colliculum. Cecidit enim de equo, qui cespitavit, cum rediret a Fornovo; quem si imperator vivum habuisset, exercuisset in eo ludibria. Ipse enim fuit qui abstulit sibi Parmam. Et guerra erat valida; et imper

rator habitabat in Cremona et veniebat frequenter et versabatur circa Parmam cum Theutonicis suis et cum aliis qui erant ex parte sua, si quo modo se posset de Parmensibus vindicare, qui eum fugaverant et Victoriam civitatem suam destruxerant, quam fecerat prope Parmam in contrata que dicitur Grola. Et habebat tunc temporis dominium Mutine, Regii et Cremone; et pars istarum trium civitatum que dicebatur Ecclesie vagabatur exterius vagipalando per devia.

De Lodoyco rege Francie, qui contra Saracenos orientales transfretavit.

Item in supradicto millesimo Lodoycus rex Francorum transfretavit contra Saracenos orientales, et subito obtinuit Damiatam Saracenorum civitatem.

Quod Bononienses ceperunt Baçanum et destruxerunt.

Bononienses obsederunt Baçanum castrum Mutinensium et ceperunt die VI intrante Iulio ac destruxerunt. Item recuperata est Romaniola per Ecclesiam, quam primo tenebat dictus Fridericus depositus, Octaviano diacono cardinali tunc legato in partibus Lombardie. Et etiam marchia Anconitana quasi tota recuperata est.

Item predicto millesimo, ut iam dixi, Lodoycus rex Francie cum fratribus suis et Francorum milicia et vulgo innumerabili circa Pentecosten crucesignatus iter agressus est et transfretavit, ut Saracenos debellaret pro recuperatione Terre Sancte, et prima fronte Damiatam cepit. Postea vero, peccatis Francorum exigentibus, interfectus est frater regis maior post regem Robertus nomine. Sed et ipse multum culpabilis fuit, quia credebat omnes Saracenos involvere et subito uno ictu occidere.

reg and shift in the same livering homeoch plaint deed cost

De montibus, qui corruerunt in terra comitis Sabaudie et VII parochias cooperuerunt et IIII milia hominum occiderunt anno Domini MCCXLVIII.

Item in predicto millesimo in valle Morienne, que est a Sagusia Lombardie usque Lugdunum, inter Gracinopolim civitatem et Cambariacum castrum, prope Cambariacum ad unam leucham est planicies quedam, que proprie appellatur vallis Sabaudie; super quam mons altissimus eminebat, qui de nocte cadens replevit totam vallem illam. Et durat ruina in longitudine per unam leucam et in latitudine per unam et dimidiam. Et erant ibi VII parochie, que omnes cooperte sunt. Et mortui sunt ibi IIII milia hominum. Tunc impletum est quod dicitur in Iob XIIII: Mons cadens defluit, et saxum transfertur de loco suo. Lapides excavant aque, et aluvione paulatim terra consumitur. Et homines ergo similiter perdes. Et iterum: Multiplicat gentes et perdit eas et subversas in integrum restituit. Et iterum Iob IX: Qui transtulit montes, et nescierunt hi quos subvertit in furore suo. Eo anno, quo hec facta sunt, habitabam in conventu Ianuensi, ubi huiusmodi rumores audivi, et sequenti anno per contratam illam transivi, scilicet per Gracinopolim, et cercius intellexi. Et processu temporis post multos annos, cum habitarem in conventu Ravenne, interrogavi fratrem Guillielmum, ministrum Burgundie, qui transibat per Ravennam et ibat ad quoddam generale capitulum, de casu montis istius, et sicut habui ab ore suo, sic fideliter et veraciter scripsi.

Quod papa Innocentius quartus revocavit fratrem Iohannem, qui ibat in Hispaniam, quia volebat eum in Greciam mittere pro conversione sive reconciliatione Grecorum.

Anno Domini MCCXLIX, cum habitarem in conventu Ianuensi, placuit fratri Namtelmo, ministro meo, ut irem ad generalem ministrum pro negotiis provincie Ianuensis. Et in festo beati Mathie Apostoli intravi mare et in IIII diebus perveni Areas ad locum fratris Hugonis; et gavisus est, quando me vidit. Et cum esset vicarius guardiani, comedit mecum et

cum socio meo familiariter, ita quod nullus interfuit alius nisi frater qui serviebat. Et sollemne prandium dedit nobis quantum ad pisces marinos et omnia alia. Eramus enim in principio maioris quadragesime. Et miratus est socius meus, qui erat Ianuensis, mirati sunt etiam fratres de domo illa de tanta familiaritate et domesticitate, quam michi ostendit, quia non erat consuetudo fratris Hugonis tunc temporis, ut cum aliquibus manducaret, forte quia quadragesima inminebat. Et multa de Deo contulimus in illo prandio et de doctrina abbatis Ioachym et de futuris. Et inveni, sicut superius dixi, quod sex fratres de loco illo mortui erant et sepulti, quos circa festum omnium sanctorum dimiseram ibi vivos. Et quando recessi de Ianua, erat iuxta sacristiam quedam amigdalus florida, et in Provincia inveni fructus huius arboris grossos cum cortice viridi. Inveni etiam fabas grossas recentes in tecis.

De familiaritate quam papa Innocentius IIII ostendit fratri Iohanni de Parma, et quomodo misit eum ad Grecos cum bona societate.

Post prandium vero arripui iter, ut irem ad generalem ministrum, quem post dies convenientes Avignioni inveni, quia redibat ab Hyspania revocatus a papa Innocentio quarto, qui morabatur Lugduni, ut mitteret eum ad Grecos, de quibus erat spes, ut mediante Vattatio cum Romana Ecclesia reconciliari deberent. Est autem Avignio civitas in Provincia iuxta Rodanum, in qua processu temporis frater Bona-gratia, generalis minister, ultimum diem clausit. In qua civitate diversis temporibus pluries fui. Post hec ivi Lugdunum cum generali ministro. Et cum fuimus Vienne, invenimus nuntium Vattacii, quem miserat ad papam pro generali ministro. Hic erat ex Ordine fratrum Minorum et dicebatur frater Salimbene sicut et ego, et erat Grecus ex uno parente et Latinus ex altero; et optime loquebatur Latinis verbis, cum clericam non haberet; optime etiam in vulgari noverat Grecam et linguam Latinam. Quem generalis assumpsit et duxit Lugdunum. Cumque accessisset generalis ad papam, suscepit eum papa ad osculum oris et dixit sibi: 'Parcat tibi Deus, fili, quia multum stetisti. Quare non venisti eques, ut cicius venires ad me? An quia equitaturas et expensas dare non possum, ideo dimisisti?'. Cui frater Iohannes respondit: 'Pater, satis celeriter veni visis litteris vestris, sed fratres, per quos transibam, michi impedimento fuerunt'. Cui papa dixit: 'Utiles habemus rumores, scilicet quod Greci reconciliari velint cum Romana Ecclesia; quapropter volo, quod vadas ad eos cum bona societate fratrum Ordinis tui, et poterit esse, quod te mediante aliquid boni Deus dignabitur operari. Ex parte autem mea omnem gratiam quam volueris habeas'. Cui dixit frater Iohannes: 'Pater, non deest qui impleat, sed qui iubeat. Nam paratus sum et non sum turbatus, ut custodiam mandata tua'. Cui papa dixit: 'Benedicaris tu, fili, quia bona est responsio tua '. Erat autem tunc temporis Lugduni lector Constantinopolitanus frater Thomasus Grecus ex Ordine Minorum, qui sanctus homo erat, et Grece et Latine optime loquebatur. Hunc generalis assumpsit, ut ad Grecos duceret secum. Nam ad hoc etiam venerat a Vattacio missus. Duxit etiam secum fratrem Drudonem, ministrum Burgundie, qui erat nobilis homo, pulcher et litteratus et sanctus. Nam magnus lector erat in theologia, et qualibet die fratribus predicare volebat. Duxit similiter secum fratrem Bonaventuram de Yseo, qui erat famosus homo et antiquus minister in diversis provinciis. Duxit et multos alios ydoneos fratres, quorum nomina ponere non expedit modo. Et finita septimana paschali a Lugduno recessit. Erat etiam tunc Lugduni frater Rufinus, minister Bononie, cum fratre Bonaventura de Furlivio, socio suo, et fratre Bassetto. Et dixit michi frater Rufinus minister: 'Ego te misi in Franciam, ut studeres pro provincia mea, et tu ivisti ad conventum Ianuensem, ut habitares ibi? Noveris quod valde habeo pro malo, quia pro honore mee provincie studentes de aliis provinciis facio venire Bononiam'. Cui dixi: Parcatis michi, pater, quia non credebam quod haberetis pro malo'. Tunc respondit et dixit michi: 'In hoc parco, quod in continenti scribas obedientiam, per quam redeas ad provinciam Bononie, de qua fuisti cum socio tuo, qui est

Ianue'. Facta fuerunt omnia ista. De hac obedientia nichil scivit generalis, quando erat Lugduni.

De fratre Rainaldo de Aretio, qui fuit episcopus Reatinus consecratus a papa.

Item isto tempore Lugduni erat frater Rainaldus de Aretio de provincia Tuscie, qui venerat ad papam, ut eum absolveret, ne esset episcopus. Cum enim esset lector apud Reate, et obisset episcopus terre illius, tantam gratiam invenerat iste ibi, quod canonici concorditer elegerunt ipsum. Papa vero Innocentius audiens de scientia et sanctitate ipsius noluit ipsum absolvere, immo de consilio fratrum suorum, scilicet cardinalium, precepit ei, quod esset episcopus, et postmodum fecit ei istum honorem, quia ipsum personaliter consecravit, me existente Lugduni.

De Ecclesia sancti Gerardi, que plena est camisiis puerorum.

Post hec arripui iter et veni Viennam, que per XV miliaria a Lugduno distat, descendendo per Rodanum; postea ivi per Gracinopolim civitatem et per vallem comitis Sabaudie, et cognovi de casu et montis ruina; et intravi quandam Ecclesiam, que dicitur sancti Gerardi, que tota plena erat camisiis puerorum.

De archiepiscopo Embronensi, qui cotidie duos fratres Minores volebat ad mensam suam habere.

Postea ivi ad civitatem Embronensem, ubi erat archiepiscopus natione Placentinus, qui cotidie volebat duobus fratribus Minoribus dare prandium, et semper faciebat parari pro eis in mensa sua et de omnibus ferculis apponi; et si ibant fratres Minores, habebant; sin autem, faciebat aliis pauperibus dari. Porro in terra illa morabantur XIII fratres. Tunc venit ad me guardianus domus et dixit michi: 'Frater, placeat vobis ire ad

manducandum cum archiepiscopo, qui valde habebit pro bono, quia iam diu fratres non comederunt secum; gravantur enim totiens ire ad comedendum cum eo '. Cui dixi: 'Pater, parcatis nobis et non habeatis pro malo, quia post prandium volumus sine mora recedere. Ipse vero detineret nos et impediret iter nostrum inquirendo rumores, cum audiret quod venimus a curia '. Audiens guardianus que dixeram tacuit. Ego vero silenter dixi socio meo: 'Consideravi quod bonum sit perficere iter nostrum, dum congruum tempus habemus et litteras bonas, ut celeriter respondeamus his qui miserunt nos, et ne etiam preveniat nos generalis' minister ad conventum Ianuensem eundo, quia frater Namtelmus, minister noster, iter nostrum non ita gratum haberet'. Et placuerunt socio meo que dixi et feci.

De archiepiscopo Embronensi, qui factus fuit Romane Ecclesie cardinalis et postea in Lombardia legatus.

Item hec est illa civitas, cuius archiepiscopum apud Lugdunum Ildebrandus prior Cluniacensis, cum legatione fungeretur, de symonia miraculose convicit, sicut superius diximus. Item processu temporis, scilicet diebus meis, archiepiscopus istius terre factus fuit Romane curie cardinalis; et fuit valens homo in scientia et in cantu et in litteratura et in honesta et sancta vita. Cum autem quadam vice quidam ioculator sonasset viellam coram ipso et peteret aliquid sibi ab eo dari, respondit sibi: 'Si vis comedere, tibi dabo amore Dei libenter, pro tuo autem cantu et viella nichil darem, quia ita bene scio cantare et viellam sonare sicut tu'. Hic tenebat secum duos fratres Minores; nec fuit iste Placentinus ille, de quo superius dixi. A recessu vero civitatis istius transivimus per terras comitis Dalfini et sic venimus Sagusiam, que est de provincia Ianuensi. Cum autem fuimus in Alexandria Lombardie, invenimus duos fratres de Ianuensi conventu, scilicet fratrem Martinum cantorem et fratrem Ruffinum Alexandrinum. Quibus socius meus frater Guillielmus Blancardus dixit: 'Noveritis quod vos per-

ditis fratrem Salimbene et socium suum, qui est Ianue, quia frater Rufinus, minister Bononie, revocat eos ad suam provinciam. Ego autem, quamvis sim Ianuensis, nolo venire Ianuam, sed volo reverti ad conventum meum Novariensem, unde me assumpsit minister, quando me misit ad generalem. Fideliter laboravimus et bene omnia fecimus, et fratrem Petrum Lanerium, guardianum Ianuensem, Lugduni dimisimus, qui ibi et generalem vidit et fratrem Bujolum, qui cum papa moratur et attinet sibi. Et si quid per nos non est plene et bene factum, speramus quod bene fiet per illos. Insuper et generalis minister usque ad breve tempus transibit per Ianuam, quia vadit ad Grecos missus a papa et vocatus a Grecis. Interim autem accipiatis has litteras et ex parte generalis representate fratri Namtelmo ministro'. Cumque talia perorasset, protulit litteras, quas habebat, et dedit sociis meis. In crastinum autem ivimus ab Alexandria usque Terdonam, que est via X miliariorum, et sequenti die a Terdona ivimus Ianuam, que grandis est via. Cum autem viderunt me fratres, gavisi sunt, quia de via longinqua redibam, et quia bonos referebam rumores. Et interrogavit me minister et frater Stephanus Anglicus, si generalis Hyspaniam visitasset. Quibus dixi: 'Non, quia papa revocavit eum occasione Grecorum. Mittit enim eum ad Grecos, qui Romane Ecclesie, ut Vattacius scripsit, reconciliari desiderant; et spero quod cito transibit per Ianuam, et videbitis eum, et gaudebit cor vestrum, quia consolabitur vos '.

De fratre Rainaldo de Aretio, qui fuit ex Ordine fratrum Minorum et Reatinus episcopus.

Post paucos vero dies et frater Rynaldus episcopus reversus est de Lugduno et in die Ascensionis [et] predicavit populo et celebravit cum mitra in Ecclesia fratrum Minorum Ianuensis conventus; et ego iam eram sacerdos et servivi sibi ad missam, quamvis essent ibi diaconus et subdiaconus ceterique ministri. Et optimum prandium dedit fratribus de piscibus marinis et aliis rebus, et in refectorio familiariter manducavit nobiscum.

Quod frater Stephanus Anglicus predicando fratribus reprehendit episcopum Reatinum, qui presens erat.

Sequenti vero nocte post matutinum frater Stephanus Anglicus fratribus predicavit audiente episcopo, et inter alia sua verba melliflua, que dicere solitus erat, narravit quoddam breve exemplum ad confusionem episcopi, dicens: 'Bene quadam vice quidam frater layous frater Minor, sanctus homo, in Anglia de paschali cereo dixit quod, quando accenditur in Ecclesia, ut ardeat, resplendet et illuminat, quando vero imponitur ei cornu, extinguitur et fetet. Sic est de aliquo fratre Minore. Ouando in Ordine beati Francisci bene accenditur et ardet amore divino, tunc bene resplendet et alios illuminat per bonum exemplum. Consideravi heri in prandio qualiter episcopus noster passus est, quod fratres sui genuflecterent coram eo, cum sibi in mensa fercula apponebant. Et ideo bene convenit ei quod frater ille de Paschali cereo dixit'. Audiens hec episcopus ingemuit et finito sermone genibus flexis rogavit fratrem Bertholinum custodem, qui erat dulcis homo et postea fuit minister, ut licentiam loquendi sibi dignaretur concedere; porro provincialis presens non erat. Qua obtenta, excusavit se valde bene, dicendo quod revera iam fuerat cereus accensus, ardens, resplendens et illuminans in Ordine beati Francisci, dando intuentibus bonum exemplum, sicut scit frater Salimbene, qui duobus annis mecum habitavit in conventu Senensi, et vere cognoscit qualem conscientiam habent fratres de Tuscia de preterita vita mea. Et etiam fratres istius conventus qui sunt antiqui conversationem meam noverunt, quia pro isto conventu ad studendum Parisius missus fui. Si fratres fecerunt michi honorem in prandio genu flectendo, non ex ambitione mea processit, quia satis dixi eis, ne talia facerent; nec erat meum cum baculo percutere eos, nec eis precipere poteram nec audebam. Quapropter habeatis me excusatum, rogo, amore Dei, scientes quod in me nulla fuit ambitio nec gloriatio vana. Cognosco enim quod dicit Scriptura divina Eccli. XI: In die honoris tui ne extollaris. Et iterum alibi dicit: Pascet et potabit

ingratos et ad hec amara audiet, Eccli. XXIX '. Et talia dicens, genibus flexis, me vidente et audiente, dixit culpam suam, si alicui malum dedisset exemplum, et promisit quod quam cicius posset cornua violenter sibi imposita removeret a se. Et post hec recommendavit se fratribus, et sic deduximus eum causa honoris et associavimus usque ad quoddam monasterium monachorum alborum prope Ianuensem urbem, ubi erat quidam senex, qui voluntarie episcopatum Taurinensem dimiserat, ut in illo claustro sibi et Deo liberius posset vacare.

Quod episcopus Taurinensis reprehendit fratrem Rainaldum, ex eo quod episcopatum receperat.

Hic, cum audisset quod frater Raynaldus magnus clericus esset et noviter factus fuisset episcopus, suspiravit et dixit ei: 'Miror te prudentem virum ad tantam stulticiam devolutum, ut episcopatum susciperes, cum esses in nobilissimo Ordine, scilicet beati Francisci, qui est Ordo fratrum Minorum, Ordo perfectionis eximie, in quo qui perseveraverit usque in finem, procul dubio salvus erit. In quo etiam Ordine melius erat tibi humiliari cum mitibus quam dividere spolia cum superbis, Prover. XVI. Visum est michi quod tu multum erraveris et quasi apostataveris, quia, cum esses in statu perfectionis et in vita contemplativa, ad activam redisti. Unde Dominus per prophetam dicit quod etiam Apostolus repetit ad Hebreos X: Iustus meus ex fide vivit. Quodsi subtraxerit se, non placebit anime mee. Nam et ego episcopus fui similis tibi. Cumque viderem quod fatuitates clericorum meorum non possem corrigere, qui ambulaverunt post vanitatem et vani facti sunt, elegit suspendium anima mea et mortem ossa mea. Dimisi igitur episcopatum et clericos meos et volui potius salvare animam meam quam me et illos perdere in gehennam. Et hoc feci exemplo beati Benedicti, qui deseruit aliquos monachos, eo quod ipsos discolos invenisset et malos'.

Qualiter responsum fuit Taurinensi episcopo cum Scriptura divina et cum verbis Innocentii.

Cum autem verba huiusmodi audisset frater Rainaldus, non respondebat, cum esset litteratus et multum argutus, quia audiebat quod audire volebat, et quia cognoscebat quod episcopus verum dixisset. Dicit enim Scriptura Eccli. IIII: Non contradicas verbo veritatis ullo modo. Tunc respondi et dixi Taurinensi episcopo, ne sibi sapiens esse videretur: 'Pater, ecce dixisti quod clericos tuos dimisisti; sed considera, si bene fecisti. In Zacharia enim habetur: O pastor et ydolum derelinquens gregem, Za. XI. Et in Ieremia sic dicitur: Ubi est grex, qui datus est tibi, pecus inclitum tuum? Iere. XIII. Innocentius etiam papa III inter multa alia, que dixerat, dixit cuidam episcopo, qui episcopatum recusare volebat, Decretalium libro I, De renuntiatione rubrica: Nec putes quod ideo Martha malam partem elegerit, que circa plurima satagebat, quia Maria optimam partem elegit, que non auferetur ab ea, quoniam, licet illa sit magis secura, ista tamen est magis fructifera. Et licet illa magis suavis, hec tamen magis utilis, cum in fecunditate sobolis lippitudo Lye Rachelis pulcritudini sit prelata; quamvis simul in unum et contemplativus esse valeas et activus legislatoris exemplo, qui nunc ascendebat in montem, ut ibi gloriam Domini cum maiori cerneret libertate, nunc vero descendebat in castra, ut cum utilitate necessitatibus populi provideret. Quapropter facilius indulgetur, ut ascendat monachus ad presulatum, quam presul ad monachatum descendat. Et infra: Monemus itaque, ut laborem pastoralis regiminis non recuses, ne fortassis ad pedes suos cum Maria sperneret te recipere, qui sibi apud te divertenti sprevisses cum Martha sollicita ministrare. Quia vero in postulando cedendi licentiam institisti, te tibi duximus relinguendum, ut distinctis causis, propter quas cedere oporteat, si propter aliquam causam utilem et honestam in huiusmodi proposito perseveres, de licencia nostra cedas. Alioquin cedendi licentiam auctoritate apostolica tibi scias esse penitus interdictam, quoniam, et si pennas habeas, quibus satagas in solitudinem advolare, ita tamen ad-

stricte sunt nexibus preceptorum, ut liberum non habeas absque nostra permissione volatum. Causas autem, propter quas papa Innocentius III iudicavit cedendum, superius posuit, ubi dixit: Intueri te utique volumus, quod hec sunt illa, per que cedendi episcopus potest licentiam postulare: Conscientia criminis. Debilitas corporis. Defectus scientie. Malicia plebis. Grave scandalum. Irregularitasque persone. Sed in his omnibus est observanda cautela'. Cum igitur talia perorassem, audiebant hinc inde episcopi. Frater vero Rainaldus nichil respondebat ad ista, ne videretur in episcopali offitio delectari. In mente vero sua disponebat deponere onus impositum, quam cicius sibi tempus occurreret oportunum. Ivit igitur ad episcopatum suum. Cumque ibi fuisset, venerunt canonici ad ipsum videndum. Et dixerunt ei de quodam concanonico suo iuvene et lascivo, qui magis layeus quam clericus videbatur. Siquidem capillos usque ad scapulas longos habebat nec clericam volebat portare. Et traxit eum per capillos episcopus et alapam sibi dedit. Et vocavit parentes ipsius et propinquos, qui erant nobiles, divites et potentes, et dixit eis: 'Iste filius vester aut eligat vitam laycalem aut talem habitum portet, per quem clericus videatur, quia, quod taliter vadat, penitus sustinere non possum'. Et responderunt parentes ipsius et dixerunt episcopo: 'Placet nobis quod clericus sit, et quod faciatis de ipso quicquid vobis honestum videtur et bonum '. Tunc episcopus ipse met totondit sibi capillos et clericam sibi fieri fecit per orbicularem figuram, rotundam et magnam, ut in quo peccaverat prius, per posterius emendaret. Et contristatus est ipse, cui talia facta fuerunt, concanonici vero valde gavisi sunt.

Quod sex sunt illa, per que cedendi episcopus potest licentiam postulare. Quod frater Rainaldus resignavit episcopatum domno pape coram cardinalibus suis.

Cum autem frater Rainaldus opera clericorum salva conscientia dissimulare non posset, videns quod ad viam honestatis et rectitudinis redire nolebant, summum pontificem adiit Innocentium quartum, qui Ianuam venerat, et resignavit digni-

tatem, quam sibi Lugduni contulerat, dicens quod penitus decetero non esset episcopus. Papa vero, cum vidisset animi sui angustiam, promisit quod absolveret eum, cum esset in Tuscia. Sperabat enim papa quod forte frater Rainaldus adhuc voluntatem suam mutaret; quod minime fecit. Venit autem frater Rainaldus et stetit Bononie multis diebus, sperans quod papa inde transiret, ut iret in Tusciam. Cum autem fuit Perusii, accessit frater Rainaldus ad papam et coram cardinalibus in consistorio offitium et benefitium resignavit, ponendo pontificalia, scilicet baculum, mitram et anulum, ad summi pontificis pedes. Et mirati sunt cardinales pariterque turbati, pro eo quod videbatur in hoc frater Rainaldus eorum statui derogare, quasi quod non essent in statu salutis in dignitatibus et prelationibus positi. Turbatus est etiam similiter papa, pro eo quod eum personaliter consecraverat, et pro eo etiam quod credebat se Reatine Ecclesie virum ydoneum contulisse, sicut ab omnibus credebatur et erat. Et rogaverunt ipsum multum cardinales et papa, quod amore Dei et propter honorem ipsorum et propter utilitatem Ecclesie et animarum salutem non recusaret. Et respondit eis quod laborabant in cassum, de materia ista rogando. Et dixerunt cardinales: e Quid si angelus ei loculus est, vel si ei Deus talia revelavit?'. Tunc videns papa obstinatum animum eius dixit ei: 'Quamvis sollicitudinem et curam pastoralis regiminis habere non vis, saltem pontificalia remaneant tibi, et dignitatem et auctoritatem habeas ordinandi, ut Ordo tuus de te quantum ad ista utilitatem aliquam consequatur'. Et respondit: 'Penitus nichil habebo'. Absolutus itaque venit ad fratres, et accipiens saculum sive peram vel sportam rogavit helemosinarium eadem die, qua fuit absolutus, ut eum pro pane duceret secum.

De responsione quam fecit frater Rainaldus cuidam cardinali, quando ibat pro pane.

Cumque sic iret mendicando per civitatem Perusii, occurrit sibi quidam cardinalis, qui a consistorio redibat, forte voluntate

divina, ut videret, diceret et audiret. Et bene cognoscens eum dixit ei: 'Nonne melius tibi erat, si fuisses episcopus, quam ire per hostia mendicando? Nonne Dominus dicit quod beatius est magis dare quam accipere?'. Cui frater Rainaldus respondit: 'Sapiens in Proverbiis dicit quod melius est humiliari cum mitibus, quam dividere spolia cum superbis. Ad secundum dico quod revera beatius est magis spiritualia dare quam mendicare ab aliis. Et hoc bene faciunt fratres Minores. Unde Apostolus I ad Cor. IX: Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est. si carnalia vestra metamus? Quasi diceret: « Non est magnum ». Unde illud Ps.: Sumite psalmum et date tympanum, id est sumite spiritualia et date temporalia'. Et addidit frater Rainaldus: 'Noveritis, reverende pater, quia Scriptura dicit: Ego autem mendicus sum et pauper, et Dominus sollicitus est mei. Et iterum: Pauper sum ego et in laboribus a iuventute mea. Sed video quia, sicut dicit beatus Iob XII: deridetur iusti simplicitas, lampas contempta apud cogitationes divitum, parata ad tempus statutum. Sed nichil horum vereor, et nichil mea interest, quia Apostolus dicit I ad Cor. III: Si quis videtur inter vos sapiens esse, in hoc seculo stultus fiat, ul sit sapiens. Sapientia enim huius mundi stulticia est apud Deum. Et iterum ipse Dominus dixit Luc. XVI: Quod hominibus altum est, abhominatio est ante Deum. Quapropter viam, quam didici in Ordine beati F(rancisci), conservabo usque in finem, quia beatus Iob dicit XXVII: Donec deficiam, non recedam ab innocentia mea, et iustificationem meam, quam cepi tenere, non deseram. Verumtamen unusquisque proprium donum habet ex Deo. Unus quidem sic, alius vero sic, sicut dicit Apostolus I ad Cor. VII. Sed hi in curribus, et hi in equis, nos autem in nomine Dei nostri sperabimus'. Audiens hec omnia cardinalis et cognoscens quia Deus locutus est in sancto suo, divertit ab eo et sequenti die in consistorio pape et cardinalibus retulit universa que ab episcopo mendicante didicerat. Et miratus est papa cum cardinalibus suis. Quod frater Rainaldus obiit in conventu Senensi et unum paraliticum liberavit.

Frater vero Rainaldus dixit generali ministro fratri Iohanni de Parma, ut mitteret eum ad habitandum quo vellet. Et misit eum ad conventum Senensem, ubi cognoscebatur a multis. Et fuit ibi a festo omnium sanctorum usque post Christi Navitatem, et sic obiit et ivit ad Deum. Cumque infirmaretur infirmitate de qua mortuus est, erat Senis quidam canonicus maioris Ecclesie, qui per sex annos paraliticus in lecto iacuerat, et tota mentis devotione se recommendaverat fratri R(ainaldo). Hic in somnis circa diluculum audivit quendam sibi dicentem: 'Noveris quod frater Rainaldus transivit ex hoc mundo ad patrem, et meritis ipsius tibi Deus plenam contulit sanitatem'. Qui statim evigilans, cum se sensisset plenarie liberatum, vocavit puerum suum ut sibi porigeret vestimenta. Et vadens ad cameram cuiusdam amici et concanonici sui retulit ei miraculi novitatem. Qui ambo in continenti festinanter venerunt ad fratres, ut narrarent eis miraculum tam apertum, quod Dominus illa nocte meritis beati Rainaldi dignatus fuerat operari. Cumque portam civitatis egressi fuissent, audiverunt fratres cantantes, qui corpus ad Ecclesiam deportabant. Et sic exequiis interfuerunt, et postea cum gaudio miraculum retulerunt. Fratres vero gaudentes dixerunt: 'Benedictus Deus in donis suis, et sanctus in omnibus operibus suis! Vere tu es Deus, qui facis mirabilia magna solus. Mirabilis Deus in sanctis suis, Deus Israel ipse dabit virtutem et fortitudinem plebi sue, benedictus Deus! Amen'. Hic fuit frater Rainaldus de Aretio ex Ordine fratrum Minorum, episcopus Reatinus, qui in vita sua fecit monstra et in morte mirabilia operatus est, quia (voluit) potius humiliari cum mitibus, quam dividere spolia cum superbis. Litteratissimus homo fuit, magnus lector in theologia, sollemnis et gratiosus tam clero quam populo predicator, habens disertissimam linguam et nunquam cespitantem; magnifici cordis fuit. Duobus annis in conventu Senensi habitavi cum eo et in Lugdunensi et Ianuensi pluries eum vidi. Hic me fecit fieri

subdiaconum, cum adhuc esset privata persona. Non possem credere alicui referenti quod Tuscia talem hominem dare posset, nisi oculis meis ego ipse vidissem.

De abbate Brittinorii, qui fuit germanus fratris Rainaldi et litteratus et sanctus homo et fratrum Minorum amicus et precipuus benefactor.

Hic habuit fratrem germanum in Ordine vallis Ambrosiane sive Umbrose, qui in Romagnola in monasterio Bertenorii abbas fuit, sanctus, litteratus et bonus et fratrum Minorum intimus valde amicus. Cuius anima requiescat in pace!

officials and the second second second the second s

De duobus sociis de Britania et de castro Britinorio.

Nota quod duo socii de Britania a curia Romana redibant, qui illuc iverant causa devotionis pro sanctuariis visitandis. Cum autem in Romagnola essent, locaverunt se in quodam monte in cellis, ut ibi vitam heremiticam agerent. Processu autem temporis congregate sunt ibi gentes ad habitandum et fecerunt ibi pulchrum castrum, quod usque in hodiernum diem Britinorium appellatur ab illis heremitis, qui ibi primitus habitaverant, qui fuerant de Britania. Horum nomina aliquando scivi, sed modo memorie non occurrunt; pro sanctis habentur.

De captione regis Hencii, que facta est per Bononienses in territorio Mutinensi.

Anno Domini MCCXLIX erat potestas Ianuensium domnus Albertus Malavolta de Bononia et venit ad domum fratrum Minorum in die Pentecostes, volens missam audire. Et ego eram ibi, et frater Pentecostes erat sacrista, homo sanctus, honestus et bonus; et cum vellet pulsare campanam amore potestatis qui venerat, dixit potestas: 'Audiatis prius nova, que habeo, quoniam optimos habemus rumores. Audistis quod Bononienses die sexto exeunte Maio ceperunt regem Hencium

cum maxima multitudine Cremonensium et Mutinensium et Theutonicorum?

De qualitatibus regis Hencii, et quod frater Albertinus de Verona lusit ad taxillos pro eo, ut custodes eius darent ei ad manducandum.

Erat autem rex Hencius, qui et Henricus, naturalis, id est non legimus, filius Friderici imperatoris condam depositi, et erat valens homo et valde cordatus, id est magnifici cordis. et probus armatus et solatiosus homo, quando volebat, et cantionum inventor, et multum in bello audacter se exponebat periculis; pulcher homo fuit mediocrisque stature. Hic, quando captus fuit, habebat dominium Regii, Cremone et Mutine. Hunc per multos annos tenuerunt Bononienses in carcere in communis palatio usque ad ultimum diem vite sue. Cum autem quadam die custodes eius nollent ei dare comedere, ivit ad eos frater Albertinus de Verona, qui erat sollemnis predicator ex Ordine fratrum Minorum, et rogavit custodes, quod sibi amore Dei et sui comedere darent. Qui cum deprecanti nullatenus acquiescere vellent, dixit eis: 'Ludam vobiscum ad taxillos, et si vicero, habebo licentiam dandi sibi comedere'. Factum fuit. Lusit et vicit deditque comedere regi, familiariter stando cum eo. Et omnes qui audiverunt hoc commendaverunt fratris caritatem, curialitatem et liberalitatem. Porro ab isto conflictu, in quo fuit rex captus et de suo-exercitu multi prostrati, aliqui evaserunt in fugam conversi, aliqui fuerunt interfecti, aliqui vero ad carceres ducti et in compedibus valde bene detenti.

De domno Guidone de Sesso, et de his qui apud Arolam suspensi fuerunt, et de iniuriis et convitiis, que religiosis hi qui erant ex parte imperii intulerunt.

Domnus vero Guido de Sesso, qui erat maior ex parte imperii in civitate Regina, fugiens periit et suffocatus est cum dextrario suo in sterquilinio leprosorum de Mutina. Hic pessimus inimicus erat contra partem Ecclesie. Unde, cum qua-

dam vice multi capti essent a rege ex parte Ecclesie in castro Arole, quod est in episcopatu Regino, et ad suspendendum iudicati fuissent vellentque confiteri, noluit indutias dare, ut confiteri possent, sed dixit eis: 'Non habetis necesse confiteri, quia vos estis sancti, cum sitis ex parte Ecclesie, et sic statim ibitis in Paradisum'. Atque sic isto prohibente sine confessione fuerunt suspensi. Item veniebat ad domum fratrum Minorum cum aliis malefactoribus suis tempore illo, quo inter Ecclesiam et rem publicam guerra valida erat, et congregatis fratribus in capitulo, requirebat a singulis, unde essent; et habebat notarium et faciebat nomina fratrum scribi et dicebat cuilibet: 'Vade tu viam tuam, et tu vade similiter viam tuam, et decetero nec in loco nec in civitate ista audeas apparere'. Et sic expulerunt omnes, exceptis paucis, qui locum custodiebant; quibus, quando ibant per civitatem pro suis necessitatibus mendicando, convitia et maledicta dicebant, quod litteras falsas portarent, et quod proditores imperatoris existerent; nec fratres Minores nec Predicatores transeuntes per viam audebant ingredi civitatem Mutine, Regii vel Cremone, Et si quando aliqui ignorantes aliquo casu ingressi fuissent, ad palatium communis adducti sub custodia tenebantur, et pane tribulationis et aqua angustie diebus aliquibus sustentati, opprobriose de civitatibus fugabantur, expellebantur, tormentabantur et interdum interficiebantur. Nam in Cremona et in Burgo Sancti Donini tormentati sunt plures. In Mutina ceperunt fratres Predicatores, qui portabant ferramenta pro hostiis faciendis, et duxerunt ad palatium communis cum opprobrio magno, dicentes quod stampum portabant ad monetam falsam et reprobam fabricandam. Nec etiam suis fratribus parcebant, quorum propinqui ex parte imperii totaliter dicebantur esse et pertinaciter erant, nec non et ipsi. Nam frater Iacobus de Papia ab eis fuit expulsus et ignominiose fugatus, et frater Iohannes de Bibiano et frater Iacobus de Bersello et multi alii. Et ut breviter dicam, in conventu Cremone omnes qui erant ex parte Ecclesie licentiati fuerunt; et ego eram presens eo anno, quo Parma civitas mea, id est ex qua natus sum, rebellavit imperio.

Processu vero temporis fratrem Hugolinum de Gavaça ad portam civitatis Regii diu detentum expectare fecerunt nec permiserunt intrare, cum tamen plures fratres germanos ex parte imperatoris in civitate haberet. Quid plura? Viri diabolici erant.

De Iuliano de Sesso, qui fuit pessimus persecutor Ecclesie, et ideo percussit eum Deus.

Inter quos in malicia fuit precipuus quidam Iulianus de Sesso, qui fuit dominus legum, senex et inveteratus dierum malorum. Hunc rex Hencius fecit dominum Cremone, Regii et Mutine, ut esset iusticiarius. Et fecit suspendi aliquos ex illis de Foliano et multos alios fecit interfici, pro eo quod erant ex parte Ecclesie. Et inde gloriabatur et non nullis dicebat: 'Videte quomodo tractamus istos latrones'. Vere iste Iulianus menbrum diaboli fuit. Et ideo paralisi percussit eum Deus, et totus ex uno latere factus est aridus, oculusque eius de capite est egressus, ita tamen quod remanebat in pristino loco, et sicut sagitta apparebat exterius, quod videre orribile erat. Ita etiam factus est fetidus, quod pre nimio fetore nullus sibi apropinquare audebat, excepta quadam iuvencula Theotonica, quam tenebat amasiam; cuius pulcritudo tanta erat, quod valde reputaretur severus, qui non eam libenter aspiceret. Iste Iulianus filius cuiusdam spurii fuit illorum de Sesso. De quo dicit propheta Ys. ultimo: Puer Cannorum maledictus erit. Unde poeta:

Spurius ille puer nullum suadebit honestum.

Nam in plena concione quadam vice sive pluries dixit quod melius erat calcem comedere quam cum his qui erant ex parte Ecclesie pacem habere. Ipse vero comedebat bonos capones, et pauperes homines moriebantur inedia. Quid plura? Non diu in hoc mundo durat malorum prosperitas. Nam ascendunt usque ad celos et postea descendunt usque in abissos, et anima eorum tabescit in multiplicibus malis. Mutatus est ventus, et hi qui erant ex parte Ecclesie prosperari ceperunt, quia is qui dor-

miebat Iesus surrexit et imperavit ventis et mari, et tranquillitas maxima facta fuit. Iste vero miser fugatus et asportatus fuit de civitate Regina latenter, et totus fetidus, excommunicatus et maledictus, sine confessione, sine communione, sine satisfactione de hoc mundo recessit, vadens ad diabolum, patrem suum, cuius toto tempore vite sue fuerat imitator. Sepultus fuit in villa Campagnole in quodam fossato, sicut de quodam rege Iudeorum dicitur in Ieremia XXII: Sepultura asini sepelietur, putrefactus et proiectus extra portas Ierusalem.

Quod Parmenses et banniti de Regio multa mala fecerunt Reginis.

Item millesimo supraposito, scilicet MCCXLIX, Parmenses cum bannitis Regii combusserunt pontem Sancti Stephani de Regio et pontem de porta Bernonis et burgum Omnium Sanctorum et burgum porte Bernonis.

De Crustinio, quod inundavit et destruxit pontes suos.

Et Crustinium inundavit et destruxit pontes suos et ivit usque Mutilenam X die intrante Iunio.

De domno Symone Iohannis Bonifacii, qui fuit magnus preliator pro parte Ecclesie tempore magne guerre.

Et eodem anno in mense Augusti domnus Symon domni Iohannis Bonifacii de Manfredis intravit Novem, Arolam et Sanctum Stephanum, que sunt terre sive ville in episcopatu Regino. Hic ex parte Ecclesie erat et fuit nobilis homo et pulcher et fortis, amicus meus et magnus bellator tempore magne guerre. Et congregati sunt ad eum multi, qui erant amaro animo et de domibus suis expulsi, et sicut principem sequebantur. Et divulgabatur nomen eius, quia multa faciebat digna relatu, conburendo, capiendo, destruendo, interficiendo, sicut malicia guerrarum requirebat tempore illo.

De terremotu.

Item eodem anno in mense Septembris inter nonam et vesperam terremotus magnus fuit. Et eodem anno Bononienses et banniti Mutine et Romagnoli obsederunt Mutinam et burgos conbusserunt et manganaverunt eam in mense Septembris.

De obsidione Mutine, et de Icilino de Romano, qui cepit Hest et alias marchionis Hestensis terras. De reedificatione Berselli.

Et Ycilinus de Romano cepit Est, quod est castrum marchionis Hestensis, et alias terras marchionis similiter cepit, quia Aço marchio erat cum Parmensibus, qui faciebant castrum Berselli. Et Mutinenses inierunt fedus cum Bononiensibus et habuerunt duos potestates, unum pro qualibet parte, et recuperaverunt omnes suos captivos, qui in compedibus tenebantur.

Item millesimo supraposito post festum sancti Antonii Paduani sive Hyspani, qui est ex Ordine fratrum Minorum, de conventu Ianuensi recessi cum socio meo, et venimus Bobium et vidimus unam de ydriis Domini, in qua Dominus ex aqua vinum fecit in nuptiis. Dicitur enim esse una ex illis. Si est, Deus novit, cui nota sunt omnia, aperta et nuda. In ea sunt multe reliquie. In altari monasterii Bobii est. Et sunt ibi multe reliquie beati Columbani, quas vidimus. Post hec venimus Parmam, unde oriundi eramus, et ibi fecimus facta nostra. Post recessum vero nostrum de Ianua venit illuc generalis minister frater Iohannes de Parma. Cui fratres Ianuensis conventus dixerunt: 'Quare, pater, abstulistis nobis fratres vestros. quos miseratis huc? Gaudebamus amore vestro, quod hic erant nobiscum, et quia boni fratres sunt et consolatorii et bene se habuerunt'. Tunc respondit minister et dixit: 'Et ubi sunt? Numquid non sunt in domo ista?'. Et dixerunt: 'Non, pater, quia frater Ruffinus, minister Bononie, revocavit eos ad suam provinciam'. Tunc generalis dixit: 'Novit Deus quod nichil scivi de ista obedientia, immo credebam quod essent in ista domo, et multum mirabar, quod non veniebant ad me'. Postea

invenit nos Parme et vultu iocundo dixit nobis: 'Multum discurritis, pueri, modo in Francia, modo in Burgundia, modo in Provincia, modo in conventu Ianuensi, modo in Parmensi habitare disponitis. Si possem ita quiescere sicut vos, non tantum discurrerem'. Et dixi sibi: 'Vobis, pater, incumbit labor ambulandi ratione ministerii, iuxta illud quod Dominus Apostolis dixit Io. XV: Posui vos, ut eatis et fructum afferatis, et f(ructus) vester ma(neat). De Helya dicitur, quod ibat quocumque eum ferebat voluntas, III Reg. XIX. De nobis vero sciatis, quod semper nobiscum fuit obedientia vera et pura'. His auditis accepit satisfactionem. Diligebat enim nos. Cum autem fuimus Bononie, quadam die in camera sua dixit fratri Ruffino ministro: 'Ego posueram istos fratres in Ianuensi conventu, ut studerent, et tu removisti eos inde '. Respondit frater Ruffinus: 'Pater, hoc feci pro consolatione eorum, quia miseram eos in Franciam eo tempore, quo imperator Parmam obsidebat; ideo revocando ipsos credebam eos consolari'. Tunc dixi generali ministro: 'Ita fuit, pater, sicut ipse dicit'. Tunc dixit sibi generalis: 'Locabis ergo eos bene, ut sint consolati et intendant studio et non tantum discurrant'. Respondit frater Ruffinus: 'Libenter, pater. Faciam eis gratiam et consolationem amore vestro et amore ipsorum'. Tunc retinuit socium meum Bononie, ut corrigeret sibi Bibliam suam, me vero misit Ferariam, ubi continue habitavi septem annis, quod non mutavi locum.

De captione Lodoyci regis Francie, que facta est per Saracenos in partibus ultramarinis.

Anno Domini MCCL captus est Lodoycus rex Francie, et maior pars exercitus Gallici, qui cum rege transfretaverat, a Saracenis est interfecta. Sed et prius pestilentia et inedia multi periere. Habuerunt enim caristiam et penuriam comestibilium rerum et victualium, nec talem dispositionem aeris habebant, qualem in terra sua.

De humilitate regis Francie, et de restitutione Damiate, et de reedificatione terrarum multarum.

Ad ultimum vero reddita Damiata restitutus est rex et a Saracenis dimissus. Et rediens ad partes fidelium edificavit Cesaream Phylippi et alias multas terras, faciens muros et domos et turres. Cumque exercitus eius in IIII partes esset divisus diversis in locis propter huiusmodi opera facienda, irruerunt Saraceni in uno istorum locorum super laborantes inermes et omnes interfecerunt. Quod audiens rex, qui alibi erat, festinanter venit et fecit foveam fieri et propriis manibus sepelivit eos, nec laborem timuit nec fetorem aborruit. Et mirabantur milites regis de tanta eius humilitate. Ideo bene congruit isti regi quod de Booz in libro Ruth dicitur II: Benedictus sit a Domino, quoniam eamdem gratiam, quam prebuerat vivis, servavit et mortuis.

Quod hi qui erant ex parte Ecclesie multa mala intulerunt Reginis. Et quod hi qui erant ex parte imperii debellaverunt Parmenses et carrocium eorum habuerunt et ex eis tria milia.

Item millesimo supraposito in mense Iunii, in sancto Vito fecerunt vastum Reginis Bononienses, Mutinenses, banniti Regii, Parmenses, Romagnoli, Tuscani et Ferarienses a strata superius usque ad circas, et dederunt mercatum Parmensibus. Et Regini iverunt ad Novem et conbusserunt circam et vastaverunt undique et ceperunt multos homines et iumenta. Et ceperunt Campagnolam cum ducentis hominibus. Postea die Iovis post festum beate Marie Virginis, id est XIIII die exeunte Augusto, venerunt Parmenses qui erant extra Parmam ex parte imperii et habitabant in Burgo Sancti Donini contra Parmam cum Mutinensibus et cum Uberto Pelavisino marchione, qui erat dux et capitaneus istius exercitus; et Parmenses, egressi de civitate cum carrocio contra eos, congressi sunt cum eis in loco qui dicitur Agrola, ubi condam Victoria civitas fuerat. Et facta est pugna grandis in strata solummodo, quia propter

foveas ad agros exire non poterant; nec preliati sunt nisi milites hinc et inde, id est ex utraque parte cuiuslibet exercitus, et non omnes, sed aliqui, quia strata amplum bellum non capiebat. Et domnus Mons Lupus marchio, magnus bellator et fortis armatus, de Parmensibus et Cremonensibus multos prostravit in strata. Erat enim doctus ad bellum et fortis et securus ut leo. Tandem prostratus est ipse et interfectus in strata.

Hic numerantur marchiones de Lupis, qui domni Bernardi Rolandi Rubei nepotes fuerunt.

Hic domni Bernardi Rolandi Rubei, cognati pape Innocentii quarti, ex sorore nepos fuit cum aliis V fratribus, qui magni barones fuerunt et habitabant in Parma in capite pontis. Primus istorum domnus Hugo, secundus domnus Guido, tertius domnus Rolandus, quartus domnus Mons, de quo presens est sermo, quintus domnus Gottefredus. Hic fuit in Ordine Templariorum magnus et potens et multum reputatus, eo quod marchio esset. Omnes supradictos vidi et cognovi, et dicebantur marchiones Lupi de Soragna, que villa erat, in qua possessiones habebant, distans inferius a Burgo Sancti Donini per miliaria V. Porro Parmenses qui erant extra Parmam ex parte imperii, videntes quod in supradicto conflictu sui inferiores esse ceperunt, giraverunt ex latere et fecerunt insultum contra civitatem currendo et clamando: 'Ad civitatem, ad civitatem!'. Populares vero, qui de Parma ad bellum exiverant, hoc audientes, dimisso carrocio et militibus suis in strata, qui fortiter dimicabant, cum magna fuga in civitatem reversi sunt. Quam cum intrare vellent, fractus est pons in circa, et multi sunt in fovea suffocati. Domini autem nutu factum est, ut non auderent hostes ingredi civitatem, quia beata Virgo, que honoratur in ea, noluit deserere suos. Verumtamen peccatis exigentibus et tempore taliter percurrente Parmenses intrinseci infortunium habuerunt. Et ceperunt hostes eorum carrocium, quod derelictum erat in strata, et ex eis tria milia (pedites) et multos milites ibi interfecerunt. Potestas Parmensium de civitate

erat tunc temporis domnus Catellanus de Carbonisiis de Bononia, qui non fuit captus, quia optime scivit sibi cavere. In glarea fluminis Tari ligaverunt captivos, ut dixit michi domnus Glarattus, qui ibi fuit ligatus. Et tot videbantur, quod credebat quod omnes Parmenses capti fuisset. Duxerunt autem eos Cremonam et in compedibus et in carceribus posuerunt, et ut se redimerent et vindictam ex eis facerent, ludibria multa exercuerunt in eos. Et suspendebant eos in carceribus per manus et per pedes et extrahebant eis dentes terribili et horribili modo et buffones ponebant in ore ipsorum. Et inventores novorum tormentorum tunc temporis exstiterunt. Et Cremonenses pessimi fuerunt contra Parmenses captivos, sed et Parmenses qui erant ex parte imperii deteriores fuerunt inventi. Fecerunt enim contra illud quod Dominus precipit Levitici XIX: Non queras ultionem nec memor eris iniurie civium tuorum. Et iterum Eccli. X: Omnis iniurie proximi ne memineris et nichil agas in operibus iniurie. Quod male servaverunt, quia multos ex eis occiderunt. Quapropter pro Parmensibus qui erant ex parte Ecclesie, quibus talia acciderunt, congrue potest dici quod legitur II Macha. VI: Obsecro autem eos qui hunc librum lecturi sunt, ne aborrescant propter adversos casus, sed reputent ea que acciderunt non ad interitum, sed ad correctionem generis esse nostri. Etenim multo tempore non sinere peccatoribus ex sententia agere, sed statim ultiones adhibere, magni beneficii est inditium et cetera.

Quod processu temporis mirabiliter ulti sunt Parmenses de his qui tempore guerre intulerant eis mala.

Processu autem temporis mirabiliter ulti sunt Parmenses qui erant ex parte Ecclesie tam de Cremonensibus, qui talia fecerunt, quam de Parmensibus qui habitabant in Burgo Sancti Donini, et de Pelavicino similiter, iuxta verbum quod scriptum est: Filia Babylonis misera, beatus qui retribuet tibi retributionem tuam, quam retribuisti nobis. Et iterum Iere. L: Preparamini contra Babylonem per circuitum. Omnes qui intenditis

arcum debellate eam. Non parcatis iaculis, quia Domino peccavit. Ultionem accipite de ea. Sicut fecit, facite ei. Disperdite satorem de Babylone et tenentem falcem in tempore messis a facie gladii columbe. Item Ys. XIIII: Perdam Babylonis nomen et reliquias et germen et progeniem, ait Dominus. Item in persona Ecclesie dixerat Ieremias in Trenis I: Omnes inimici mei audierunt malum meum, letati sunt, auoniam tu fecisti, Adduxisti diem consolationis, et fient similes mei. Ingrediatur omne malum eorum coram te, et devindemia eos, sicut vindemiasti me propter omnes iniquitates meas. Ad idem facit quod dicit Iere. II: Omnes qui devorant eum, scilicet populum divino cultui mancipatum, delinguant, mala venient super eos, dicit Dominus. Quod patuit in rege Hencio, quando a Bononiensibus captus fuit cum Cremonensibus et Theotonicis suis. Et quidem iuste, quia prelatos Ecclesie, qui ibant ad concilium tempore pape Gregorii noni, cum Pisanis ceperat in mari Pisano. Et sic impleta est imprecatio illa, quam Ecclesiasticus fecerat, dicens Eccli. XXXVI: Qui pessimant plebem tuam, inveniant perditionem. Contere caput principum inimicorum dicentium: 'Non est alius preter nos'. Ad hanc vindicte materiam pertinet quod Dominus Moysi dixit Exo. XXXIII: Loquere filiis Israel: Populus dure cervicis es. Semel ascendam in medio tui et delebo te. Nota quod est duplex ascensus, scilicet ab inferioribus ad superiora et ab occultis ad manifesta. De primo dixit Dominus ad Moisen Exo. XXIIII: Ascende ad me in montem et esto ibi. De secundo Dominus dicit Naum III: Revelabo pudenda tua in facie tua et ostendam gentibus nuditatem tuam et cet. Cum ergo Dominus dicit: semel ascendam in medio tui et delebo te, comminatio est captivitatis Babilonice vel Romane. Multum dilata fuit ista responsio. Sed plus dilata fuit responsio Domini.

De corpore Domini tractatur hic incidenter et decenter usque ad locum illum, ubi scribitur: Fridericus secundus imperator condam et cet.

Cum enim dedisset Dominus manna Iudaico populo in deserto, sicut habetur Exodi XVI: Filii Israel dixerunt adinvicem:

Manhu? Quod significat: quid est hoc? Licet Moyses responderit eis tunc dicens: Iste est panis, quem dedit Dominus vobis ad vescendum, verius tamen et melius respondit eis Dominus, cum dixit Mat. XXVI: Hoc est corpus meum.

Quod manna prefiguravit dominicum corpus triplici ratione.

Prefiguravit enim illud manna dominicum corpus triplici ratione. Ouarum prima est quia, sicut manna de celo datum fuit, sic et dominicum corpus, cum celebratur missa, cotidie datur de celo. De primo habetur Exo. XVI. Ideo dicit Ps.: Pluit illis manna ad manducandum et panem celi dedit eis, panem angelorum manducavit homo. De secundo habetur in quarto Dialogorum libro circa finem, ubi Gregorius ita dicit: Ouis enim fidelium habere dubium possit in ipsa immolationis hora ad sacerdotis vocem celos aperiri, in illo Iesu Christi misterio angelorum choros adesse, summis ima sociari, terram celestibus iungi, unum quid ex visibilibus et invisibilibus fieri? Hinc ipse ait Io. VI: Ego sum panis vivus, qui de celo descendi. Et Io. III: Nemo ascendit in celum nisi qui de celo descendit, filius hominis, qui est in celo. Quod intelligitur 'propria virtute'. Unde illud Io. VI: Nemo potest venire ad me, nisi pater, qui misit me, traxerit illum.

Quod filius Dei in tribus locis dicitur totus esse.

Et nota quod filius Dei localiter est in celo, personaliter in verbo, sacramentaliter in altari. Verba sunt Innocentii pape tertii. Cum ergo dixit filius Dei: Nemo ascendit in celum nisi qui de celo descendit, filius hominis, qui est in celo, intelligitur 'propria virtute', ut dictum est. Alioquin frustra dixisset Io. XIIII: Vado parare vobis locum. Et si abiero et preparavero vobis locum, iterum veniam et accipiam vos ad me ipsum, ut ubi sum ego et vos sitis. Et iterum Io. XVII: Pater, quos dedisti michi, volo, ut ubi sum ego et illi sint mecum, ut videant claritatem, quam dedisti michi. Quod autem dixit: qui est in celo, cum homo esset et

videretur et loqueretur in terra, hoc ideo dixit, quia simul fuit viator et comprehensor. Unde illud Ps.: Simul in unum dives et pauper. Ascendendum autem erat ei, quia descenderat, sicut dicit Apostolus ad Ephe. IIII: Quod autem ascendit, quid est, nisi quia et descendit primum quidem in inferiores partes terre? Qui descendit ipse est et qui ascendit super omnes celos, ut adimpleret omnia. Descensum filii Dei suis orationibus meruerant prophete iuxta illud Ps.: Domine, inclina celos tuos et descende. Dicit se exauditum: Inclinavit celos et descendit. Item Ys. LXIIII: Utinam dirumperes celos et descenderes, a facie tua montes defluerent, id est superbi humiliarentur videntes te in humana carne humiliatum. Unde subdit infra: Descendisti. et a facie tua montes defluxerunt. Item Iere. XIIII: Quare quasi colonus futurus es in terra et quasi viator declinans ad manendum? Quare futurus es velud vir vagus et fortis, qui non potest salvare? Quod autem dixit: quasi viator declinans ad manendum. hoc est quod dixit Osee XI: Declinavit ad eum, ut vesceretur, scilicet ad humanum genus declinavit.

Quod aliquando bonum est communicare, aliquando bonum cessare, quod ostenditur Zachei et centurionis exemplo, quorum unus Dominum recepit letanter, alter se reputavit indignum.

Unde dixit Zacheo Luc. XIX: 'Zachee, festinans descende, quia hodie in domo tua oportet me manere'. Et festinans descendit et excepit illum gaudens. Et cum viderent, omnes murmurabant dicentes, quia ad hominem peccatorem divertisset. Nota quod centurio Domino dixit, quando ad domum suam se iturum promisit, Mat. VIII: Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur puer meus. Ideo nota quod bonum est interdum recusare cum centurione, id est a communione abstinere, quando homo se cognoscit et sentit indignum, et bonum est suscipere cum Zacheo, quando homo cognoscit se dignum, id est quando non habet remorsum mortalis peccati. Secunda ratio quod manna prefiguravit dominicum corpus, fuit, quia, sicut de manna dicitur Exodi XVI:

Nec qui plus collegerat, habuit amplius, nec qui minus paraverat, repperit minus, sed singuli iuxta id quod edere poterant congregaverunt: sic de corpore Domini dicitur et verum est, quod, sicut est in tota hostia totum, sic in qualibet parte fracte hostie totum. Unde potest dicere sumens quod dicit beatus Bernardus: Totus michi datus est, totus in meos expensus est usus. De Domino dicit. Tertia ratio est, quia, sicut de indigne servantibus et tractantibus manna dicitur quod scatere cepit vermibus atque computruit, sic de corpore Domini dicitur quod non est indigne tractandum neque sumendum. Unde Apostolus dicit I ad Cor. XI: Quicumque manducaverit panem vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. Probet autem se ipsum homo, et sic de pane illo edat et de calice bibat. Qui enim manducat et bibit indigne, iuditium sibi manducat et bibit, non diiudicans corpus Domini. Et nota quod filii Israel XL annis comederunt manna, donec venirent in terram habitabilem. Hoc cibo aliti sunt, usquequo tangerent fines terre Chanaan, sicut habetur in Exodo XVI. Hoc est quod habetur Iosue V: Defecit manna, postquam comederunt de fructibus terre, nec usi sunt ultra illo cibo filii Israel, sed comederunt de fructibus presentis anni terre Chanaan. Nota quod Dominus precepit Moysi, quod servaretur manna in memoriale signum, sicut habetur Exodi XVI: Dixit autem Moyses: 'Iste est sermo, quem precepit Dominus: Imple gomor ex eo, et custodiatur in futuras retro generationes, ut noverint panem, quo alui vos in solitudine, quando educti estis de terra Egypti'. Dixitque Moyses ad Aaron: Sume vas unum et mitte ibi mann quantum potest capere gomor et repone coram Domino ad servandum in generationes vestras'. sicut precipit Dominus Moysi. Posuitque illud Aaron in tabernaculo reservandum.

Quod viri ecclesiastici dominicum corpus reservant in Ecclesiis et oratoriis suis propter tria.

Simili modo ecclesiastici viri dominicum corpus reservant in Ecclesiis et oratoriis suis propter tria. Primo, ut pro infirmis

possit haberi ad communicandum eos, cum necesse fuerit. Secundo, ut exhibeamus ei reverentiam debitam et devotam, ad quam quilibet Christianus tenetur toto tempore vite sue. Qui etiam potest Dei filio dicere cum Tobia IX: Si meipsum tradam tibi servum, non ero condignus providentie tue. Hinc Ys. ait LXIII: Miserationum Domini recordabor, laudem Domini super omnibus que reddidit nobis Dominus et super multitudinem bonorum domus Israel, que largitus est eis secundum indulgentiam suam et secundum multitudinem miserationum suarum. Et dixi: Verumtamen populus meus est, filii non negantes. Et factus est eis salvator. In omni tribulatione eorum non est tribulatus. et angelus faciei eius salvavit eos. In dilectione sua et in indulgentia sua ipse redemit eos et portavit eos et levavit eos cunctis diebus seculi. Hinc Damascenus ait: Euge, o Christe, Dei verbum et sapientia et virtus et Deus omnipotens, quid tibi pro his omnibus inopes nos retribuemus? Tua enim universa, et petis a nobis nichil quam salvari, ipse et hoc tribuens et accipientibus gratiam sciens propter ineffabilem bonitatem. Tibi gratia, qui esse dedisti et bene esse gratificasti, et eos qui ex hoc ceciderant rursus reducens ad id propter ineffabilem condescensionem. Tertio, quia Dominus promisit habitare nobiscum, quod facit in sacramento altaris. Unde ait Iere. VII: Bonas facite vias vestras et studia vestra, et habitabo vobiscum in loco isto. Item Mat. ultimo: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem seculi. Hinc Salomon ait II Paralipo. VI: Ergone credibile est, ut habitet Deus cum hominibus super terram? Certe credibile est, quia verbum caro factum est et habitavit in nobis, Io. I.

Quod propter IIII rationes malefaciunt qui semper expectant ad dominicum corpus mutandum de piscide, quando a multis communicatur in missa.

Et nota quod aliqui sacriste semper in missa conventuali, quando fratres communicant, volunt mutare hostiam consecratam in piscide et in templo, in quo corpus Domini conservatur, et credunt bene facere, sed male faciunt propter IIII. Et primo,

quia misse offitium impeditur, et fratres gravantur, et seculares mirantur. Secundo, quia ipsemet sacrista, si est sacerdos, in una missa privata potest hoc facere cum duobus ceroferariis, etiam non presente conventu. Tertio, quia aliquando ponit hostias ex eadem fornata cum prima, quam removet, quod est dicere: non fecit hostias novas. Et longe melius debet conservari hostia consecrata quam non consecrata, tum quia in pulchriori loco servatur, tum etiam quia in ea Deus est, qui est omnium conservator. Patet hoc per exemplum. In Regina civitate destructa fuit quedam Ecclesia, in cuius altari corpus Domini pro reliquiis positum fuerat, et ita invenerunt hostiam illam consecratam candidam et pulcram, ac si eadem die facta fuisset. Et tamen CCC annis steterat ibi, sicut dicebat memorialis scriptura. Habui hoc ab ore fratris Peregrini de Bononia, qui interfuit et vidit. Non placet michi quod corpus Domini in altari pro reliquiis includatur, sicut nunquam placuit quod beatus Benedictus fecit ponendo super corpus cuiusdam defuncti et ipsum sub terra sepeliendo cum eo. Quarto et ultimo dicimus quod male faciunt, quia Dominus, qui XL annis dederat manna filiis Israel, non precepit quod servaretur in fine, quando debebat deficere, sed prima die, qua dedit. Et debebat servari in futuras generationes, et illud manna dominici corporis erat figura. Quanto ergo magis veritas conservatur, presertim cum de ea scriptum sit: Veritas Domini manet in eternum? Si autem dixerit sacrista: 'Hostie consecrate superabundabunt aliquando, et ideo oportet nos eas reponere ubi corpus Domini conservatur', ad hoc potest haberi duplex cautela. Prima, quia in missa, in qua fratres communicare debent, debet ire acolitus, quando cantatur epistola, per chorum dinumerando fratres qui volunt communicare, et tot subdiaconus hostias super patenam ponere debet. Alia ratio est, quia duo acoliti, qui pallam tenent, debent esse ultimi qui communicent, et si hostie consecrate superabundant, sacerdos debet illis dare. Et notandum, sicut dicit magister in Hystoriis, quod manna declinatur: Manna, - ne et Manna - tis, sicut pascha, pasce et pascha-tis. Quod manna multis rebus assimilatur.

Notandum etiam quod manna assimilatur rori et pruine et semini coriandri albo et simile et melli. Que omnia non vacant a misterio et optime adaptari filio Dei possunt. Nam filius Dei fuit ros ille, de quo dixit Ysaac filio suo Gen. XXVII: In pinguedine terre et in rore celi desuper erit benedictio tua. Pinguedinem terre vere habuimus, cum terra nostra, scilicet Virgo beata, dedit fructum suum. Nam mons Dei mons pinguis. Rorem habuimus, quando Deus pater vellus madidavit ex rore usque adeo, quod Gedeon ex eo concam implevit, postmodum totam terram madefecit ex rore, ut habetur Iudic. VI. Manifestum est quod per terram et vellus intelligitur Virgo beata, iuxta illud: Descendet sicut pluvia in vellus, et terra nostra dedit fructum suum, quia Dominus dedit benignitatem. De hac terra dictum fuit: Visitasti terram et inebriasti eam, multiplicasti locupletare eam. Item per rorem intelligitur filius Dei, quem Ysaias desideravit dicens Ys. XLV: Rorate celi desuper, et nubes pluant iustum, aperiatur terra et germinet salvatorem, et iustitia oriatur simul. Ego Dominus creavi eum. De isto rore dicit Ysaias Deo patri XXVI: Ros lucis ros tuus, et terram gygantium detrahes in ruinam. Item ipse met filius Dei dicit Osee ultimo: Ero quasi ros, et Israel germinabit quasi lilium. Secundo assimilatur pruine, de qua habetur Eccli. XLIII: Gelu sicut salem effundet super terram, et dum flaverit, fiet tamquam cacumina tribuli. In pruina herbe decoquuntur, et Filius Dei in tribulationibus totus fuit decoctus. Unde illud: Factus sum sicut uter in pruina. Ideo de sanctis innocentibus Augustinus dicit: Qui iure dicuntur martyrum flores, quos in medio frigore infidelitatis exortos velut primas erumpentes Ecclesie gemmas quedam persecutionis pruina decoxit. Item in Exodo dicitur quod, cum ros operuisset superfitiem terre, apparuit in solitudine minutum et quasi pilo tunsum in similitudine pruine super terram. Et de filio Dei dicitur Ys. LIII: Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera nostra. Tertio dicitur quod manna erat album quasi semen coriandri.

Et de filio Dei dicit sponsa in Canticis V: Dilectus meus candidus et rubicundus, electus ex milibus. Quarto assimilatur simile, qui est flos farine triticee delicatissimus. Et filius Dei flos appellatur iuxta illud Ys. XI: Egredietur virga de radice Iesse, et flos de radice eius ascendet. Iste flos de se ipso dicit Cant. II: Ego flos campi. De isto flore cantatur in prosa que est de planctu Virginis ad crucem:

Flos florum, dux morum, venie vena, quam gravis in clavis est tibi pena.

Bene ergo faciunt sacriste, quando de delicatissima frumenti farina faciunt hostias, quia filius Dei grano frumenti se assimilavit Io. XII, et quia manna, que fuit figura dominici corporis, similitudinem simile dicitur habuisse.

[Quod mana dulcedini melis asimilatur].

Quinto et ultimo assimilatur melli. Et sapientia increata de se dicit Eccli. XXIIII: Spiritus meus super mel dulcis, et hereditas mea super mel et favum. Item ab Ecclesia de Christo cantatur: De ore prudentis procedit mel, dulcedo mellis est lingua eius. Bene ergo dicitur in Exodo XVI quod manna erat quasi semen coriandri album, gustusque eius quasi simile cum melle, ex quibus fit delicatissimus cibus. Unde illud Eze. XVI: Similam et mel et oleum comedisti, et decora facta es vehementer nimis et profecisti in regnum. Verba Domini sunt ad Ierusalem sive ad animam. Ad hunc cibum manducandum invitamur a Psalmista: Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Hinc Apostolus dicit ad Hebreos VI: Gustaverunt donum celeste et participes facti sunt Spiritus Sancti, gustaverunt nichilominus bonum Dei verbum virtutesque seculi venturi. Item de seipso dicit ipse Dominus ad Augustinum: Cibus sum grandium, cresce, et manducabis me. Non ego mutabor in te sicut cibus carnis tue, sed tu mutaberis in me. Et revera talis est mutatio dextere

excelsi, quando homo, qui prius erat carnalis, totus efficitur spiritualis, quia gustato spiritu desipit omnis caro.

Et quia manna dulcedini mellis assimilatur, videndum est quid de melle sapiens dicit Prover. XXIIII: Comede, fili mi, mel, quia bonum est, et favum dulcissimum guturi tuo. Et iterum Prover. XXV: Mel invenisti, comede quod sufficit tibi, ne forte satiatus evomas illud. Item Prover. XXV: Sicut qui mel multum comedit, non est ei bonum, sic qui perscrutator est maiestatis, opprimetur a gloria. Item mensura istius cibi, scilicet mannatis, erat gomor, sicut Moyses dicit Exodi XVI: Hic est sermo, quem precepit Dominus: Colligat ex eo unusquisque quantum sufficiat ad vescendum, gomor per singula capita. Gomor autem decima pars est ephy. Ephy vero, sicut habetur Ruth II, tres modios capit. Modius vas est, sicut apud nos appellatur sextarius vel mina. Und Dominus dicit Luc. VIII: Nemo autem lucernam accendens operit eam vase. In Mat. V sic habetur: Neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut lu(ceat) omnibus qui in domo sunt. Modius Parmensis octo sextarios capit, Ferariensis XX, quia plus habent de frumento. Si igitur talis esset modius Iudeorum, non diceretur Ruth portasse sex modios ordei, quos Booz posuit super eam, sicut habetur Ruth III. De hac materia habetur Deutero. XXV: Non habebis in sacculo diversa pondera, maius et minus, nec erit in domo tua modius maior et minor; pondus habebis iustum et verum. Et modius equalis et verus erit tibi, ut multo vivas tempore super terram, quam dominus Deus tuus dederit tibi. Abominatur enim Dominus eum qui facit hec et aversatur omnem iniustitiam. Sed de hac materia satis sit dictum. Iam nunc ad Fridericum accedamus et de morte dicamus ipsius.

De decem infortuniis Friderici imperatoris condam.

Fridericus secundus imperator condam, quamvis magnus et dives et potens fuerit imperator, tamen multa habuit infortunia, de quibus aliqua sunt dicenda, que sunt hec. Primum eius infortunium fuit quia filius eius Henricus primogenitus,

qui post eum imperare debebat, contra voluntatem suam Lombardis adhesit; et ideo ipsum cepit et vinculavit et in carcerem posuit, et tandem mala morte periit. Ideo potuit dicere imperator illud Iob XIX: Quem maxime diligebam, adversatus est me.

Secundum eius infortunium fuit, quia voluit suppeditare Ecclesiam, ut tam papa quam cardinales ceterique prelati pauperes essent et pedites irent; et hoc non intendebat facere zelo divino, sed quia non erat bene catholicus; et quia multum erat avarus et cupidus, volebat habere divitias et thesauros Ecclesie sibi et filiis suis; et quia volebat potentiam eorum deprimere, ne contra eum aliquid attemptarent. Et hoc referebat quibusdam secretariis suis, a quibus postea fuit scitum. Ideo dicit Ecclesiasticus XIX: Amico et inimico tuo noli narrare sensum tuum, et si est tibi delictum, noli denudare. Sed non permisit Deus, ut suis talia faceret, quia ipse dicit Zacharie II: Qui enim tetigerit vos, tanget pupillam oculi mei.

Tertium eius infortunium fuit quia voluit subiugare Lombardos et non potuit, quia, quando habebat eos ex una parte, perdebat eos ex altera. Obliqui enim sunt valde et lubrici, dum aliud locuntur et aliud agunt, ut si velis anguillam aut murenulam strictis tenere manibus, quanto fortius presseris, tanto citius elabitur.

Quartum eius infortunium fuit quia papa Innocentius quartus deposuit eum ab imperio in pleno concilio Lugdunensi et puplicavit ibi omnes malitias et iniquitates ipsius. Unde illud Prover. XXVI: Qui operit odium fraudulenter, revelabitur malicia eius in concilio. Tunc impletum est illud verbum Domini Ys. XXII: Expellam te de statione tua et de ministerio tuo deponam te.

Quintum eius infortunium fuit quia adhuc eo vivente imperium eius alteri datum fuit, scilicet langravio Turingie; quamvis mors eum de medio tulerit cito, tamen dolorem inde habuit Fridericus, quando vidit quod eius imperium alteri tradebatur. Unde illud I Reg. II: Videbis emulum tuum in templo in universis prosperis Israel, ut deficiant oculi tui, et tabescat

anima tua. Item tunc impletum fuit quod Dominus dixerat Ys. XXII: In die illa vocabo servum meum Elyachim, filium Elchie, et induam illum tunica tua et cingulo tuo confortabo eum et potestatem tuam dabo in manus eius. Verumtamen creditum fuit et dictum, quod fecerit eum occidi; quod bene fecisset, quia malitiosus homo erat. Unde impletum est illud Dan. XI: Et cessare faciet principem opprobrii sui, et opprobrium eius convertetur in eum. Et convertet faciem suam ad imperium terre sue, et impinget et corruet et non invenietur. Et stabit in loco eius vilissimus et indignus decore regio, et in paucis diebus conteretur, non in furore neque in prelio. Et stabit in loco eius despectus, et non tribuetur ei honor regius. Exponat et intelligat unusquisque verba supraposita Danielis sicut vult, quia Apostolus dicit: Unusquisque in suo sensu abundet, ad Romanos XIIII.

Sextum eius infortunium fuit quando Parma rebellavit sibi et totaliter adhesit Ecclesie, qui fuit causa totius ruine ipsius.

Septimum infortunium eius fuit quando Parmenses ceperunt civitatem suam Victoriam, quam fecerat iuxta Parmam, et conbusserunt et diruerunt et destruxerunt et foveas repleverunt, ita ut nullum appareret vestigium, iuxta illud Apoc. XVII: Civitas que fuit et non est. Item ipsum turpiter fugaverunt cum exercitu suo et multos ex eis occiderunt et multos captivos duxerunt in civitatem suam Parmam, iuxta verbum quod scriptum est Ys. XIIII: Erunt capientes eos qui se ceperant et subicient exactores suos. Item expoliaverunt ipsum et totum habuerunt thesaurum ipsius. Tunc impletum est illud propheticum Abachuch II: Numquid non repente consurgent qui mordeant te, et suscitabuntur lacerantes te, et eris in rapinam eis? Quia tu spoliasti gentes multas, spoliabunt te omnes qui reliqui fuerint de populis propter sanguinem hominis et iniquitatem terre civitatis et omnium habitantium in ea. Item Ys. XXXIII: Ve qui predaris! Nonne et ipse predaberis? Et qui spernis, nonne et ipse sperneris? Cum consummaveris depredationem, depredaberis, cum fatigatus desieris contemnere, contemneris. Item vox Friderici potest esse illa que habetur Iob XIX: Spoliavit me gloria mea et abstulit coronam de capite meo. Quod potest intelligi de

papa Innocentio quarto, qui eum deposuit ab imperio, vel de civitate Parmensi, que ad litteram eum spoliavit et coronam ipsius abstulit de capite suo, quam invenit quidam Parmensis in civitate Victorie, cum destrueretur, et portabat eam publice in manu sua, sed Parmenses abstulerunt eam sibi, iuxta verbum quod scriptum est, Gregorius: Depredari desiderat qui thesaurum publice in via portat. Hunc hominem vidi et cognovi, et coronam similiter vidi et in manu habui, et erat magni ponderis et magni valoris. Et Parmenses dederunt ei pro corona illa ducentas libras imperialium et unum casamentum iuxta Ecclesiam sancte Christine, quod antiquitus fuerat equorum lavatorium et potatorium. Homo vero ille Curtus-passus dicebatur, eo quod parvus esset. Et sequitur in Iob, ut ab ipso Friderico singulariter conquerendo dirigatur sermo ad Deum vel ad papam Innocentium quartum vel ad ipsam civitatem Parmensem: Destruxit me undique, et pereo, et quasi avulse arbori abstulit spem meam. Iratus est contra me furor eius, et sic me habuit quasi hostem suum. Simul venerunt latrones eius et fecerunt sibi viam per me et obsederunt in gyro tabernaculum meum.

Octavum infortunium eius fuit, quando principes et barones sui rebellaverunt contra eum, ut Tebaldus Franciscus, qui se inclusit in Cappacio, et postea male periit exoculatus et diversimode afflictus et interfectus ab eo; et Petrus de Vinea et plures alii, quos longum nominare foret. De quibus potuit dicere imperator illud verbum Iob XIX: Abominati sunt me condam consiliarii mei, et quem maxime diligebam, adversatus est michi. Iste, quem maxime dilexit, fuit Petrus de Vinea, quem de nichilo sublimavit, ita ut posset sibi dicere illud verbum quod habetur III Reg. XVI: Exaltavi te de pulvere. Prius enim erat pauper homo, et imperator fecit eum dictatorem suum et appellavit eum logothetam, volens ipsum amplius honorare.

De logotheta, quid sit.

Componitur quoque logos cum theta, quod est positio; et dicitur hic et hec logotheta, qui sermonem facit in populo vel qui edictum imperatoris vel alicuius principis populo nuntiat.

Nonum eius infortunium fuit quando filius eius rex Hencius a Bononiensibus captus fuit; quod fuit dignum et iustum, quia prelatos ceperat in mari, qui ad concilium ibant Gregorii pape noni. Unde Ys. III: Ve impio in malum! Retributio enim manuum eius fiet ei. Tali imprecatur Ecclesiastes VIII: Non sit bonum impio, nec prolongentur dies eius, sed quasi umbra transeant qui non timent faciem Dei. Igitur non potuit non esse, quin imperator doloris gladium habuerit de filio tali tempore ab hostibus capto. Tunc enim ablata est omnis spes victorie sue.

De magno Pelavicini dominio, et quod unus gallus comedit oculum eius, quando puer erat.

Decimum et ultimum eius infortunium fuit, quando audivit quod Ubertus marchio Pelavicinus melius habuit dominium Lombardorum, quam ipse unquam habere potuerit, quamvis fuerit ex parte sua. Et erat senex et gracilis et debilis et monoculus, quia, quando parvulus iacebat in cunabulis, unus gallus piçavit oculum eius, id est cum rostro de capite pueri extraxit et comedit.

Istis decem infortuniis Frederici imperatoris condam possumus addere adhuc duo, ut duodenarium numerum habeamus. Primum, quia excommunicatus a papa Gregorio nono fuit. Secundum, quia Ecclesia regnum Sicilie ei conabatur auferre. Et hoc sine culpa sua non erat. Cum enim misisset eum Ecclesia ultra mare ad Terram Sanctam recuperandam, pacem cum Saracenis fecit sine Christianorum utilitate. Insuper et nomen Machometti fecit in templo Domini publice de(can)tari, sicut in alia cronica posuimus, ubi descripsimus XII scelera Friderici.

Habuit enim Pelavisinus dominium istarum civitatum in Lombardia, scilicet Brixie, Cremone, Placencie, Terdone, Alexandrie, Papie, Mediolani, Cumis et Laude. Hoc nunquam potuit imperator. Porro de Vercellis et de Novaria et de Bergamo milites et pedites habebat, quando volebat, in expeditione sua, quando volebat exercitum congregare. Similiter Parmenses dabant ei milites et pedites, quando volebat, magis ex timore quam ex amore, cum essent ex parte Ecclesie, et ipse, ex alia. Insuper redimebant vexationem suam dando ei annuatim duo milia librarum imperialium. Considerabant enim quod omnia tempus habent, et suis spatiis transeunt universa sub sole, Eccle. III, et quod omni negotio tempus est et oportunitas, Eccle. VIII. Item Eccli. I: Usque in tempus sustinebit patiens, et postea redditio iocunditatis. Hoc est etiam quod Dominus dixit Iudeis Io. VII: Tempus meum nondum advenit. tempus autem vestrum semper est paratum. Sed audi quid dicit: Cum accepero tempus, ego iustitias iudicabo.

Quod Parmenses vindicaverunt se de Pelavisino.

Simili modo fecerunt cum Pelavicino Parmenses quia, quando habuerunt tempus congruum, ulti sunt de eo et diruerunt palatium, quod habebat in Parma in platea sancti Alexandri, et palatium, quod habebat in Soragna ad modum castri, et abstulerunt ei terras et villas, quas habebat in episcopatu Parmensi, adhuc viventi et inde recuperaverunt denarios, quos dederant sibi. Unde primo Machabeorum XII dicitur: Videns Ionathas quia tempus eum iuvat, fecit factum suum. Civis enim Parmensis fuit Pelavicinus, et quia homo magni cordis fuit et largas expensas facere volebat, pauper homo erat usque adeo, quod, si habebat duos scutiferos, quando equitabat, qui sociarent eum in equis macilentis, ut vidi oculis meis, ibat cum illis et magnum reputabat. Quando vero habuit dominium predictarum civitatum, quod habuit XX duobus annis, qualibet die expendebat in curia sua XXV libras imperialium preter panem et vinum.

Quod Pelavicinus fuit homo cupidus dominandi, et quod destruxit consanguineos suos, qui ei dederant Cremone dominium.

Appetitum habuit dominandi super omnes homines. Primo dominatus est in Cremona et destruxit illos de Summo, qui dederunt ei Cremone dominium, et erant ex parte sua et consanguinei sui. Ita pelaverunt eum Cremonenses qui erant ex parte Ecclesie, sicut fecerant Parmenses, et destruxerunt Bussetum fortissimum castrum suum, quod fecerat fieri inter aquas lacunarum in nemore in confiniis istarum trium civitatum, scilicet Parme, Cremone et Placentie; et credebat ipse Pelavicinus quod non posset a toto mundo capi. Similiter Placentini destruxerunt eum et depilaverunt, sicut fecerant Parmenses et Cremonenses, ut Scriptura impleretur que dicit Abachuc II: Ve ei qui multiplicat non sua. Usquequo et aggravat contra se densum lutum? Numquid non repente consurgent qui mordeant te, et suscitabuntur lacerantes te, et eris in rapinam eis? Quia tu spoliasti gentes multas, spoliabunt te omnes qui reliqui fuerint de populis propter sanguinem hominis et iniquitatem terre civitatis et omnium habitantium in ea. Hic multos expulit de Cremona et multos tormentavit et multos occidit; uxorem suam repudiavit dominam Bertam, filiam comitis Rainerii de Pisis, eo quod ex ea filios habere non poterat, et duxit aliam, quam dedit ei Içilinus de Romano, ex qua genuit duos filios et tres pulcherrimas filias, que diu sine maritis fuerunt. Sed de hac materia satis sit dictum.

De multis decennariis.

Nota quod X fuerunt plage Egypti, decem onera Ysaie, decem cornua in bestia Apocalipsis XVII, decem similiter posui infortunia Friderici secundi condam imperatoris depositi, que cum ad memoriam reducebat, implebatur in eo Scriptura que dicit Prover. XII: Meror in corde viri humiliabit illum. Et iterum Prover. XV: In merore animi deicitur spiritus. Ad tantam igitur devenit tristiciam ob memoriam predictorum, quod cepit

graviter infirmari infirmitate, de qua mortuus est, et decidit in lectum et cognovit quia moreretur, quia renovata est in eo tristicia magna, et arbitratus est se mori, et fecit quod de Antiocho legitur I Macha. VI: Vocavit omnes amicos suos et dixit illis: 'Recessit somnus ab oculis meis, et concidi et corrui corde pre sollicitudine, et dixi in corde meo: In quantam tribulationem deveni et in quos fluctus tristicie, in qua nunc sum, qui iocundus eram et dilectus in potestate mea. Nunc vero reminiscor malorum que feci. Cognovi ergo quia propterea invenerunt me mala ista, et ecce pereo tristicia magna in terra aliena'. In secundo etiam libro Macha. IX de isto eodem Antiocho habentur quedam, que omnia in Friderico impleta fuerunt. Dicitur enim ibi sic: Et qui paulo ante sydera celi contingere se arbitrabatur, eum nemo poterat propter intollerantiam fetoris portare. Hinc igitur cepit ex gravi deductus superbia ad agnitionem sui venire, divina admonitus plaga, per momenta singula doloribus suis augmenta capientibus. Et cum ipse iam fetorem suum ferre non posset, ita ait: 'Iustum est subditum esse Deo et mortalem non paria Deo sentire'. Orabat autem hic scelestus Dominum, a quo non esset misericordiam consecuturus. Et infra circa finem capituli: Igitur homicida et blasphemus pessime percussus, et ut ipse alios tractaverat, peregre in montibus miserabili obitu vita defunctus est.

De morte Friderici secundi imperatoris condam.

Mortuus est autem Fridericus imperator condam anno Domini MCCL in Apulia, in parvula civitate que appellatur Florentinum, que a Nuceria Saracenorum civitate per X miliaria distat; nec propter nimium fetorem, qui procedebat de corpore eius, potuit portari ad Panormitanam urbem in qua sunt sepulchra regum Sicilie, et ibi sepeliuntur.

dien Prover. XIII. Merce, in enthreer meetings Libert House, 43t, narrang

De multiplici causa privationis sepulture Friderici secundi imperatoris condam.

Fuit autem causa privationis sepulture regis istius in sepulcris regum Sicilie multiplex. Prima impletio scripturarum. Unde Ys. XIIII: Quasi cadaver putridum non habebis consortium neque cum eis in sepultura, scilicet cum regibus Sicilie, qui Panormi sunt tumulati. Exemplum habuisti de Antiocho supra. Ideo dicit Ecclesiasticus VI: Sepulturaque careat: de hoc ego pronuntio, quod melior illo sit abortivus. Frustra enim venit et pergit ad tenebras, et oblivione delebitur nomen eius. Secunda, quia tantus fetor procedebat ex corpore suo, quod tolerari non poterat, ita ut de corpore impii vermes scaturirent, ac viventes doloribus carnes eius effluerent, odore etiam illius ac fetore exercitus gravaretur. De Antiocho ista dicuntur II Macha. IX, que omnia ad litteram in Friderico impleta fuerunt. Tertia causa fuit quia filius eius Manfredus, qui appellatus est princeps, mortem ipsius occultabat, volens occupare regnum Sicilie et Apulie, ante quam Conradus frater eius de Alemannia veniret ad eum. Hinc fuit, quod multi crediderunt eum non esse mortuum, cum vere mortuus esset; et ex hoc impletum fuit Sibille vaticinium, que dicit: Sonabit et in populis: 'Vivit' et 'non vivit' et premittit quod mors eius esset abscondita.

Ubi mortuus sit Federicus imperator condam et quo die.

Mortuus est autem in festo sancte Cecilie Virginis anno Domini MCCL, et in tali festo fuerat coronatus MCCXX. Aliqui dixerunt quod in festo sancte Lucie ultimum diem clausit. Quod si verum fuit, non vacat a misterio. Beata enim Lucia astanti Syracusano populo dixit: 'Annuntio vobis pacem Ecclesie Dei datam, Dioclitiano de regno suo eiecto et Maximiano hodie mortuo'. Simili modo, cum Fridericus obiit, multa mala cessaverunt de mundo, iuxta verbum quod scriptum est Prover. XXII: Eice derisorem, et exibit cum eo iurgium, cessabuntque cause et contumelie. Item Prover. XIIII: In malitia sua expel-

litur impius. Item Ys. XXII: Expellam te de statione tua et de ministerio tuo deponam te. Item Ys. XIIII: Ex quo dormisti, non ascendit qui succidat nos.

Quod verba Ysaie que dicuntur de destructione Babilonis et de Lucifero possunt adaptari F(riderico) et filiis eius.

Et nota quod illa que dicuntur XIIII capitulo Isaie de destructione Babylonis et de Lucifero congrue possunt exponi de Friderico et filiis suis, et specialiter ab illo loco, ubi ait: In die illa, eum requiem dederit tibi Deus a labore tuo et a concussione tua et a servitute dura, qua ante servisti, sumes parabolam istam contra regem Babylonis et dices: Quomodo cessavit exactor, quievit tributum? Contrivit Dominus baculum impiorum, virgam dominantium cedentem populos in indignatione plaga insanabili, subicientem in furore gentes, persequentem crudeliter. Conquievit et siluit omnis terra, gavisa est et exultavit. Abietes quoque letate sunt super te et cedri Libani. Ex quo dormisti, non ascendit qui succidat nos. Infernus subtus conturbatus est in occursum adventus tui, suscitavit tibi gygantes. Omnes principes terre surrexerunt de soliis suis, omnes principes nationum. Universi respondebunt et dicent tibi: Et tu vulneratus es sicut et nos, nostri similis effectus es. Detracta est usque ad inferos superbia tua, concidit cadaver tuum. Subter te sternetur tinea, et operimentum tuum erunt vermes. Et infra, postquam de Lucifero aliqua interseruit, subiungit quedam, que ad Fridericum et ad filios eius optime spectant. Dicit enim: Numquid iste est vir, qui conturbavit terram, qui concussit regna, qui posuit orbem desertum et urbes eius destruxit, vinctis eius non aperuit carcerem? Omnes reges gentium universi dormierunt in gloria, vir in domo sua. Tu autem proiectus es de sepulchro tuo quasi stirps inutilis, sicut sanie pollutus et obvolutus cum his qui interfecti sunt gladio et descenderunt ad fundamenta laci. Quasi cadaver putridum non habebis consortium neque cum eis in sepultura. Tu enim terram tuam disperdidisti, tu populum tuum occidisti. Non vocabitur in eternum semen pessimorum.

Preparate filios eius occisioni iniquitate patrum eorum. Non consurgent neque hereditabunt terram neque implebunt faciem orbis civitatem. Et consurgam super eos, dicit Dominus exercituum.

De defectibus imperatoris Friderici, et quod bene fecit Deus extirpando de terra filios eius.

Ad litteram bene fecit Deus de filiis Friderici extirpando et delendo eos, quia hec fuit generatio prava et exasperans. generatio que non direxit cor suum, et non est creditus cum Deo spiritus eius. Ideo imprecatur ei David dicens Deo: Fructum eorum de terra perdes et semen eorum a filiis hominum. quoniam declinaverunt in te mala, cogitaverunt consilia, que non poluerunt stabilire. Ideo dicit Iob XXVII: Hec est pars hominis impii apud Deum et hereditas violentorum, quam ab omnipotente suscipient. Si multiplicati fuerint filii eius, in gladio erunt, et nepotes eius non saturabuntur pane. Qui reliqui fuerint ex eo, sepelientur in interitu, et vidue illius non plorabunt. De Frederico autem sic dicit propheta: Vidi impium superexaltatum et elevatum sicut cedros Libani. Et transivi, et ecce non erat; quesivi eum, et non est inventus locus eius. Quare? Audi quare: Finitus est enim pulvis, consumatus est miser, defecit qui conculcabat terram, Ys. XVI.

Nota quod Fridericus quasi semper dilexit habere discordiam cum Ecclesia et eam multipliciter impugnavit, que nutrierat eum, defenderat et exaltaverat. De fide Dei nichil habebat. Callidus homo fuit, versutus, avarus, luxuriosus, malitiosus, iracundus.

De bonitatibus Friderici et sufficientiis eius.

Et valens homo fuit interdum, quando voluit bonitates et curialitates suas ostendere, solatiosus, iocundus, delitiosus, industrius; legere, scribere et cantare sciebat et cantilenas et et cantiones invenire; pulcher homo et bene formatus, sed medie stature fuit. Vidi enim eum et aliquando dilexi. Nam pro me scripsit fratri Helye, generali ministro Ordinis fratrum Minorum, ut amore sui me redderet patri meo. Item multis linguis et variis loqui sciebat. Et ut breviter me expediam, si bene fuisset catholicus et dilexisset Deum et Ecclesiam et animam suam, paucos habuisset in imperio pares in mundo. Sed quia scriptum est quod modicum fermentum totam massam corrumpit, omnes suas bonitates destruxit in eo quod persecutus est Ecclesiam Dei. Quam non fuisset persecutus, si animam suam et Deum dilexisset. Unde illud Eccli. XIIII: Oui sibi nequam est, cui alii bonus erit? Item Iacobi II: Quicumque autem totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus. Ideo Ecclesiastes dicit IX: Et qui in uno peccaverit, multa bona perdet. Qualis fuit Fridericus imperator condam, qui peccavit in uno Deo et ideo multa bona perdidit, quia presentia et futura. Ipse viderit, et sibi imputetur, quia verba oris eius iniquitas et dolus, noluit intelligere, ut bene ageret. Iniquitatem meditatus est in cubili suo, astitit omni vie non bone, malitiam autem non odivit. Ideo ab imperio depositus fuit et mala morte obiit.

Quod in Friderico Romanum finitur imperium.

In ipso quoque finietur imperium, quia, et si successores sibi fuerint, imperiali tamen vocabulo ex Romano fastigio privabuntur. Verba sunt ista cuiusdam Sibille, ut dicunt. Sed non inveni ea nec in Erithrea nec in Tyburtina. Scripturas aliarum non vidi. Decem enim fuerunt Sibille. Quam verum sit hoc vaticinium, satis patet tam ex parte Ecclesie quam ex parte imperii.

De successoribus Friderici et de successoribus imperii ex parte Ecclesie.

Nam ex parte imperii successit Conradus filius Friderici, legitimus filius ex uxore que filia fuit regis Iohannis. Hic nunquam habuit imperium nec multum potuit prosperari. Huic

successit Manfredus frater ipsius et filius Friderici ex alia uxore, que marchionis Lancee neptis fuit, et eam in obitu desponsavit et accepit uxorem. Hic nunquam habuit imperium, sed appellatus est princeps ab his qui patrem dilexerant, et multis annis habuit dominium in Calabria et Sicilia et Apulia post mortem patris et fratris. Huic voluit succedere Conradinus filius Conradi filii Friderici condam imperatoris, sed a Karulo fratre regis Francie fuerunt interfecti tam Manfredus quam Conradinus. Porro ex parte Ecclesie isti in imperio successerunt de voluntate pape et cardinalium et prelatorum et electorum, scilicet langravius de Turingia, Guilielmus de Olandia et Rodulfus de Alemannia. Nec aliquis istorum potuit prosperari, ut ad plenam dignitatem imperii perveniret. Quocirca predictum vaticinium verum esse videtur.

De superstitionibus Frederici, que fuerunt VII.

Nunc de superstitionibus Friderici aliquid est dicendum. Prima eius superstitio fuit quia cuidam notario fecit policem amputari, pro eo quod scripserat nomen suum aliter quam volebat. Volebat enim quod in prima sillaba nominis sui poneret i, hoc modo: Fridericus, et ipse scripserat per e, ponendo secundam vocalem, hoc modo: Fredericus. Secunda eius superstitio fuit quia voluit experiri, cuiusmodi linguam et loquelam haberent pueri, cum adolevissent, si cum nemine loquerentur. Et ideo precepit baiulis et nutricibus, ut lac infantibus darent, ut mammas sugerent, et balnearent et mundificarent eos, sed nullo modo blandirentur eis nec loquerentur. Volebat enim cognoscere, utrum Hebream linguam haberent, que prima fuerat, an Grecam vel Latinam vel Arabicam aut certe linguam parentum suorum, ex quibus nati fuissent. Sed laborabat in cassum, quia pueri sive infantes moriebantur omnes. Non enim vivere possent sine aplausu et gestu et letitia faciei et blanditiis baiularum et nutricum suarum.

De fesceninis et de Nichola, quem imperator mittebat in Pharum.

Unde fascenine, - narum dicuntur carmina, que mulier dicit movendo cunas, ut sopiat puerum, sine quibus puer male posset dormire et quietem habere. Tertia eius superstitio fuit quia, cum vidit terram ultramarinam, que fuit terra promissionis, quam Deus totiens commendaverat appellando eam terram lacte et melle manantem et egregiam terrarum omnium, displicuit sibi, et dixit quod Deus Iudeorum non viderat terram suam, scilicet Terram Laboris, Calabriam et Siciliam et Apuliam, quia non totiens commendasset terram, quam promisit et dedit Iudeis. De quibus etiam dicitur, quod pro nichilo habuerunt terram desiderabilem. Ideo dicitur Eccle. V: Ne temere quid loquaris, neque cor tuum sit velox ad proferendum sermonem coram Deo. Deus enim in celo, et tu super terram, idcirco sint pauci sermones tui. Exemplum illius clerici, qui protulit verba contra Deum, que dicenda non erant, et ideo statim percussit eum fulgur de celo, et cecidit mortuus. Unde illud I Reg. XXVI: Perfodiam eum lancea in terram semel, et secundo opus non erit. Is anome assumed the property bound of the strangers

Quarta eius superstitio fuit quia quendam Nicholam contra voluntatem suam pluries misit in fundum Phari, et pluries rediit inde; et volens penitus veritatem cognoscere, si vere ad fundum descendisset et inde redisset necne, proiecit cupam suam auream, ubi credebat maius esse profundum. Quam ille, cum descendisset, invenit et attulit sibi, et miratus est imperator. Cum autem iterum vellet eum mittere, dixit sibi: 'Nullo modo me mittatis illuc, quia ita turbatum est mare inferius, quod, si me miseritis, nunquam redibo'. Nichilominus misit eum, et nunquam est reversus ad eum, quia periit ibi. Nam in illo fundo maris sunt magni pisces tempore marine tempestatis, et sunt ibi scopuli et naves multe fracte, ut referebat ipse. Iste potuit dicere Friderico quod habetur Ione II: Proiecisti me in profundum, in corde maris, et flumen circumdedit me. Omnes gurgites tui et fluctus tui super me transierunt. Item Dominus per Amos IX dicit: Si celaverint se ab oculis meis

in profundo maris, ibi mandabo serpenti, et mordebit eos. Iste Nichola homo Siculus fuit, et quadam vice offendit graviter et exasperavit matrem, et imprecata est ei mater, quod semper habitaret in aquis et raro appareret in terra. Et ita accidit sibi. Ideo dicit Ecclesiasticus III: Quam male fame est qui relinquit patrem, et est maledictus a Deo qui exasperat matrem. Item Prover. XXVI: Sicut avis ad alta transvolans et passer quolibet vadens, sic maledictum frustra prolatum, in quempiam superveniet.

De Pharo, quid sit et ubi sit.

Nota quod Farum in Sicilia iuxta Messanam civitatem est quoddam brachium maris, ubi aliquando est magnus discursus, et magni gurgites fiunt ibi, qui naves absorbent et demergunt, iuxta illud Ps.: Veni in altitudine maris, et tempestas demersit me. Item in illo Pharo sunt Syrtes et Caribdes et scopuli pregrandes et multa infortunia. Ex alia ripa maris illius est civitas que appellatur Regium, de qua beatus Lucas, qui cum Apostolo Paulo a Iudea Romam tendebat, dicit in Actibus XXVIII: Inde circumlegentes — scilicet a Syracusa, que civitas sancte Lucie fuit — devenimus Regium. Omnia supradicta cencies audivi et didici a fratribus Messane civitatis, qui mei amici valde fuerunt. Ego etiam habui in Ordine fratrum Minorum germanum consanguineum fratrem Iacobinum de Cassio ex civitate Parmensi, qui in Messina civitate habitabat, et michi hec eadem, que diximus, referebat.

Quod imperator Fridericus fuit Epycurus.

Porro alias superstitiones et curiositates et maledictiones et incredulitates et perversitates et abusiones habuit similiter Fridericus, de quibus aliquas in alia cronica posui: Ut de homine, quem vivum includebat in vegete, donec ibi moreretur, volens per hoc demonstrare quod anima totaliter deperiret, quasi diceret illud Ys. XXII: Ecce gaudium et leticia occidere

vitulos et iugulare arietes, comedere carnes et bibere vinum. Comedamus et bibamus, cras enim moriemur. Erat enim Epvcurus, et ideo quicquid poterat invenire in divina Scriptura per se et per sapientes suos, quod faceret ad ostendendum quod non esset alia vita post mortem, totum inveniebat, ut illud Ps.: Destrues illos et non edificabis eos. Et illud: Sepulchra eorum domus illorum in eternum. Et item: Remitte michi, ut refrigerer, priusquam abeam, et amplius non ero. Item Eccli...: Nos vita vivimus tantum, post mortem autem non erit tale nomen nostrum. Item Ps.: Anima eorum in ipsis defecit. Ad eamdem materiam pertinet quod dicit sapiens Eccle. III: Unus est interitus hominis et iumentorum, et equa utriusque conditio. Sicut moritur homo, sic et illa moriuntiur. Similiter spirant omnia, et nichil habet homo iumento amplius. Cuncta subiacent vanitati, et omnia pergunt ad unum locum. De terra facta sunt et in terram pariter revertentur. Quis novit, si spiritus filiorum Adam ascendat sursum, et si spiritus iumentorum descendat deorsum? Et deprehendi nichil esse melius quam letari hominem in opere suo, et hanc esse partem illius. Quis enim eum adducet, ut post se futura cognoscat?

Quod Salomon multa dixit in persona carnalium hominum, de quibus aliter fuit opinio sua.

Et multa talia, que Salomon in Ecclesiaste in persona carnalium dixit; non tamen ita credidit, quia non dixisset Eccle. VI: Quid habet amplius sapiens a stulto, et quid pauper, nisi ut pergat illuc ubi est vita? Item: Quodcumque potest facere manus tua, instanter operare, quia nec opus nec ratio nec sapientia nec scientia erunt apud inferos, quo tu properas. Item: Omni tempore sint vestimenta tua candida, et oleum de capite tuo non deficiat. Item: Deum time et mandata eius observa. Hoc est enim omnis homo, id est ad hoc factus est omnis homo, scilicet ut Deum timeat. Unde Iere. II: Scito et vide quia malum et amarum est reliquisse te dominum Deum tuum, et non esse timorem eius apud te, dicit dominus Deus exercituum. Ideo

dicit Ecclesiasticus I: Timor Domini expellit peccatum. Nam qui sine timore est, non poterit iustificari. Dicit ergo Ecclesiastes XII: Memento creatoris tui in diebus iuventutis tue, ante quam veniat tempus afflictionis, et apropinquent anni, de quibus dicas: non michi placent, et cetera usque ad finem libri, que omnia faciunt ad destructionem credulitatis Friderici et sapientum suorum, qui crediderunt quod non esset alia vita nisi presens, ut liberius carnalitatibus suis et miseriis vacare possent. Ideo fuerunt Epycuri, quibus convenit quod ait Iacobus V: Epulati estis super terram et in luxuriis enutristis corda vestra.

De Epycuro, quid sit, et de Stoico similiter.

Sicut enim Stoyci ponunt felicitatem hominis in sola animi virtute, sic Epycuri in sola corporis voluptate. Unde et vita eorum optime describitur Sapientie II, ubi sic dicitur: Dixerunt enim impii apud se cogitantes non recte: Exiguum et cum tedio est tempus vite nostre, et non est refrigerium in fine hominis, et non est qui agnitus sit reversus ab inferis. Quia ex nichilo nati sumus et post hec erimus tamquam si non fuerimus. Quoniam fumus et flatus — vel afflatus — est in naribus nostris et sermo scintille ad commovendum cor nostrum. Quia extincta cinis erit corpus nostrum, et spiritus diffundetur tamquam mollis aer. Et transibit vita nostra tamquam vestigium nubis et sicut nebula dissolvetur, que effugata est a radiis solis et a calore illius aggravata. Et nomen nostrum oblivionem accipiet per tempus, et nemo memoriam habebit operum nostrorum. Umbre enim transitus est tempus nostrum, et non est reversio finis nostri, quoniam consignata est, et nemo revertetur. Venite ergo, et fruamur bonis que sunt et utamur creatura tamquam in iuventute celeriter. Vino pretioso et unguentis nos impleamus, et non pretereat nos flos temporis. Coronemus nos rosis, ante quam marcescant, nullum pratum sit, quod non pertranseat luxuria nostra. Nemo vestrum sit exors luxurie nostre. Ubique relinguamus signa letitie, quoniam hec est pars nostra, et hec est sors.

De vita cardinalium hominum.

Isti tales, sicut dicit Apostolus I ad Cor. XV, sunt qui dicunt: Manducemus et bibamus, cras enim moriemur. Sed audi remedium: Nolite seduci. Corrumpunt mores bonos colloquia mala. Evigilate iusti et nolite peccare! Item ad Gala. VI: Nolite errare, Deus non irridetur. Que enim seminaverit homo, hec et metet. Quoniam qui seminat in carne, de carne metet corruptionem. Qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam eternam. Hinc Damascenus ait: Si non est resurrectio mortuorum, beatificemus agriferas, que sine tristitia vitam habent. Hinc Apostolus ait I ad Cor. XV: Si tantum in hac vita sperantes sumus in Christo, miserabiliores sumus omnibus hominibus. Sed non est ita. Immo sicut alibi dicit ad Colo. III: Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Cum autem Christus apparuerit, vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria. Et hoc est quod oramus in prosa dicentes:

Post presentem miseriam, hoste morte devicta, gloriosam victoriam, de qua mira sunt dicta, summam confer letitiam, decoris adde gloriam, o dulcissima vita!

Sexta curiositas et superstitio Friderici, sicut in alia cronica posui, fuit quia optime pavit in quodam prandio duos homines, quorum unum misit ad dormiendum, alium vero ad venandum, et sequenti sero fecit eos exenterari coram se, volens cognoscere, quis melius digessisset. Et iudicatum est a medicis, quod is qui dormierat digestionem melius celebrasset.

De Michaele Scotho, qui bonus fuit astrologus.

Septima et ultima curiositas eius et superstitio fuit, sicut etiam in alia cronica posui, quia, cum quadam die in quodam

palatio existens interrogasset Michaelem Scotum astrologum suum, quantum distabat a celo, et ille quod visum sibi fuerat respondisset, duxit eum ad alia loca regni quasi sub occasione spatiandi et per plures menses detinuit, precipiens architectis sive fabris lignariis, ut salam palatii ita deprimerent, quod nullus posset advertere. Factumque est ita. Cumque post multos dies in eodem palatio cum predicto astrologo consisteret imperator, quasi aliunde incipiens quesivit ab eo, utrum tantum distaret a celo, quantum alia vice iam dixerat. Qui computata ratione sua dixit quod aut celum erat elevatum, aut certe terra depressa. Et tunc cognovit imperator quod verus esset astrologus. Multas alias superstitiones eius audivi et scio, quas subticeo causa brevitatis, et quia tedet me tot fatuitates eius referre, et quia etiam ad alia dicenda festino.

Quod imperator F(ridericus) solatiosus homo fuit et convitia sibi illata patienter portabat, ut patet inferius.

Iste imperator truphatorie concionabatur aliquando coram domesticis suis in palatio suo, loquendo sicut faciunt Cremonenses ambaxatores, qui mittebantur ad ipsum a concivibus suis, quia primo laudat unus alium multipliciter commendando, quomodo et nobilis dominus iste, sapiens, dives et potens. Et post mutuam commendationem dicebant facta sua. Item iste imperator derisiones et solatia et convitia ioculatorum sustinebat et audiebat impune et frequenter dissimulabat se audire. Quod est contra illos qui statim volunt se ulcisci de iniuriis sibi factis. Sed non bene faciunt, cum dicat Scriptura Eccli. X: Omnis iniurie proximi ne memineris et nichil agas in operibus iniurie. Item Prover. XII: Fatuus statim indicat iram suam; qui autem dissimulat iniuriam, callidus est. Unde, cum quadam vice esset Cremone post destructionem Victorie civitatis, quam destruxerunt Parmenses, et percuteret manu sua super gibbum cuiusdam ioculatoris ex his qui dicuntur milites curie et diceret: 'Domne Dalli, quando aperietur istud scriniolum?' respondit ei: 'Domine, non potest ita de facili aperiri, quia clavem perdidi in Victoria'. Audiens imperator quod iste reducebat ei ad memoriam tristitiam et verecundiam suam, ingemuit et dixit: Turbatus sum et non sum locutus. Nullam tamen vindictam in eum exercuit, ne esset sibi in posterum in singultum, quod ex tali persona ultus fuisset. Iste Dallius fuit Ferariensis et notus meus atque amicus. In Parma uxorem accepit et habitavit statim post destructionem Victorie. Uxor eius fuit soror fratris Egidii Budelli, qui fuit frater Minor. Si tale convicium Icilino de Romano dixisset, fecisset eum exoculari aut certe suspendi. Item alia vice truphavit eum atque derisit Villanus de Ferro, cum esset in obsidione Berceti, et patienter portavit. Interrogabat enim imperator, quibus nominibus appellarentur mangana et trabucca, que ibi erant, et Villanus de Ferro quibusdam nominibus truffatoriis dixit ea vocari, scilicet sbegna et sbegnoinus. Imperator vero subrisit tantummodo et divertit ab eo.

Ex quibus progenitoribus natus est imperator F(ridericus) et qualiter.

Nunc videtur dicendum qualiter imperator Fridericus sit natus, id est ex quibus progenitoribus procreatus. Nam pater eius dictus est imperator sextus Henricus, mater vero regina Constantia, que Sicula fuit et filia Guilielmi regis Sicilie. Cuius originem ut melius cognoscas, oportet te ad superiora redire. Nam anno Domini MLXXV Gregorius VII factus est papa; hic vocabatur Ildevrandus monachus. Et sedit annis XIII, men. I, di. IIII. Hic apud Sanctam Mariam Maiorem in nocte Natalis Domini captus fuit. Inde et feria sexta rex Henricus primum venit Romam XII Kal. Iunii, in mense Maio, die XXI. Et XI anno apostolatus istius Robertus Guiscardus dux Normanorum intravit Romam mense Maio, die XXVIII. Cumque ibi habitaret venit imperator Henricus III ad urbem Romam cum Guiberto archiepiscopo Ravennate, volens deponere Gregorium et substituere sibi Guibertum, populus vero Romanus occasione pape nolebat portas aperire imperatori. Erat enim maledicta persona et semper pugnavit contra Ecclesiam, quamdiu vixit. At imperator bellans fregit menia Urbis.

Isti versus sumuntur ex libro comitisse Mathildis et sunt utiles ad rerum preteritarum notitiam cognoscendam.

Et

Depopulans Urbem papam statuit ibi turpem; In cathedra locat hunc, falso Clemens vocitatur. Hic est Guibertus fallax, vastator apertus Ecclesie Christi, merito quem signat abyssi Bestia, quam vidit dilectus in Apocalipsi. Regis et illa phalanx Romam totam maculabat. Pervigil et rector Gregorius ex grege fesso Pollute cathedre multum quoque condolet eque, [Sed] sperans in Petrum rogitat pugnare Robertum Normannum quendam, qui regem depulit extra Urbem; qui veluti per stratam damula fugit Francigenam, montes ultra rediens malus hospes.

Papa suus Clemens, Romanis premia prebens, Raptor terrenam Petri rapit ipse cathedram. Quamquam se monstret, quod sit quasi pastor in Urbe. Ipsi nulla tamen pars in celi manet arce. Hic heresis limes mundum seduxit inique, Iussa Dei sprevit, sanctorum verba neglexit, Prevaricat leges, divinas destruit edes, Persequitur dignum dominum papamque magistrum, Qui monitis sacris plenus manet in Lateranis. Illic consistens spermologus optimus iste Actibus et verbis exprobrat scisma Guiberti, Perpetuo damnans anathemate scismata tanta. Nascitur hinc cunctis ingens tribulatio iustis. Mucronem regis pia pars quam maxime sentit. Sedibus expulsi sunt pontifices quoque multi, Flagris afflicti, vinclis in carcere stricti.

Rex et Guibertus faciunt iuvenescere tempus
Neronis prisci, qui precepit crucifigi
Petrum, cervicem Pauli gladio ferit idem
Et proprie ventrem perscindere matris ab ense
Fecit, ut inspiceret requievit ubi malus ipse.

Sic proprie matris palmas calcaribus acris
Transfodit missus Sathane, Guibertus iniquus.

Nullum quippe virum timuit nisi Nero magistrum, Venis incisis in aqua vitam tulit ipsi.

Hi duo prescripti, fidei fere nomen obliti, Perdere nituntur doctorem denique summum. Symon eis doctor magus extat et hyspidus auctor. Ignorant forsan quod, dum fortuna reportat Iniustos sursum, ruituros esse deorsum Quandoque plus ipsos, ideo patitur Deus illos.

Pugna fuit, donec potuit sevire Guibertus, Perfidie dux, Ecclesie vastator apertus.

Hic per viginti tres annos denique Christi
Ecclesiam nisu toto turbarat iniquus.
Dum potuit multos animos seducere stultos,
Destitit infelix nunquam; nunc corpora ledit.
Illius magnus mundus iam despicit actus.
Ecclesie cuncte, Petre, iam prebe, promocunde,
Iste senex ut hebes homines sinat esse fideles.
Post annos binos, Urbanus erat quod ab isto
Seclo portatus celique choro sociatus,
Iste dolore gravi tactus Guibertus inanis
Mortuus est, secum portans anathema per evum.
Propterea celi populus pariterque fidelis
Exultentque boni, periit quia perdicionis
Filius; ut surgat similis, non det Deus unquam!

Amen

## De obitu imperatoris Henrici tertii.

Dictus iam dudum rex quo sit fine solutus,
Scilicet Henricus, volo mundi discat amicus;
Cum scierit, noscat, faciendum quid sibi constat.
Rex supra fatus vivens erat illaqueatus
Actibus in pravis, semel at se dissimulavit
Converti, pleno quod fecit corde veneno.
Scismaticos semper coluit tenuitque libenter.
Hinc exardescens minor eius filius enses
Elevat adversum genitorem, tollere regnum
Querit ei, duram secum committere pugnam

Non piguit campi, quem bellando superavit.

Mesticia multa per totum tempus abundans,
Undique confossus, quassatus et undique tortus,
Mortem non sperans; demum tamen ipsa catena
Mortis eum strinxit, rapuit de corpore tristi;
Augusti quarto defungitur Idus in anno
Christi milleno centeno denique quinto.
Ad templum Spire dormit, quod struxerat idem.

Quod papa Gregorius VII amicus fuit comitisse Mathildis et intimus eius devotus.

Porro papa Gregorius septimus amicus fuit comitisse Matildis et veniebat ab urbe Roma ad arcem Canusinam et morabatur cum ea aliquando tribus mensibus et plus, quantum volebat, pro utilitate Ecclesie; et sanctus homo erat, et ipsa sanctissima domina et Deo devota.

Quod comitissa Mathildis iuvabat Romanam Ecclesiam cum thesauro et militibus suis contra imperatorem pugnando.

Et iuvabat Ecclesiam Romanam cum thesauro et militibus suis pugnando cum predicto imperatore Henrico tertio, consobrino suo, qui Guibertum archiepiscopum Ravennatem fecerat antipapam Clementem, sed potius impium et dementem. Et toto tempore vite sue ipsi ambo impugnaverunt Ecclesiam et multas animas abstulerunt Deo et secum ad partem diaboli deduxerunt. Et mortuus est quilibet eorum in opprobrio et in amaritudine anime sue. Nam Guibertus rediit Ravennam et recepit dominium et nomen, quod prius habebat, ita ut impleretur in eo verbum quod dicit Dominus per prophetam, Abdie I: Superbia cordis tui extulit te habitantem in scissuris petrarum, exaltantem solium tuum. Qui dicis in corde tuo: 'Quis detrahet me in terram?'. Si exaltatus fueris ut aquila, et si inter sydera posueris nidum tuum, inde detraham te, dicit Dominus. Et in Guiberto fecit Dominus ita. Ideo dicit Ieremias in Trenis II: Fecit Dominus que cogitavit, complevit sermonem

suum, quem preceperat a diebus antiquis. Item Iob XX: Hoc scio a principio, ex quo positus est homo super terram, quod laus impiorum brevis sit, et gaudium ypocrite ad instar puncti. Si ascenderit usque in celum superbia eius, et caput eius nubes tetigerit, quasi sterquilinium in fine perdetur, et qui eum viderant dicent: 'Ubi est?'. Velut somnium avolans non invenietur, transiet sicut visio nocturna. Oculus, qui eum viderat, non videbit, nec ultra intuebitur eum locus eius. Item pro illo maledicto imperatore Henrico tertio, qui vere menbrum diaboli fuit, sic habes Ys. XIIII: Iuravit Dominus exercituum dicens: Si non, ut putavi, ita erit, et quomodo mente tractavi, sic eveniet, ut conteram Assyrium in terra mea et in montibus meis conculcem eum. Et auferetur ab eis iugum eius, et onus illius ab humero eorum tolletur. Hec omnia supradicta in antipapa Guiberto, qui dictus est Clemens, necnon et in Henrico tertio impleta fuerunt; et Ecclesia, Domino concedente, processu temporis pacem habuit valde plenam.

De Roberto Guischardo, qui sibi promeruit regnum Sicilie, Calabrie, Apulie et Terre Laboris, et quod pro Ecclesia pugnavit fideliter.

Igitur quia Robertus Guischardus iuvit papam Gregorium septimum tempore necessitatis expellendo imperatorem ex Urbe, rependit ei beneficium istud pro servitio sibi facto: dedit ei in feudum terram Sicilie e Apulie, que Romane Ecclesie erat, ita dumtaxat, quod liberaret eam a dominio Grecorum et Saracenorum, qui olim habitabant in ea. Ivit igitur quasi explorator, ut videret habitatores illarum terrarum. Et reversus congregavit exercitum et duos fratres, quos habebat, et consiliarios suos et dixit eis: 'Sapiens in Proverbiis dicit XI: Ubi non est gubernator, populus corruet, salus autem ubi multa consilia. Et iterum Prover. XV: Dissipantur cogitationes ubi non est consilium; ubi vero sunt plures consiliarii, confirmantur.

Hic ponuntur auctoritates sacre Scripture, que utiles sunt ad prelia ordinanda.

Et iterum Prover. XX: Cogitationes consiliis roborantur, et gubernaculis tractanda sunt prelia. Et iterum Prover. XXI: Civitatem fortium ascendit sapiens et destruxit robur fidutie eius. Et iterum in eodem: Equus paratus ad diem belli, Dominus autem salutem tribuet. Et iterum Prover. XXIIII: Vir sapiens fortis est, et vir doctus robustus et valibus, quia cum dispositione initur bellum, et erit salus ubi multa consilia sunt. Item Prover. XIX: Multe cogitationes in corde viri, voluntas autem Domini permanebit. Ideo Dominus dicit Ys. XLVI: Consilium meum stabit, et omnis voluntas mea fiet'. Et dixit Robertus suis: <sup>c</sup> Omnia supradicta necessaria sunt homini volenti exercitum ducere et cum hostibus bellum committere, que Domino concedente in nostro exercitu erunt omnia. Terra Apulie et Sicilie concessa est nobis a papa, et vidi ibi homines habentes pedes ligneos, et locuntur in gutture. Surgite et ascendamus ad eos! Vidimus enim terram valde opulentam et uberem. Nolite negligere! nolite cessare! Eamus et possideamus eam. Nullus erit labor. Intrabimus ad securos in regionem latissimam. Tradetque nobis Dominus locum, in quo nullius rei est penuria eorum que gignuntur in terra', Iudicum XVIII. Nota quod Robertus appellavit pedes ligneos patitos, id est copellos, quibus utebantur illi Siculi et Apuli. Erant enim homines caccarelli et merdacoli parvique valoris. In gutture dixit eos loqui, quia, quando volunt dicere: 'Quid vis?' dicunt: 'Ke boli?'. Reputavit igitur eos homines viles et inhermes et sine virtute et sine peritia artis pugne, Iudith V. Erant enim tres germani fratres: primus Robertus, secundus Guiscardus, tertius Ambrosius monachus. Cui alii duo dixerunt: 'Tu pugnabis cum ferula tua' - id est tuis orationibus nos iuvabis -. 'Nos vero duo cum armis pugnabimus et Domino concedente cito subiugabimus eos'. Et factum fuit ita. Audiens hoc imperator Grecorum et timens, ne Robertus vellet Constantinopolim ire omnes Grecos occidere fecit aquas alicubi veneno infici coram eo; et mortuus

est Robertus, et remansit frater eius Guiscardus, ex quo in Sicilia reges propagati fuerunt.

De regina Constantia, que fuit mater imperatoris Friderici secundi.

Natus est ergo ex Guischardo rex Sicilie Guilielmus, ex quo secundus Guilielmus rex natus est, qui habuit plures filios et unam filiam, que Constantia dicta fuit. Hic in obitu suo precepit filiis suis, nescio quo spiritu, ne Constantiam maritarent. Qui inhibitionem patris servantes tenuerunt eam secum usque ad XXX etatis sue annum. Ipsa perversa mulier erat et turbabat uxores fratrum suorum et totam familiam. Considerantes itaque quod verum dixit sapiens, cum dixit Prover. XXV: Melius est sedere in angulo domatis quam cum muliere litigiosa et in domo comuni; et iterum Eccli. XXV: Commorari leoni et draconi placebit quam habitare cum muliere nequam; et iterum Prover. XXVII: Tecta perstillantia in die frigoris et litigiosa mulier comparantur. Qui retinet eam, quasi qui ventum teneat et oleum dextere sue evocet, dixerunt: 'Maritemus sororem nostram et separemus eam procul a nobis'. Et dederunt eam in uxorem regi Henrico, qui fuit imperator Henricus sextus, filius primi et magni Friderici; que in marchia Anconitana, in civitate Esii peperit ei filium Fridericum secundum, de quo dictum fuit quod fuit filius cuiusdam beccarii, quem regina Constantia supposuit sibi, simulans se eum peperisse.

Ideo dixit Merlinus quod secundus Fridericus insperati et mirabilis ortus esset futurus, vel quia mater iam multos annos habebat, vel certe quia filius fuit suppositivus et fraudulenter acquisitus. Porro imperator Henricus invasit Siciliam et Apuliam occasione uxoris totumque regnum occupavit provinciarum illarum. Et rediens in Alemanniam audivit quod regnicole, scilicet Siculi et Apuli, proditores existerent. Quocirca reversus denuo asportavit inde thesaurum et maiores destruxit. Quapropter irata e turbata contra virum regina Constantia cepit cum suis defendere regnum. Et fuit discordia et guerra maxima inter eos, ita ut sapientes et litterati dicerent: 'Isti

non sunt vir et mulier bene sibi consentientes secundum doctrinam Ecclesiastici XXV'. Ioculatores vero dicebant: 'Si quis modo diceret regi scaccum, regina non defenderet eum'. Igitur imperator Henricus finaliter totum regnum occupavit et maiores destruxit et secundum morem imperatorem Theutonicorum multipliciter Ecclesiam impugnavit. Post hec ultimum diem clausit, et remansit Fridericus secundus, pupillus eius, in manu Ecclesie, quem nutrivit et exaltavit, sperans quod melior patre foret. Sed qualis pater talis filius et etiam longe deterior fuit inventus.

[Dicta Merlini de primo Friderico et secundo].

Dicta Merlini de primo Friderico et secundo.

Primus Fridericus in pilis agnus, in villis leo. Erit depopulator urbium. In isto proposito terminabit inter corvum et cornicem. Vivet in H(enrico), qui occidet in portis Melatii. Secundus autem Fridericus insperati et mirabilis ortus, inter capras agnus laniandus, non absorbendus ab eis. Tumescet lectus eius et fructificabit in proximis Maurorum et respirabit in eis. Deinde sanguine suo involvetur, non tamen diu intingetur, verumtamen radificabit in ipso. Tertio tamen nido exaltabitur, qui precedentes vocabit. Erit leo rugiens inter suos. Multum confidet in prudentia sua. Disperget filios Ceylan. Romam disgregabit et minuet. Spiritum tenebit in Ierosolimis. In XXXII annis corruet. Vivet in prosperitate sua LXXII annis, et bis quinquagenarius lene tractabitur. Romam torvo oculo respiciet. Viscera sua extra se videbit. In tempore suo mare sanguine sancto rutilabit. Et venient comunes adversarii usque ad Parthonopem. Deinde collecto per eum ab aquilone presidio effusionem sparsi sanguinis vindicabit. Et veh illis qui ad vasa non poterunt habere recursum! Et postquam decimo et octavo ab anno crismatis erit, monarchiam in oculis invidorum tenebit; et in exitu suo frustrabuntur in eo qui maledixerint sibi.

Explicit.

Quod imperator Henricus VI amicus fuit abbatis Ioachym.

Nota quod Henricus sextus, qui fuit imperator, amicus fuit abbatis Ioachym de Ordine Floris. Ad quem etiam scripsit Lecturam Ysaie super oneribus ipso petente necnon et Lecturam Ieremie ipso mandante, volentem scire misteria Danielis tam de statua quam de arbore et securi et lapide et successione futura. Scripsit etiam sibi Expositionem Sybille et Merlini anno Domini currente MCXCVI.

## Finalis conclusio Ieremie prophete.

Ecce, Cesar, virgam furoris Domini! Sufficienter est Ieremias explicitus, qui in replicandis afflictionibus seculi ubique cernitur impeditus. Utinam et tu non sis expers divine formidinis, cum ad radicem imperialis arboris ponenda sit evangelica iam securis.

FINE DEL PRIMO VOLUME.



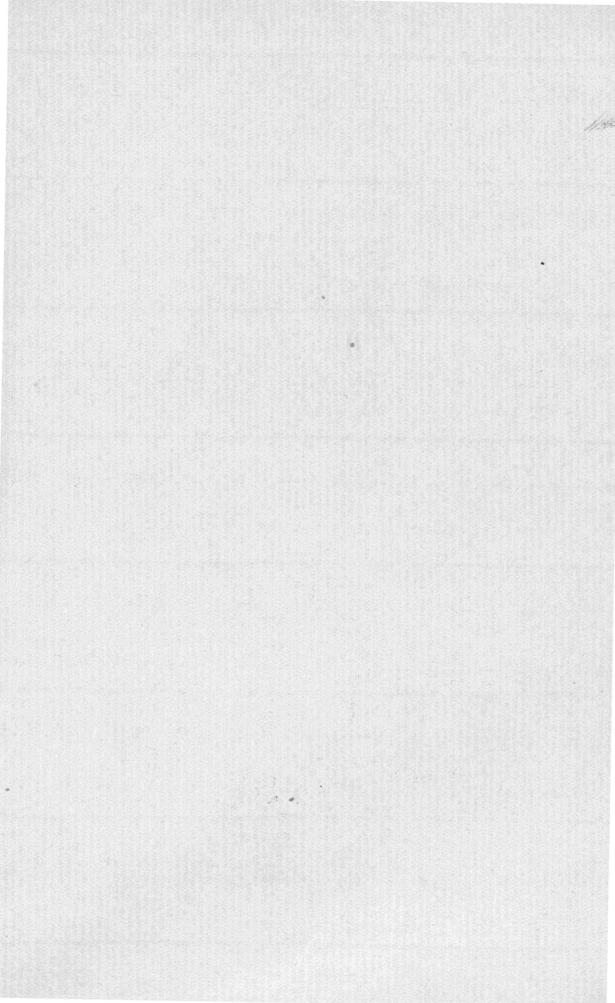

Chinal imperator. Limitous ML amounts for choose they from

Note part Frenche sextex sex is a regional of an loss of the attention of the form of the sextent series Leviteram Yank super overflow home is in a residence of tenteram formula tree member, whereas the sextex to a sextex formula to the sextex of the sex

## Fire or or aright for the collection

The second of th

MANE SHILL PLANT WOLLDAY



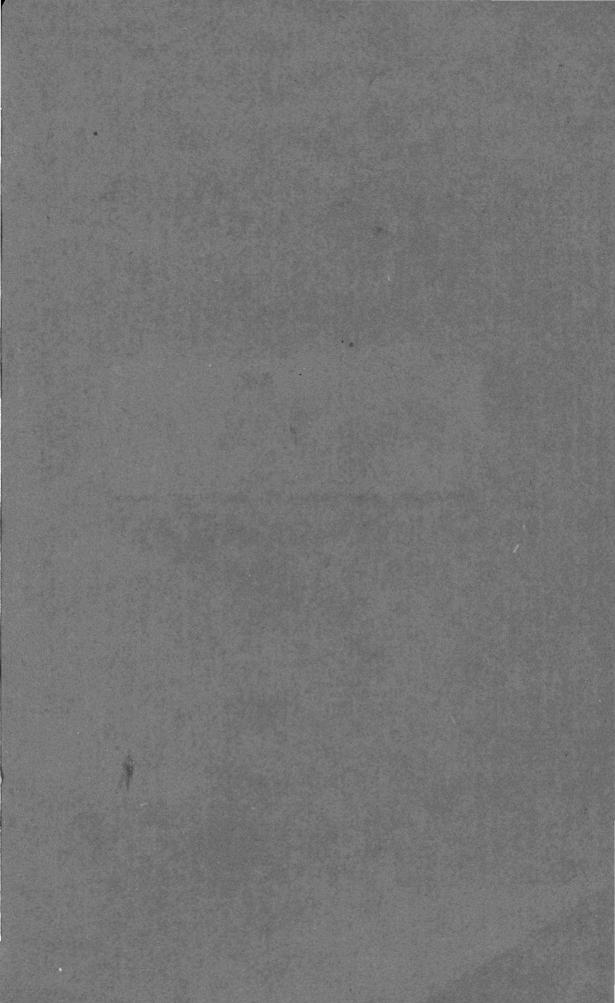

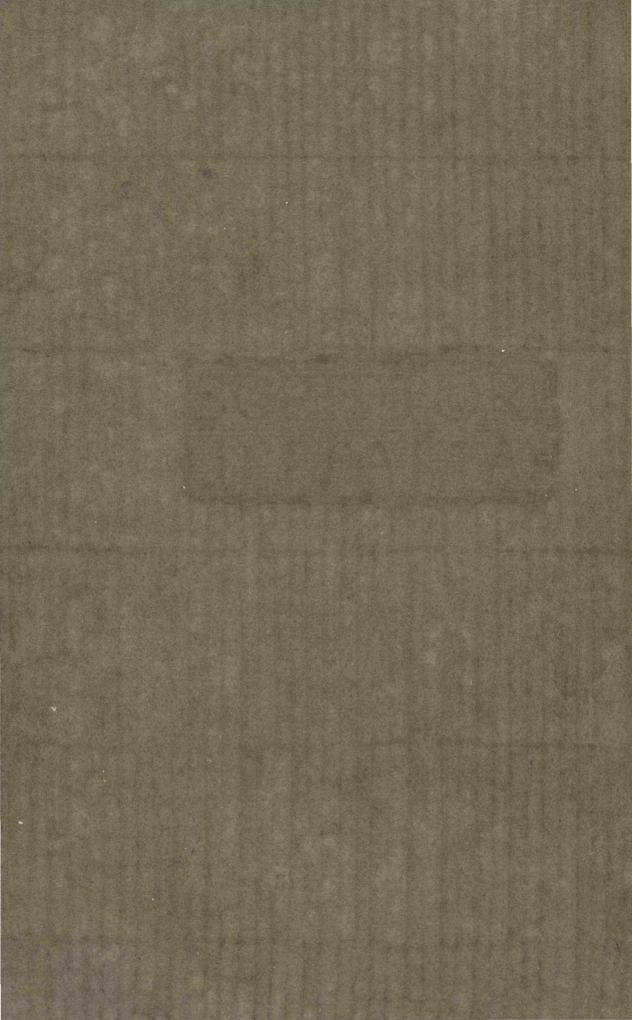